









### **COMPENDIO STORICO**

DELLE

## BELLE ARTI

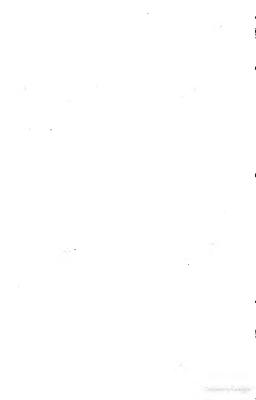

# COMPENDIO STORICO

DELLE

# BELLE ARTI

CON PIACEVOLI ERUDIZIONI E TRORIE IMPORTANTI, RACCOLTE DA CELEBRI AUTORI ED ARTISTI ANTICHI E MODERNI, PER USO DEI GIOVANI ARTISTI E PER ORNAMENTO DI OGNI COLTA PERSONA

PER LE CURE

#### DEL BAR, AVV. BONVICINI



Haec studia adolescentiam alunt, senectutem oblectant, secundas res ornant, adversis perfugium ac solatium praebent, delectant domi etc.

Cic



### FIRENZE

SANSONE COEN TIPOGRAPO-EDITORE

Bill. S. 111: Marger 1844. Alm. harry Nong

· faits had bis

Commissional

L' Editore ha posto quest' Opera sotto la salvaguardia delle leggi e dell'augusta convenzione seguita fra gli stati italiani.

### INTRODUZIONE



Furono le Belle Arti in ogni tempo la delizia delle più colte Nazioni, come lo studio delle più ingegnose. Elleno, dirozzando il feroce spirito dell'uomo, insegnarongli ad essere più umano, più sensibile e più industrioso.

È pur vero che i secoli d'ignoranza furono quelli di barbarie e d'impostura, e che la mancanza dei lumi alimentò le violenze e le crudeltà.

Non sarebbe forse un solenne paradosso il volere felicitare gli uomini senza migliorarli, e senza coltivare le loro intellettuali facoltà?

Questo benefizio non si potrà altrove rinvenire, che nelle Lettere, nelle Scienze e nelle Belle Arti. I Greei, finita la guerra trojana, quando eioè intrapresero a gustare le eognizioni e le gentilezze dell'Asia, cominciarono ad addolcire l'animo loro ruvido e collerico. Dopoelie i Romani, rotti gli argini del loro piecolo impero si portarono ad insultare i popoli più lontani, dai quali nel fasto stesso della vittoria riceverono le Seienze e le Belle Arti, si spogliarono ben presto della loro nativa atrocità e della loro alterigia.

L'esperienza persuase così queste due nazioni (arrivate poscis al colmo della gloria) che le sole cognizioni possono rendere doeili gli uomini, e che il sentimento ajutato da quelle li guida all' umanità.

Il primario oggetto delle scienze è il vero, e delle arti è il bello. Nelle prime prevale la ragione, e nelle seconde la immaginazione: ma sì le une che le altre, è necessario, che si apprestino uno scambievole socorso; le scienze chiarificando e perfezionando le arti; e le arti coi loro vezzi diminuendo l'ari-

dezza delle scolastiche discipline. Bisogna quindi che camminino di pari passo, essendo i felici progressi delle une i non fallaci annunzi del raffinamento delle altre.

Tratto io da naturale genio per le Belle Arti, fomentatomi dalla non comune educazione ch'ebbi; genio in me poscia alimentato coll'amicizia goduta di sommi artisti e con qualche viaggio, che diemmi occasioni frequenti all'ammirazione del bello, amai sempre essere istrutto del meglio che appunto sulle Belle Arti crasi di già pubblicato e pubblicavasi alla giornata.

A tale che molto vidi, e molto lessi; e notare mi piacque sempre quello che più degno apparivami di ferma ricordanza. Alle quali mie note, cresciute progressivamente e conservate ad alimento continuato dell'onesto mio piacere, dar volli in oggi una certa disposizione, una convenevole regolarità.

In somma, se di troppo non mi lusinga affezione naturalissima al proprio lavoro, questo sembrami tale che disca-

ro non debba probabilmente riuscire a chicchessia. Difatti, oltrechè in generale la lettura di un libro che tratti delle Belle Arti è pascolo delizioso alle colte menti, dilata il cuore e rallegra lo spito; ha quest'opera per iscopo maggiore quello di mettere sott' occhio agli Artisti in poche pagine, a risparmio di noiose indagini, tutto quello, il cui obblio disconverrebbe al loro nobile esercizio e ad una corrispondente erudizione. Finalmente offre dessa a chi voglia leggerla il facile mezzo all'acquisto di certa artistica intelligenza, che suole essere di ornamento e di onore alla persona bennata.

#### SEZIONE PRIMA

## origina, 27223720, prima 7162293 darra berle Arte

Non avvi cosa che più del piacere alletti e lusinghi il cuore dell'uomo; e la coltura delle Belle Arti, di quelle Arti che coi loro vivi colori aggiungono nuove bellezza ella bellezze della natura, gliene appressa infinite sorgenti, ed apre all'anima sua le più care, le più tenere e le più dotel emozioni. Fra tutte le Arti però, quella che più spesso e che più voluminosamente si presenta agli sguardi di ogni uomo, è quella del fabbircato.

Nata essa nelle campagne, coltivata dai pastori e perfezionata nelle città, è debitrice d'ogni sua scoverta al semplice bisogno, maestro il più lagegnoso di tutti (1). La sola povertà è quella industriosa madre, che avviva colle sue fa-

<sup>(1)</sup> Gli Egiziani infatti ritrorarono i primi ed in questa guita gli elementi della geometria. La necessità a poco a poco li costrinue a future la misura ed i confini dei campi, confusi dalle ordinarie innondazioni del Nilo. (Diod. sic. Bibl. Hist.) Il commercio dei Cartagniesi esendoi estaco per tutta l'Asia e gran parte dell'Africa, obbligà quei popoli a cercare un mezzo di agrevolarlo e lo ritrovarono nell'incenzione delle pubblich strade.

tiche ogni genere di arte. Un antico filosofo e poeta latino. l'oratore della natura, ci dice: . Che gittato l'nomo nel - suo nascere nudo 'sopra la terra, avendo al di fuori il - freddo, il caldo, l'umido e l'urto degli altri corpi e di · dentro la fame e la sete che lo tormentavano, fu egli · costretto a cercare dei rimedi e Il ritrovò ; giunse poscia · a perfezionarli perché fossero di un uso più sicuro, più facile, più compito, e meno insalubre, quando ritornasse in campo il bisogno.
 Il disaglo infatti della pioggia gli fece avidamente ricercare un riparo; lo ritrovò sotto di un albero, ne' vuoti delle rocche, nelle spelonche e negli antri: erano però troppo rozze e scomode quelle prime abltazioni, che la semplice natura gli offriva, La natura istessa fu quella che gli risvegliò il talento di ricorrere all'industria e d'implorare I suoi favori. I rami tolti dagli alberi, Intrecciati, e serrati fra di loro gli diedero un tetto più sicuro. Cost quel primo selvaggio, che volle mettere un ordine nella costruzione della sua capanna e cercò di unire un certo rapporto al comodo ed alla solidità, dee da noi riguardarsi come l'inventore della architettura Moltiplicando egli le sue scoverte, ed avendovi l'ingegnosa diligenza aggiunto di giorno in giorno qualche cosa di nuovo, venne dopo una lunga serie di errorl, di accidenti e di correzioni, a formarsi un codice di regole e di precetti che fu chiamato architettura. Ecco quindi la differenza che passa dall'istinto all'arte e dall'arte alla scienza.

A misura che divenivano gli tomini più numerosi, divenivano ancora più necessarie le arti. In quel tempo in cui essi cavavano la loro sussistenza dai soll frutti, dalla caccia e dalla pesca, e non aveano bene stabilita l'agricoltura, crano costretti a gir vagabondi, e non possedere un luego fisso e permanente. Ciò per altro non fi di lunga durtala. Ci assieura Mosè, che il fuggitivo caino fabbricsulla contrada orientale di Eden una città, dandole il nome di Enoch, nome del suo proprio liglinolo. Cost quest' arte nata dalla necessità, passando dalle capanne agli edifizi, venne a ricevere a poco a poco dalla mano del lusso la sua perfezione, e dal fasto tutta la sua cieganza. Gli alberi, che da principio si metteano fitti in terra, diedero la nascita alle colonne (1) La terra gravata da quel poso, e

<sup>(1)</sup> Questo è il più vago, e il più bell'ornamento dell'architettura; talche a parere de'più celebri architetti non potrà dirsi macstoso un edifizio, se non ornato di colonne. Questo sosteano di leaname, di pietra, o di marmo acquistò dirersi nomi a seconda delle diverse forme, dei diversi ornati, e delle diverse sue situazioni. Si disse colonna accoppiata, quando se ne univano due; addossata o impegnata, quando veniva incastrata nel muro; colossale, quella di una prodigiosa grandezza, come la trajana in Roma; corillitica, la ornata di foglic e di fiori; doppia, quella che si penetra con un'altra. con circa un terzo del suo diametro; pastorale, quella che imita un tronco di albero con iscorsa e nodi; aggruppata, quando se ne uniscono tre o più; marina, quella che porta ghiaccoli e eonchiglie; isolata quando non attaccasi a cosa veruna; funebre, quella che porta una urna sul vertice; statuaria, che sostiene una statua. Ve ne furono di quelle dette belliche, torse, eraldiche, simboliche, gnomoniche, trionfali, zoforiche, eariatidi, astronomiche, cronologiche, a fascio, croci portante, ed ermetiche. Fuori della dorica, alla quale non si metteva qualche volta la base, ogni colonna veniva sempre composta di base, di fusto e di capitello. Or se le colonne rappresentano tronchi di alberi, come si possono fare altrimenti che rotonde? Dove si son mai veduti alberi triangolari, quadrati, poligoni, ed ovali? Egli è vero che i pilastri sono le colonne squadrate, e perchè men belle delle colonne, se n'è fatto, e convien che se ne faccia un uso minore: ma naconero esse dalla necessità di doverle situare negli angoli, o d'incassarle qualche volta nelle facciate. Perchè si vollero poi fare isolate? Cosa vi fanno quelle dietro alle colonne, o poca da esse distanti? ( Vedi Milizia, Memor. degli Archit. )

nocendo al legno colla sua umidità, fece ricercare un rimedio, e furon istitulte le hasi (1). Quest'arte parve allora agli occhi del filosofo la maschera abbellità de'nostri maggiori bisogni. Non è pertanto da stupire, se nei rozzì, cel inartificiosi tratti della prima architettura di tutte le nazioni, noi vi troviamo i lineamenti della futura galanterla (2).

Ma questa non solo, che il resto delle arti tutte furono spellite ed estinte col diluvio; e fu quasi d'uopo di un'altra luvenzione per nuovamente risorgere. La famiglia di Noè ( adunata nelle pianure di Sennaar, là alle falde del monte Arratt (3), ove settet unita per quello spazio di tempo soltanto che abbisognava per cresere, e renders più



Crede Vitruvio, sebbene con poeo fondamento, che le basi fossero una imitazione delle scarpe dell'uomo; e lo Scamozzi dei piedi degli animali.

<sup>(2)</sup> Ogni popolo, ogni nazione, anco nello stato della propria barbarie, dirige naturalmete i uso forzi etro l'architettura. Fino nei deterti dell'America, dove la natura si fa vedere la più incolta, hanno i selvaggi le loro abitazioni con diversi ornanenti. Giò annunzia un certo principio di yusto, impresso nell'animo wmano dall'ammirabile sapienza delfuture del tutto.

<sup>(3)</sup> Dice soltanto la scrittura, che l'Arca si riposò sulte montagne di Armenia; ma reclesi comunement che fosse seguito carì, per essere questo il più alto monte di tutta quella regione. Sulta fede del caldeo Bervao, di Gronimo egizio, e di Nicolò damacceno, ci assicura Giuseppe Ebreo, che su la vetta di un gran monte di America, ch' ci chiama Barii, giaceano te reliquie, e di vestigi dell'Arca (Antia, Indiac). Do stato Autore ci dice, che sino a' giorni suoi, cioè verso la fine del primo secolo dell'era volgare, si vedenno de chivaque gli acanzi di quel monumento, nella regione di Ceron, regione donata da Mondazca a suo fhoito Izate.

forte) fece use di questa bell'arte, ne'limiti però del solo bisogno. Prese allora per modello le produzioni naturali, e si servi di quelle idee, che aveasi procacciato prima del diluvio. Fino a Nembrod non sappiamo, che vi fossero state delle opere, che avessero unito la decorazione alla solidità, ed in cui l'immaginazione avesse lasciato all'occhio l'arbitrio di fissarne la scella; e tali poi furono le due prime fiastose città, delle quall ci parta la storia, ciob Bablionia (1) e

<sup>(1)</sup> Babilonia fabbricata da Nembrod (Gen. Cap. X.) riconobbe da Semiramide il suo ingrandimento, e tutto il suo fasto da Nabucco II. Questa superba città, che signoreggiava in una vasta pianura dell'Asia, veniva divisa nel mezzo dal hume Eufrate. Nel suo centro ergevasi il famoso tempio di Baal, alto un quarto di miglio ed altrettanto largo, composto di otto torri quadrate, gradatamente decrescenti. Il ponte col suo osservatorio era dell'altezza di un miglio. Il tempio fu rovinato da Serse nel suo ritorno dalla Grecia: ma Alessandro ne intraprese la rifabbrica. Questa città passò per una delle meraviglie del mondo. A seconda delle misure che ci lasció Erodoto, (lib. 1.) il giro delle sue mura era di 480 stadj, l'altezza di 318 piedi, e la lunghezza di 81, per cui vi passavano comodumente sei carri di fronte: tutta la sua superficie poi era più di sei leghe quadrate. Babilonia quindi era otto volte più grande di Parigi. (Goquet, Orig. des Arts. ) Gli orti pensili, gli argini apposti all' Eufrate, il lago, ed i canali per la distribuzione delle sue acque, ci arrecano cotal meraviglia, che ci fanno giustamente temere di esagerazione. Il tempo che tutto distrugge, ci fa perfino disconvenire intorno al suo sito. Vollero alcuni che fosse stata ove oggi è Bagdad: ma questa è sul Tigri, e quella era sull'Eufrate. I migliori geografi la credono al di qua del Diarbek, e diversi viaggiatori ci assicurano di aver veduto in quelle vicinanze le reliquie di un atrio ornato di colonne, con un basso rilievo eccellente.

Ninive (1). Sarebbe un inutite tentativo il voler discoprire ne'fasti dell'Asia, e principalmente appo i caldet, i fenici, ed i chinesi I progressi e gli avanzamenti delle Belle Arti. Il popolo, che portò più oltre l'architettura, si fu senza dubbio alenno l'egizio. Le piramidi, quelle tombe dei re, alcune delle quali si veggono ancora al di d'oggi, ci appalesano bastantemente la loro grandezza e la loro nobiltà. Questi superbi monumenti, figli di una barbara politica (2), ispiravano una clevazione di pensieri, ed innalzavano l'imaginazione alla contemplazione del grande, e del sublime.

(1) Questa bellisima capitale dell' Assiria fu fabbricata da Assar, (Gen. Cap. X.) da cui prese il none quella regione. Ella giacca sulla sponda orientale del Tigri. Nembrod e Nino la ingrandivono, la fortificarono, e la resero la più superba città del mondo. Diodro Siculo e en fece la descrizione. Ella avea secondo lui 480 stadij di circuito, 150 di lunghezza, e 90 di larghezza. Fu celebre pe' suoi disordini, e per le sue sergodatezze. La morte del voluttoso, ed effeninato Sardanapalo, trentesimo re dopo Nino, samentori questimpero, che carai esteo per molti secoli sopra L'sia intera, e ne sorsero quelle tre famose monarchie, le capitali delle guali furono Ninive, Babilonia, ed Ecbatana ch'era stata fabbricata da Dojoce.

(2) Aristotile ci dice, che i sorvani di Egitto fecero costruire le piramidi per tenne il popolo nella sommisione, e nella dipendenza. Flacio Giuseppe ci assicura lo stesso per riguardo agli obrei, altora schiavi in Egitte; ceco le sue parote: Piramidum etiam in sanis substructionibus vexabant gentem nostram, cogendo varias artes ediscere, el laborilas ferendis assuescere, alque in huue modum per quadrigentos annos fuit laboratam ». (Antity, Judaic.) Ed ambidue questi testimori sono uniformi a Mosé, che ci laccio seritio nel capo I. dell'esodo. » Praeposati titaque cis magistros operunu, na falligerent eso ancribus ».

Il caso che avea dato l'origine a diverse arti meccaniche (1), apprestò i suol favori anco alle Belle Arti. L'accidente fece ritrovare ad Eurialo, e ad Iperbio il modo di fabbricare coi mattoni. Cosi Cinira ritrovò in Cipro le regole per coprire le case; e Cadmo in Tebe, o come vuole Teofrasto, in Fenicia, certe cave di pletre, per cingerle di mura. Alcune foglie di Acanto nate in un vaso, ed osservate da Callimaco di Corinto, cinque secoli e mezzo prima di Gesi Cristo, fecero inventare a quell' architetto il grazioso ornamento, che osserviamo in quell'ordine che chiamasi corintio (2). Gustato una volta il piacere, divenne esso pure un bisogno, e l'uomo che n'era avido, e bramoso cercò nelle arti di diletto il mezzo di moltiplicarlo. Dalle arti di prima necessità, passò egli a quelle di vaghezza, e di lusso; e dal metodo più semplice, a quello dell'ornato e del composto. Tutti i popoli però dell'Asia e dell'Egitto non

<sup>(1)</sup> Di questo numero sono la bustola, la stampa, l'uso di scolpire in rame, gli specedi, l'arte di dare la vista per mezzo dogli occhiali, la polvere da fuoco, l'arte di liquefare intelli, le spote ce. Il caso fece ancora ritrovare a Dedalo, circa tredici secto pirniu dell'e ractistana, la veda, l'antenna, l'ascia, la sega, il perpendicolo, il succhiello, la colla di peze, e la squatra. Il suo sume per le artier a divenuto come quello di Ercole tebano per le azioni di culore. Al primo si attrivizano tutte le scoverte, quando se ne ignorava l'autore; el al-l'altro le questa in molti evol.

<sup>(2)</sup> Similmente gli ornati, che si chiamano gocici, impiegati nell'ordine dorico, rappresentano le gocici dell'acqua, che scorrono negl'intagli dei triglije. Vitruv, de archit. Il triglifo si mette dall'architetto nel fregio dello stess'ordine. Esso è un rilitro quadrilungo, che insita assi bene le teste di più traci, che terminano sull'architrave, per formare un pulco. Il sig. de Lacombe, lo defini: « lin ornato composto di tre fusici o regoli, disgiunti da sconnellature.)

conobbero le vere bellezze dell'architettura. Il genio di queste nazioni tendeva più al gigantesco e meraviglioso, che a ciò che chiamasi grazia, nobiltà, ed eleganza (1). Senza entrare nella oscurissima quistlone, per sapere se gli egizi appresero dai fenici, e questi dagli ebrei la loro architettura, io son di parere, che i greci senza servire ad alcuna di quelle nazioni, tolsero la pesantezza e l'inntilità delle fabbriche egizie, e la grossezza e la sproporzione delle fenicie e delle assirie, preferendo le bellezze semplici, e naturali all'aslatica ostentazione e caricatura. Fino ad essi le opere di quest'arte non furono per altro rimarchevoli, che per l'enormità della massa e dell'intrapresa. Parevano piuttosto le opere dei titani, che degli uomini. Abbagliavano la vista, ma non allettavano l'animo. Recavano meraviglia, ma non parlavano al cuore. Nelle greche colonie dell'Asia minore fu il primo trionfo di quest'arte (2); ivi si formò il gusto architettonico (3); ed ivi ebbero l'ori-

<sup>(1)</sup> Bisogna però confessare, che l'architettura era assuissismo dipendent dalla situazione dei popoli, e alla qualità del terrano, che essi abitavano. Agli egizi, abbondanti di marmo, piacquero i massi gravi. L'architettura grecu, analoga alla produzioni del suo clima, era copiosa più di pietre, che di vegetabili. La romana all'incontro più ricca di alberi che di marmi, li usaca più pronta senza neppure avoederene, L'architettura dei mori tutta forata e da pilo-grana, faceva le delizie di quella nazione bructata dal sole.

<sup>(2)</sup> I primi Architetti Greci, de'quali ci fa menzione la storia, furono Trofonio, ed Agamede, che vissero quattordici secoli prima di Gesù Cristo. Il trattato di architettura dell'antico Ermogene esisté fino ai tempi di Augusto; e Vitruvio lo chiamò il padre della bella architettura.

<sup>(3)</sup> Il vero gusto dell' arte non consiste nell'uso delle colonne e delle basi; queste invenzioni sono semplici, facili, e dirò ancora naturali. Il prodigio si fonda nel determinare i

gine I due primi ordini, cloé dorico, e jonico (1). L'ordine corintio è di gran lunga posteriore, e sembra di aver avuto la cuna nelle isole dette propriamente la Grecia (2). Egli è quindi sorprendente, che le proporzioni della greca architeltura restano quasi anorora immobili, e che dopo ventidue secoli, si cerca invano di migliorarle. Sembra che le composizioni dei greci siano state destinate ad essere elernamente il modello delle arti (3). Gli ettruschi in-

rapporti delle altezze; l'unione armonica, l'equilibrio delle masse, e la precisione, e l'eleganza dei risalti, e dei contorni.

- (1) Abbiamo dato di sopra l'origine dell'ordine corintio, e se gli storici non e'inganano, l'epoco dell'ordine dorico si assegna al tempo di un certo principe di Acaja, e del Peloponneso, di nome Doro, che visse dicci secoli prima di Gesà Civito, il quale consacrò in Arga (come vuole Vitruviò) alla dea Giunone un magnifico tempio, che a caso risuesi di quest' ordine.
- (2) Goguet, orig. des arts.— M. Le Roi vuole (Ruines de la Grece) che l'ordine corintio non differisca dagli altri due insieme.
- (3) Dacchi furono inventati gli ordini architettonici, bisognarono soffrire per qualche tempo alcune variazioni, non avendo allora delle rogole certe, ed invariabili. L'altezza della colonna dorica, compresovi il suo capitello, fu di cinque diametri, come si tede nei dorici di Pesto, lo fu qualche volta anche di quattro, come si osserra in un antichissimo tempio sussistente tuttataia a Corinto. Ai giorni di Pericle arrivo a seis tale è il portico di Minerca in Atene. I Romani portarono l'altezza di questa colonna a sette diametri, e fino a sette e mezzo, come si scorge in quei monumenti fatti in Grecia sotto l'impero di Augusto, e di Adriano. Gli architetti moderni la fisserono cottantemente ad toto diametri, dandone sette al fusto, ossia all'intero scapo, mezzo al capi-Relle Arti.

ventarono un altro ordine, detto perciò il toscano; ed i romani quello chiamato il composto. Il primo, percià meno
ornato di tutti gli altri, venne chiamato ruvido, e baseo,
a dispetto che si avcicini di più alla semplicità della natura; el "altro fu accusato di soverchio ornamento, e di
aver rubato le volute all' ordine jonico, ed al corintio le
due liste di fogliami per fregiarne il suo capitello (1).
Questi solt cinque ordini di architettura banno riunito i
suffagi di tutte le nazioni, ed banno isuprato essi soli il
nome di veri ordini. L'ordine attico, carlatico, persiano,
chinese, egizio, gotico, rustico ee. sebbene non differiscano
in molte parti da quelli, cibbero il nome piuttosto di sili,
che di ordini (3). Per lungo tratto di tempo non si fece
altro uso in ogni edifizio, che di un ordine solo; ed il costume di mischiarili insieme cominciò assai tardi presso i

tello e mezzo alla base (Milizia, Princ. d'Archit. Civ.). Questa si è tutta la variazione, che ha sofferto la greca architettura.

<sup>(1)</sup> I fogliami, de 'guali ornansi i capitelli, sono d'ordinario di quattro specte, ciol, di acanto, ositu branca urinsa, di prezzemolo, di lauro, che abbiano un taglio ad ogni punta, e di ulivo tagliuzzati. Vitrucio però al dir di Galiani insegnava, che l'ordine compoto altro non era, che il corinto, e problica perciò di crederto diverso. L'ordine poi toscano non e, che il doriro più semplice.

<sup>(2)</sup> Non può diri affatto, che l'architettura chinese abbia dei rapporti colla greca, e colla romana. Acosta (Stornat. e mor. delle Indie) nella descrizione, che ci fa del loro teatro, ci addimostra la gran diversità del loro gusto da quello delle altre nacioni; e tutte le opere, che di ci prorengono, en ne concincono abbustanza. Lo stesso potrebbe dirri in qualche modo dell' egizio ma non già devia latri; che sono modificazioni di quegli antichi ordini greci, e romano.

greci (1). Si osservò però costantemente, che il più sodo si dovesse situare nella parte inferiore, per sostenere il più carico. Il dorico stava sempre al di sotto del jonico, e questo del corintio (2).

<sup>(1)</sup> Si à creduto mai sempre, che disconvenisse ad un tempio mostrare nella sua facciata due differenti ordini di architettura, giacoke lo farebbor credere diviso in due piani; cosa che ni verrebbe a mentire nell'entrarei. Pallado conocendo infatti questa verità a, non si sersì nell'esteriore delle chiese, che di un ordine solo. Gli vennero attribuite le chiese di S. Lucia, e delle zitelle di Venezia, colle facciate a due ordini. Motti intendenti però, fra i quali it zig. Milizia (Mem. degli archit T. II) negano di essere queste opere palladiane; giacchè il carattere, le dimensioni, le sagome dicono di no. Nello facciate dei polazzi possono benissimo concorrervi diversi ordini, l'un sopra l'altro, additando i diversi piani, ne' quali è internamente diviso l'elificio.

<sup>(1)</sup> Andrea Palladio (lib. I.) La disposizione naturale di tutti questi cinque ordini è la sequente; toscano, dorico, jonico, corintio, e composto. Lo Seamozzi (lib VI.) vuole però, che il composto si collocasse al di sotto del corintio, credendolo più sodo. Ma oltre che gli osta il venerando costume dell'antichità, gli si oppone ancora, che rappresentando il capitello dell'ordine composto (come altresi quello del corintio) un più leggiero cesto ornato di foglie, così non è atto di sua natura a sostenere un gran peso. Il capitello composto si mette in fatti sopra le colonne storcellate, perchè sono queste più ricche che sode; e vaghe piuttosto, che forti. Si avverta ancora religiosamente, che nella distribuzione degli ordini. non si dee giammai omettere l'ordine intermedio. Il passaggio dal dorico al coriutio sarebbe uno slancio. Il replicare lo stesso ordine è un equale disetto. Il colosseo ed il teatro di Statila Tauro vengono accusati di questa fastidiosa uniformità. Di-

Le umane cognizioni sviluppate dal tempo, dali'esperlenza, e dall'industria, fecero distinguere regolarmente tre specie di architettura; cioè civile, perchè di uso alla clvil società; militare; e navale. Non mi fermerò lungamente a parlare nè della militare, nè della navale (1). La prima di queste appalesa un oggetto il più barbaro, e ii più micidiale. Non contento l' uomo del suo , cercò di usurpare l'altrui, e v'impiegò la forza, ed il coraggio. Vivendo allora più di preda, che di fatica, giudicava, e vendicava da se stesso i torti, che credea di aver ricevuto; ed il timore, ed il bisogno gli fecero cercare un mezzo di prevenire le mire di un lnimico plù potente di lui. Sin dall'infanzia della società, fu egli costretto a ricercare i semi dell'architettura militare, e ad opporre argini alle violenze, ed agii lusulti di qualche licenzioso. Ciò che era bastante per pochi uomini, non lo fu più quando le passioni, ii capriccio, la ferocia, ed un uso smoderato della propria volontà, alimentando la rivalità del popoli, la memoria di certi pretesi oltraggi, certe idee di diritti e di preferenza, fecero accordare da ogui nazlone, ed in ogni secolo i maggiori premj a colui, che avesse fatto trionfare un'arte distruggitrice, e funesta all'umanità. Ecco allora syliupparsi il necessario germe di quest'architettura, per prevenire i mali, che gli uomini minacclavano agli uomini, iunalzando fortificazioni, apponendo trincee, ripari, fossate, e simili.

versi ordini poi in un solo piano, rovinano l'unità, ed insultano il buon senso.

<sup>(1)</sup> Io non fo in questo luogo menzione alcuna dell'aerchiettura indirulica, ossia dell'arte di fabbiciare nell' acqua. Essa è invero differente da quella, che chiamusi navale, addetta alla costruzione dei vascelli, e di altre macchine galleggianti: ma vi ha pero quelche analogia. A reconda del marchese Galiani (Comment. a Vitr.) la sua più stretta connessione è colla civile.

L'Asia infatti, perpetuo teatro di orrori, e di saccheggiamenti, avrebbe ben presto dovuto trovarsi deserta, e disabitata, se l'architettura militare non avesse sacrificato le sue cure a prevenirne le conseguenze. Questa specie però di architettura non ebbe giammai di mira nè gli ornamenti, nè la pompa. L'utile, il forte, il necessario era tutto lo scopo di sua perfezione. La varia maniera di combattere, fece ritrovare vari modi di difendersi. Filone di Bizanzio, tre secoli prima dell'era volgare, compose un celebre trattato di macchine da guerra, e di militare architettura; ma a che ci potrebbe egli più servire questo libro, dopo la scoverta della polvere da fuoco? Al Veronese Sanmicheli si deve tutta la gloria dell'invenzione della moderna architettura militare, che oggi è in uso. Vauban, Pagan, Blondel, Scheiter, altro non han fatto, che modificare le di lui invenzionl, e l'Italia può giustamente glorlarsi di aver aperto l'adito alla perfezione di quest'arte. I francesi e le altre nazioni di Europa, servendosi appunto delle voci italiane, in quasi tutte le cose, che riguardano la militare architettura, ci danno un costante testimonio di lor debito, e di lor gratitudine.

Alcuni pezzetti di legno galleggianti sopra le acque mossero l'industria dell'uomo, avido sempre del superfluo e del fastoso. Se prestiamo fede a Sanconiatone, Usoo, uno de'più antichi cerò della Fencicia, prese un albero mezzo bructato, no tagliò i rami, ed ardi il primo di esporsi sopra le acque. Con simili arredi non si poteano fare de'lunghi viaggi. L'i dice infatti Mosè, che i nepoti di Jafet, passarono dalla Terra Ferma a popolare le isole le più vicine. Ma mentre gli altri popoli, e più di tutti gli egizi abborrivano superstiziosamente il mare, i fenicj lo scorrevano colla maggiore andacia, e colla più grande utilità ai loro interessi, al loro commercio, ed ai loro piaceri. Per questo appunto venero essi considerati da tutta l'antichida, come gl'inventori della navigazione. Il tempo però fu quello, che la perfosioné, e ne fece un'arte.



I fasti delle più antiche nazioni, e perfino di quel popolo incognito, che abitan a le contrade settentrionali dell'Asia, e che trasmise agli altri le primitive sue cognizioni (1), non ci danno idea alcuna dell'incanto, che ci offre la greca architettura civile. Ma il raffinamento di quest'arte non servi ad altro, che ad abbellire i tempi (2), i teatri, i ginnasi, i palagi

(1) Il signor Pallas, ne' suoi viaggi in Siberia, serive così. La coltura, le arti, i borghi sparsi in questa regione, sonoi residui ancor viventi di un impero e di una florida società, la di cui storia è sepellita colle sue città. I suoi templi, le sue armi, i suoi monumenti di cui si disotterrano ad ogni passo dei grandi avanzi, queste borgate exsono i membri di una enorme nazione a cui manca una testa.

(2) Caramuele ( De archit. T. I. ) pretende che Adamo avesse fabbricato un tempio di pietra e luto, in cui sacrificavano Caino ed Abele. L'opinione però la più gradita ed abbracciata, si è, che i popoli antediluviani non ebbero giammai tempi, e che molti secoli dopo, venissero ancora offerti ali olocausti alla Divinità, sopra semplici e rozzi alturi. "Ante diluvium , scrive Calmet ( Dissert. de templis vet.) aris tantum perectis totum conficlebatur; nec major fult religionis apparatus diu post ea tempora. Abel , Noè, Abraham, Jacob, viri illi profecto religiosissimi nulla adluc templa norant. Altare simplex in loco puro, et seorsum posito, ereclum absque simulacris, ornamentis, divitiis, Deo statuebatur; circum habebat sive lucum, vel horrorem aliquem religiosum; vel saltem in edito quadam colle eminebat; eo fideles redigebautur officils suis domino praestandis ., Dice S. Girolamo, che il primo tempio fu cretto da Nino re degli Assiri, in onore di suo padre Belo. . Ninus patri suo Belo templum excitavit, quod inviolabilis asyli privilegio donatum voluit etc. . Vi fu chi pretese aver Giano fabbricato il primo tempio in Italia; altri Giove in Candia; e Villalpando

dei re, e dei magistrati, e non si sofiriva, che le case del particolari avessero insultato 1 pubblici edifizi. Se ne lagnò Demostene quando vide a' lempi suoi cambiato quel saggio costume, e sollevarsi la magnificenza di certe persone, mentre discendeva quella dello Stalo. L'architettura intanto sia civile, militare o navale, non potea fare de' gran progressi, se ad essa non si univano molte arti, il soccorso delle quali erale assolutamente necessario (1). Ciò non accadde per altro, se non assal tardi, ed i suoi successi fur non nel principio molto grossolani, ed informi.

Appena un audace avventuriere chiamato Romolo, con tre mila nomini di compagnia, ma tutti degri di lui, gittò nel Lazio i fondamenti del maggiore degl'imperj, si vide talmente coltivare sul Tevere questa bell'arci, che apportò in breve tempo della meraviglia, e dello stapere a tutte le nazioni del mondo. Il fondatore di Roma (2), doverdo combattere i popoli vicini, che gil avrebbero infallibilmente atterrata la sua nascente città, hisognò far uso della sola militare architettura: ma il suo successore Noma Pompilio, che godeva i vantaggi tutti della pace, cresso un tempio a Giano, cdificò altari alla homa fede, e regolò il ministero delle Vestali. Allora l'architettura civile fece in Roma i suo fipi ir appli progressi (3). Allora si videro innalizare

sostiene, che Salomone fubbricò il primo tempio bene architettato sulle colline di Sion. Il padre però di tutta la storia profana, l'antico Erodoto (lib. II.) ci assicura, che gli Egizj fossero stati i primi a costruire are, simulacri e tempj.

Quando ignoravasi l'uso del ferro, la maniera di tagliar ele pietre, il modo di liquefare i metalli, l'arte di fare la calce, e simili, non potea l'architettura avanzarsi di molto, ne aspirare alla sua perfezione.

<sup>(2)</sup> Secondo il miglior calcolo, Roma fu edificata 753 anni prima dell'era volgare.

<sup>(3)</sup> Le sole fabbriche del tempo dei re di Roma, e che

teatri, pubblici cdiffaj, e obelischi, e tempi alle loro tutelari divinità. Tarquinio i Superbo, per adempire ad un volo fatto dal suo avolo Tarquinio Prisco, fece costruire in onore di Giove un tempio sul Monte Saturno, detto poscia Tarpeo, e quindi Capitolino. Questo edificio era degno del maggiore degli dei, e della futura gloria del popolo romano.

Il rapido passaggio che fece Roma dalla monarchia alla Repubblica, non arrestò mica i progressi dell'architettura. A dispetto del grande amore, che aveano l'romani per la frugalità, non risparmiavano gianumai cosa alcuna, trattandosi dell'abbellimento, e magnificenza del loro paese (1).

oggi si vedono fra altri monumenti, e parte interrati, sono la Cloaca Massima, opera de' Tarquinj Prisco e Superbo, ed il Circo Massimo che si vuole istituito da Romolo.

<sup>(1) ·</sup> Odit populus privatam luxuriam, publicam magnificentiam diligit .. (Cic. pro Murena). La grandezza romana apparisce anco oggidi nelle strade, che essa si facera a traverso de'monti. La grotta di Pozzuolo forata da una parte. e dall'altra da L. Coccejo Aucto, sotto il consolato di Agrippa, ad imitazione di quella, che Eupalino di Megara avea traforato a Samo, per la lunghezza di sette stadi, alta otto piedi , ed altrettanto larga , n' è una prova. I loro acquedotti , che portavano l'acqua sin dentro Roma dalla distanza di 70 miglia sopra molti archi, non erano men meravigliosi. Celebri furono ancora gli scolatoj cominciati da Tarquinio il Prisco: ( Tit. Liv. lib. I.) messi nuovamente in opera nel corso dell'idilità di Agrippa, ( Plin. lib. XXXVI. ) e resi più sontuosi, e più perfetti sotto l'impero di Augusto (Tit. Liv. ). Il loro maggiore sfoggio però lo facevano le sontuose pubbliche strade, che costruirono nel loro impero non solo, ma in tutte le regioni da essi conquistate. La via Appia, che porta da Roma a Capoa, è tuttavia sussistente. In Sicilia ve n'erano due magnifiche, dette Eleorina, e Valeriana. E fino dal

La pompa dei trionfi, le cerimonie della religione, i gimochi, gli spettacoli, addimostravano la magnificenza, ed it
fasto di un popolo, che dettava le leggi a tutte le unazioni
del moudo. Il solo teatro di Marcello è stato bastante per
attirarsi l'ammirazione di ogni età. Ma l'epoca maggiore per le Belle Arti di Roma, si fu infallibilmente quella
di Angusto (1), Questo imperadore favori, e ricompenso gi
uomini grandi del suo tempo; profuse dei premi alla letteratura, e da it alenti, e fra gl'incensi della riconoscenza,
ottenne gli applausi do' suoi contemporanei, e la meraviglia, e l'approazione de' secoli futuri (2).

Sebbene avessero i greci precedulto i romani in tutte le cognizioni si filosofiche, che meccaniche, pure non vi fin giammai alcun greco, che avesse scritto tutte le teorie di questa facoltă. Un tale onore era riserbato all'italiano Vitravio, che visse circa l'epoca dell'incarnazione di Cristo, ossia al tempi di Augusto, a cui consacró I suoi dicci.

<sup>15</sup> ottobre 1801 ritorno in vigore per tutto quel regno tanto utile istituzione, per la sicurezza dei viaggi, per la facilitazione del commercio, e pei progressi dell'agricoltura.

<sup>(1) -</sup> lo ho trovato Roma di creta (diceca Augusto), e · la lascio di marmo · . Si ha però da credere, che la maggior parte dei manumenti architettonici di Roma sieno posteriori all'incendio accaduto sotto Nerone, in cui la città aras sei giorni, ed altrettante notti intera.

<sup>(2)</sup> Ne' di lui successori ancora si videro continuati i capo-lacori dell' unano ingagno, e di guata di guest' arte portato all' apice di tutta la sua perfezione. Ce ne fa pur fede l' anfletatro, detto il Colisco, fatto edifeare da Vespasiano, capace di contenere o tiantacettenida persone, tutte a sedere comodamente, ed ornato di un gran numero di status. Non meno famose erano le terme di Dioeleziano, di Tilo, il Panteon ed il Cerchio Massimo capace di centomila persone. Belle Arti.

libri sull'architettura (1) Nomina egli per primo, e più relebre architetto della greca antichità, un certo Pitio, che

(1) Tuttoche ci dichiari ingenuamente Vitruvio (lib. VII) che ciò, che egli scrisse, lo cavò dagli autori più antichi di lui. aggiungendovi moltissime cose sue proprie, ciò non dimeno ci fa egli sapere, che questi scrittori tanto greci . che latini. erano tutti mancanti, imperfetti ed irregolari. Così si spiega egli ad Augusto nel proemio del suo IV libro. . Avendo osser-· vato, o imperadore, che vi sono molti i quali hanno lasciato · in iscritto precetti, e volumi sull' architettura, ma tutti o . non ordinati . o principiati . e come sparse particelle, ho · stimato perciò degna, ed utile cosa di ridurre prima gene-· ralmente in una divisione perfetta tutto l' intero trattato. · e poi andure spiegando in ciascun libro partitumente le · qualità di ciascuna specie ec. · Fra i greci ci nomina Agatarco che avea lasciato un saggio intorno alle scene, ossia sopra la prospettiva; e quindi Democrito, ed Anassagora che ne areano fatto un secondo; Sileno che area dopo di questi mandato alla luce un volume sulle proporzioni doriche ; Teodoro del tempio di Giunone, ch'è in Samo ; Tesifonte , e Metagene di quello jonico consecrato dagli efesi a Diana, e Fiteo, e Satiro sul sepolero di Mausolo fatto erigere da Artemisia, oltre di altri moltissimi (Vedi lib. VII proem.). Dei romani però non ci fa menzione che di Fussio, Terenzio, Varrone, e Pubblio Settimio. Cataneo, Serlio, e specialmente Scamozzi si laanano, che la sua opera sia mancante di esemplari greci. Il gesuita Villalpando pretende che Vitruvio abbia cavato i suoi precetti dal tempio di Gerusalemme ; e che si i greci , che i romani appreso abbiano dagli ebrei gli elementi di quest'arte. Ma gli si oppone che ne i greci, ne i romani ebbero contezza alcuna delle colonne storcellate, dette appunto alla salomona, impiegate queste per la prima volta da quel re uel tempio da Ini fatto costruire. Alcune di queste colonne, nella distruzione di Gerosolima sotto Tito, furono portate in Roma, e messe nel fabbrico in Pirene il templo di Minerva; quindi Ermogenechicò in Magnesia quello di Cinzia, ed in Tros quello di Bacco. Chersifro ne architettò d' ordine jonico il famoso tempio di Diana Efesina, che passo per una delle meraviglie del mondo (1). Iltino innatzò su la vetta di una montagna di Figalea, là nel Pelopomeso, un tempio ad Apollo Adjutore, ed ai tempi di Pericle quello di Minerva nella cittadella di Atene, detto il Parthenon; opere che stabilizono all'autore giorta immortale, in quest' epoca, se Pausania ci narra la verità, florirono in Grecia i più valenti architetti. Ci basta solo di citare i nomi di Labone, che fece il tempio di Olimpia in Elide; di Sostrato, che innalzò il fanale nell' Isola di Faro, opera che venne considerata come una meraviglia (2), e di Gorebo, Callicratide,

tempio della Pace; e sono quelle stesse ( per quanto molti aszeriscono) che si vedono al presente nella basilica di S. Pietro.

(1) Ci raconta pure Vitruvio, che il pastore Possidoro uvenava a pascolare le gregoi, mentre dagli ejesi discuterazi, se doceano tervirii, per quel tempio, del marmo di Paro, di Eraclea, di Taso, o di Proconnesa. Due montoni cozzando fra di loro, e sehicatori l'uno di esti, l'altro percosse un tasso col corno, e ne staccò una seleggia di bianchistimo colora. Abbandona Possidoro le gregii, corre ad Efeno, vi porta quel sasolino; cessano le agitate quistioni; e si seeglie quel marmo. In gratitudune di questo servizio gli si deretano nonri; gli si cambia il nome di Possidoro in quello di evangelio; si ordina, che il majstrato si docesse di mese in mese portare colà, per farvi de'sacrifici, con stabilirei certe pene, se acesse trulasciato di tarto.

(2) Era egli Oriundo di Gnido. Eseguì a perfezione l'incarico datogli di fabbricare nella sua patria passeggi, e terrazzi, sostenuti da archi, che facevano ammirare l'arditezza del suo gezio, e la possanza tutta dell'arte. Il fanale però Metagene, e Senocle, che fecero brillare Atene pei più superbi edifizi. Qualche tempo dopo Eumolpo d'Argo, e Policleto decorarono il tempio di Giove a piè del monte Eubeo su le sponde di un piccolo ruscello.

Corinto, la più volutuosa città di Grecia, la più ricca, e la più celtere per la sua perfezione in tutte le arti, innalzió un tempio a Venere, e vi consacró per sacerdolese più di mille prostitute. Da questo conservatorio socirono quelle famose bellezze, delle quali Ateneo ard di tessere l'istoria. Ed in questa guisa la greca religione finl di corrompere quei costumi, che vi avea lasciato l'opulenza.

Ma quel Vitruvio, di cui parlo, ci è pià noto pe' suoi libri, che per le sue opere (1). I suoi precetti architenici, (com'è la sorte di egul genere di composizione) (2) ebbero de' comentatori, degli osservatori, degli apologisti (3), non meno, che di coloro, che li criticarono come

ch' ci fecc nell' isola di Faro, vicina ad Messandria, lo rese immortule.

- (1) Egli in tutti i suoi dieci libri altro non ci dice, che di acer disegnata, e diretta la basilica ossia palazzo di giustizia, nella colonia Giulia di Fano (lib. V. Cap. 1.) e di acer assistito alle macchine belliche con M. Aurelio, Pubblio Numidio, e Gno Cornelio.
- (2) Gli scriitori sommi, e quelli prefino, che sercirono di modello agli altri, non sono stati centi dalla critica. O mero fu detto sonnacchioso; Demostene, che non daca ai leggitori quella compiacenza, che si prometteceno; Cierone, tento nelle digressioni; Oridio, languido; Orazio, prosaico; Virgilio, plogiaroi; al Merope del Maffei, fu lacerata in mille brant, e i drammi di Metastato attaccati dai più amari veleni. La critica, fu delto da illustre autore, è un tributo che l'omon paga al pubblico, per eserce eminent.
- (3) Questi furono principalmente Filandro, Barbaro, Baldo, Salmasio, e Perrault.

un'opera mancante, ed oscura, non ben disposta, malamente compresa, e di non succedere in pratica, a misura di quanto insegna in teorica. Ma non per questo non viene egli considerato come il principe, ed il maestro di tutti gli architetti: ne per lo spazio di quindici secoli si vide seritiore alcuno di questa facolla, che fosse degno di lui; e senza la suo opera non si svrebbero acquistato il nome di grandi architetti un Serlio, un Palladio, un Vignola, un Peruzzi, un Bonarrofi, un Giulio Romano, un Sansovino, un Vasari, un Sanmichell, un Bernini, ed un Perrault (1), Alberti (2), cd altri moltissimi.

<sup>(1)</sup> Questi due celebri professori vissero al tempo istesso. La fama di Gian-Lorenzo Bernini napoletano, arrivata fino al trono di Luigi XIV lo fece chiamare in Francia, per il disegno di Louvre. Eravi là Claudio Perrault, traduttore, e commentatore di Vitruvio, che vi avea fatto il suo, il auale osservato dal Bernini, disse con una sincerità più apprezzabile ancora de' suoi disegni. . Dove sono i Perrault, non son mica necessari i Bernini. . Si eseguì la fabbrica sul modello dell'Architetto francese. Questi si rese inoltre famoso per l'osservatorio di Parigi: per l'arco trionfale in fondo al borgo di S. Antonio, e per la cappella dei sigilli. L' equale gloria apportarono al Bernini l'altare maggiore, la tribuna, la cattedra di S. Pietro, il colonnato che circonda la basilica Vaticana, i depositi di Urbano VIII e di Alessandro VII ed il magnifico teatro di Parma. Delle sue pitture, e delle sue scolture ne parleremo altrore.

<sup>(2)</sup> Questi chiamarai Iconbattita, ed era nobit forentino, ne dee confondrai col bolognee Aristotile IMberti, il quale dicesi di aver trasportato in Bologna un campanile con tutte le campane, da santa Maria del Tempio ad un altro luogo distante 35 piedi. Se questo prodissi della mecanica è erro, non si contrasteranno gli eyudi miracoli che diconsi fatti da Dertiano, da Ferracina, e da Edosgia.

Sulle traccie degli antichì avea prescritto Vitravio, che ne' tempi si dovessero implegare gli ordini più sodi per gli Dei robusti, e forti; e gli ornati per le dee (1). Ma gli architetti si erano sempre serviti di una certa elegante libertà, e di aveano fatto il tempio di Ercole d'ordine corintio; quello di Marte di jonico; e quelli poi di Giunone e della Paec, di ordine dorico.

Alcune barbare, ed incolte nazioni settentrionali, moltiplicate a dismisura negli angusti confini del proprio paese, si portarono furibonde e disperate ne' principi del quinto secolo ad usurpare gli altrui domini. Questi popoli usciti dalle foreste della Svezia e della Germani innondarono lutto l'Occidente; i goli, ed i vandali, che conquistarono l'Italia, la Sicilia, la Spagna, ed una parte delle Gallie, vi portarono un nuovo sille di architettura, che prese il

<sup>(1)</sup> A questo non solo, ma aveano riguardo ancora gli antichi architetti , agli attributi e alle qualità del nume per cui doceano fabbricare il tempio. Il dottissimo Calmet scrive cosi: · Quare pro deorum varietate, varia etiam servabatur templorum architectura. Sacrae Jovi aedes in longum magis, quam in latum prorogabantur. Ceres, Vesta, Sol, Bacchus, caeterique dii quorum numen ad terram refertur, terrae rotunditatem in templis affectabant, quippe quae sive rotunde essent, sive 6 vel. 7 vel. 8 lateribus angulatae. Janus quadrato aedificio gaudebat. Pluto caeterique dii inferni subterrancis fornicibus, sicut etiam aris in terra defossis. Numina urbis tutelaria in aeditissimo ejusdem loco erecto templo praesidebant; quemadinodum ex templis Trojae Minerveo Athenorum, e Capitolio romano intelligimus. Dei etiam artibus, virtutibus paci praesides in locis frequentissimis urbis erecto templo colebantur. Mercurio , Jsidi, Serapidi templum stabat in foro. Voluptatum Numina, ex gr. Venus; belli, uti Mars, et Bellona; ignis, et incendii, uti Vulcanus extra urbem suas habebant constitutas sedes. Neptuni

loro nome (1). I conoscilòri di questa facoltà distinguono due gotiche architetture; il una antica, e moderna l'altra. La prima, portata da quel popoli del Nort è massiccia, e grossolana. Cosi sono tutte le antiche cattedrali. Le opere del moderno gotico sono più dilicate, più leggiere, e di una certa francheza di lavoro, capace a darci piacere. Ci rincresces solianto la piccolezza de suoi variati ornamenti, giacche la loro moltiplicità impedizoca all' occhio di distinguerii, e di fissarsi sopra ad ognuno di essi. Questo vivio di caricatura fa smarrire l'anima nella confusione, nell'in-certezza, e la priva di ogni dea chiara, o distinta (2).

templum, mari imminebat; Ascalapii in loco urbis, vel ruris amaenissimo; (Vitrue de Archit. Lib. I) Apollinis, e de Bacchi theatro continuebantur; Herculls a circo uon remota; Cercris in agro; (Did.) quod scilicet bujus religio locum purissimum exigat «. (Dissert. de templis exter. T. I.)

- (1) Allorchè queste fredde, e barbare genti settentrionali si sparero sopra l'impero romano, fecero prevalere, a dispetto ancora de più perfetti modelli di greca semplicità, la loro siregolare pesantezza; e furono applauditi negli stessi loro difetti, come lo sono mai sempre quelli di un autore ornato ed alla moda.
- (2) Non posicium però negare, che vi sieno in guesta archiettura molte cose huone et utili. Le bugne, ossieno bozze, cioè que' risalti di pietra che servono di ornamento alla semplici loro faeciate, esprimono a meraviglia la rozzeza, e la rusticità de primi edigizi degli uomini. Gli archi gotici, sebbene un poco svistori, sono però più forti, più sodi, e di un uso anche maggiore degli ditti. Questi vengono composti di due porzioni circolari, che si uniscono in un angolo avuto nella loro sommità. Ciò osservata nelle porte della chiesa dei PP. Minori osservanti di Trapani nella Sicilia: nella pieco devei ancora un architrare di un sol pezzo di marmo, con un basso rilivo, anchesso di guato gotico.

Giustiniano nei principi del sesto secolo, dopo di aver soggiogalo I nepoti dell' imperadore Anastasio, ajutato dai consigli di Teodora sua moglie, e dalla prudenza, e valore di Belisario suo generale, esterminò i vandali, riacquistò l'Africa, disfece i mori, sogiogo i goti in Italia ed in Sicilia, e restitul all'impero romano l'antico suo spendorea.

Ma gittiamo un velo sulla storia di quei popoli, per vedere riprodure all'Italia ingliori capo-lavori nella moderna architettura. Gl'inglesi non hauno finora altro merito, che quello di averne copito aleuni. I francesi col volersi rendere singolari, resero ridicola la loro architettura, e tuttorhé esprima quella git attribui propri della nazione, come galli, gigli, e simili, osservando le proporzioni corinite, essa è non dimeno la più cattiva d'Europa (1). Quel carfocci che non hanno nè sopra, né sotto, né ai lati parte alcuna corrispondente, possono mai essere di fino gusto? Non vi è cosa, che di ris ipossa bella, ed elegante, se non rassomiglia a qualche parto della natura. In tutte le cose evvi un vero, senza di ciu non può sussistere Il bello, e la conoscenza di questo vero, è ciò che costituisce Il gusto nerfetto.

<sup>(1)</sup> Sin dai secoli i più antichi, si varanon certi capitelli bizzarie simbolici al personaggio, a cui era destinato l' edificio. In vece di volute, vi si fecro in alcuni delle cornucopie, per nonvar Cerres. In altri delle aguite per Giore, e de' tridenti per Nettuno. Luigi XIV promise de' premi all' incentore di un ordine francese. Ecco nel capitello cornicio, sostituite alcune piume di struzzo alle foglici di como to. I cordoni degli ordini reali sospesi in quei pennacchi. Sull'abbaco in voce di fore un sole raggiante ( divisa del gran Luigi) conì credi il sig. de l'Orme di acer fatto un muoto ordine francese, e fec coa ridicola. In Versailles pui innalzata una galliria di lal guato, sul disegno del famoso Carlo Le Brun, pittore del re.

Vi è un altro genere di architettura, che porta il nome di Finta (1). Il suo oggetto si è quello di rappresentare col soccorso dei colori, o del chiaroscuro una reale architettura, e mostrarci come in rilievo teatri, tempj, pompe funebri, artifizj di fuoco, campagne, e simili.

Ma non è qui soltanto circoscritto l'impero delle arti del disegno. Vi sono delle bellezze di una nuova, e più lusinghiera specie, che c'interessano assai più delle prime. Queste sono lo sforzo maggiore dell' umano intelletto. Queste arti sorelle (2), che vennero chiamate la pittura, e la

<sup>(1)</sup> Encyclop. T. L. art. archit .- Col soceorso di questa mentita architettura si ebbe la pianta di ogni edifizio, che fu detta ienografia; alzato, ortografia; nell' esteriore, pero, e nell'interiore, spaccato. Tutta la sua prospettiva poi, venne chiamata scenografia. Modello dicesi quella imitazione di tutte le parti di un' opera, fatta in creta, in legno o in metallo. Gli argentieri di Efeso, più per loro interesse, che per venerazione al già distrutto tempio di Diana, solevano farne alcuni di argento. Ripresi da S. Paolo per una tal superstizione, congiurarono contro di lui, avendo per capo un certo Demetrio. ( Actus Apost. XIX.

<sup>(2)</sup> Non voolio entrare nella tanto agitata e frivola anistione, per sapere a quale delle due si dee dar la precedenza. Algarotti le ha chiamate sorelle , giacchè le loro bellezze non sono troppo distanti le une dalle altre, e sono ambedue figlie del disegno. I partigiani frattanto della seoltura vantano, che una statua girandosi intorno, in una semplice attitudine mostra più aspetti, e più redute; laddore una figura, sia sopra legno, tela, o altro, non fa vedere, che una sola apparenza. Ridolfi, (vita di Giorgione) e Vasari (Proem. alle vite de' Pitt.) riferiseono un fatto, che smentisce la pretesa degli scultori. . Giorgione da Castelfranco (dicono essi) fece un · quadro in cui rappresento una figura roltando le spalle, · due speechi ai lati, ed un fonte ai piedi. Il dipinto mo-

Belle Arti.

scolura, si acquistarono il nome di arti creatrici. Alla testa di tutte le cognizioni, che riguardano l'initazion di untura, devono queste venir considerate come le prime, e le più celebri. Son esse che la dimostrano con più verità, e che paralano più direttamente ai nostri sensi. Ci esprimono con indifferenza, e senza limiti le parti tutte dell'universo, e ce le rappresentano quali esse sono, uniformi o dissimili (1).

La pittura fu sistituita per conservarei le immagini dei nostri più cari, e darceli presenti tuttoche fossero tontani. Amore, che i greci chiamavano un Dio prepotente, reseindustriosa la figlia di Dibutate di Sicione, ragazza, che amava perdutamente un giovane, che ditettavasi di viaggiare. Per addolcire l'asprezza di sun lontananza, delineó essa uel nutro, col favore di una lucerna, il profilo del volto del suo bene, e ne fece fare poscia dal padre la di lui forna con della terra, e dell'argilla, Questa immagine si conservò in Ninfeo, fino a che Mumunio distrusse Corinto.

Tale si crede comunemente, che fosse l'origine della pittura, e della scoltura (2): ma era così imperfetta ne suoi

strara il dictro, gli specchi i lati, e l' acqua il dinanzi; e fece così non solo più vedute in una figura, ma più vedute ancora in un'occhiata ». Il conte Magurotti però ritrora qualche difficultà per quel che riguarda il fonte; che mostrava la veduta dell'innanzi, essendo ciò contrario a tutte le fondamentali leggi cutottriche.

<sup>(1)</sup> Non arti più virace senso della vista, ne più di questo alcun altro è capace di arricchire di si grandi, di si vaste e di si nobili idee la nostra immaginazione. Le Belle Arti del disegno, col presentarei gli oggetti i più leggiadri, ci fanno godere una continua, e piacevole azione, senza eusere da 'uni propri diletti stancata, o soziate.

<sup>(2)</sup> Pretende Eliano che .. Ars picturae, orto adeo ru-

principj, che i pittori venivano costretti a scrivere i nomi delle persone, accanto le figure de 'toro ritratti. Quest' arte (com' è la natura di tutte le cose) cominció a svilupparsi a poco a poco. Disegnó uno le linee ed i contorni esteriori, altri g'interiori. Avvenne, che sopra di questi disegni, vi fu chi diede di mano a colorire grossolanamente di chiaro-oscuro (1); fino a tanto che col tempo, e colle ochiaro-oscuro (1); fino a tanto che col tempo, e colle

dem sortita est, ut pictores in animantibus scriberent, hoc est bos, aliud eques, hoc arbor. (Histi. Ibi. 1) I primi aggi della ucoltura furono quelle rozze, e econcie figure. Il tempo che tutto matura e perfeciona, fece conocerre e praticare tre specie di scoltura, cioè di bauo rilievo, di mezzo rilievo, e di pieno rilievo. L'arte dell'inidere naoque molti secol dopo. Quella dell'initaglio ha un epoca ineerta. Ve ne sono di varie specie, cioè in legno, a bulino, a cavo, ad acqua forte, a maniera mera, a chiaro-seuro ec.

(1) Questa è la parte più essenziale della pittura. L'allogamento de' chiaro-oscuri dà la rotondità, ed il rilievo agli oggetti, li lega insieme, gli spicca dal campo, gli accosta, o gli scosta da noi a proporzione di ciò, che si stubilisce in un dato spazio. Le osservazioni fecero conoscere, che tre sono i mezzi, che conducono alla perfezione del chiaro-scuro : primo la distribuzione degli oggetti, secondo il corpo de colori e terzo gli accidenti. Per la prima abbisogna una certa industriosa economia, a fine di disporre in maniera gli oggetti, che rimangano illuminati soltanto quelli, che devono esserlo. La seconda deve scaricare la massa de'colori, per rendere più visibili gli oggetti stessi; e la terza tuttoché più libera, deve però sempre produrre la verità. Così per esempio, se un quadro fingerà di essere illuminato da una finestra, il chiaro, ossia la luce dorrà essere minore di quella, se si figurasse la scena in campo aperto. Se rappresenterà poi una tempesta, bisogna che l'aria sia cupa, e le nuvole oscure, ed opache. (Encyclop. Art. clair-obscur. T. Ill.)

servazioni si portò all'ange di sua gloria, e di sua perfezione. L'aver confuso alcuni l'arte del disegno con quella del dipingere, è stata la cagione d'infiniti abbagli. Consste la pittura nella bella mescolanza, nell'unione e nella contrarietà de'colori; come pure nel riflesso della luce, delle ombre, e dei lumi.

In Egitto si trovarono i più antichi monumenti di quesit'arte: ma vi avea fatto scarsissimi progressi (1). Nello scuole però de'greel si vide portare a quel grado di eccellenza, capace di servire per modello a tutte le più colte nazioni.

Gli antichi altro non faceano che ritratti; nè deviarono giammai da quel costume, fino a che il loro entusiasmo li trasportò a segno di creare pinttosto, che di trascrivere gli oggetti. Dicesi che Polignoto fosse stato il primo a variare da quell'antica maniera servile. La religione diede un imponente stimolo a questa novità. Volcano i pittori greci rappresentare gli dei in una guisa diversa dai mortali. Zeusi credè opportuno di scegliere dalle più belle ragazze di Agrigento le vaghe loro fattezze, per formare una Giunone, bellissima, perfettissima in tutte le sue parti, e delicalo esempio della femminile leggiadria. Enfranore per dipingere Giove, il principale de'loro numi, consultò da prima i sacerdott, e quindi le opere di Omero, e lo fece co fulmini in mano, col'a fronte coverta di muyole, e l'aquila a' piedi, Ma Parrasio, Timanle, ed Apelle, in epoche diverse, fecero vedere per la prima volta nelle opere loro quelle bocche abbellite dalle grazie, e que'capelli con leggerezza

<sup>(1)</sup> Si osserrano infatti nella tebaide colori vivissimi ed antichissmi, applicati sul giro delle grotte, che servizano di sepoleri; sul e sotte del tempi, sui i geroglific, arricchiti ancora di fogliami d'oro, postivi col mordente. Ciò addimostra abbastanza, che in Egitto l'arte del dipingere altro non era, se non l'atte di colorire.

manierati. Di questi tre pittori, che si resero immortali în tutta l'antichità, ci raccontano gli storici (se pure non c'ingannano), che Parrasio per vendierasi nobilmente di Zeust, il quale avea rappresentato în un quadro certe uve cosa la naturale, che vi andavano gli uccelli per beccarle (1), fece egli un quadro ove dipinse una bandinella, ed inganno con questa lo stesso Zeust, che lo stimolava con aria insultante a tirare quel velo, per vodere la sua opera (2).

Timante fu di un genlo inventore, (dono preziosissimo della natura ) e fece quel quadro stupendo, rappresendante il sacrifizio d'lfigenia, che dai più famosi maestri, e scritori di questa facoltà, è stato consilerato come un esemplare dell'arte. Espose egll ifigenia con tatte le grazie, che possono darsi al suo sesso, alla sua età, ed alla sua condizione: il grau sacrotole Galeante con quel maestoso dolore, che conveniva al suo ministero: Menelao zio della principessa, Uisse, Ajace ed altri principi greel presenti a questos spettacolo co più vivi segni di mestizia: ma copri il votto di Agamennone padre di lligenia, non fidandosi di trovare una espressiono bastantemente forte, per dipingere la tri-

<sup>(1)</sup> Zeusi ebbe a stegno questo suo quadro, allorchi vide che gli ucedli undavano a becent quell' uva, che aveca dipiato in un paniere portato a mano da un giovane; giacchi colui che lo portara, docerea essere mal rappresentato, mentre gli ucedli non se ne spacentazono. La di tui migliore opera era un Ercole, che nella sua culta strangolava un serpente, alla vida della modre spacentala. Egli però tenea in più gran conto il suo Alteta, giovine ignudo, ove facca pompa della sua perizia nell' anatomia del corpo umano.

<sup>(2) •</sup> Intellecto errore concessit palmam ingenuo pudore, quoniam ipse volucres fefellisset, Parrasius autem se artificem • . (Plin. lib. XXX. tap. X.)

stezza tutta di un padre, abbandonato al suo profondo dolore (1).

Apelle, che ricevè il pennello dalle mani stesse delle Grazie (2), e si meritò l'amore di Alessandro Magno, e di il diritto di poter dipingere egli solo questo gran conquistatore, come Lisippo quello di scolpirio egli solo (3), è stato riguardato come il più gran pittore dell' amtichità. Diecs ch'ei dipinse una giumenta così al naturale, che nitrivano i cavalli al vederla. Dovendo fare il ritratto di Antigno, che avea perduto un occhio, e temendo d' irritarlo, lo pinse in profilo, e nascose così il suo difetto. Le sue opere maggiori furon il quadro della Fortuna, e due Veneri.

La Sicilia (fra i molti degli antichi) vanta un Demofilo d'Imera, che credesi maestro di Zeusi. La sua Alcamena era così eccellente, che non ritrovando prezzo condegno alla sua perfezione, ne fece un dono agli agrigentini.

Sarebbe inutile il voler ragionare di quei monumenti, che non poterono sottrarsi alla voracità de' tempi. Altro più non ci rimane, che appena i nomi, e la memoria ancora veneranda, e forse elerna di un Aristide (4),

Questa idea è stata felicemente impiegata dai pittori moderni. Il Poussin se ne servi singolarmente nel suo Germanico.

<sup>(2) ·</sup> Ingenio, et gratia quam in se ipse jactabat Apelles est praestantissimus · . ( Quintil. Inst. Orat. lib. XII.

<sup>(3) . . . . . . . . . .</sup> Idem Rex ille

• Edicto vetnit, ne quis se, praeter Apellem

<sup>·</sup> Pingeret, ant alius Lisyppo duceret aera

Forti Alexandri vultum simulantia -. — ( Horat. Epist. I. lib. II.)

<sup>(4)</sup> Plinio ei fa menzione di un quadro, in cui questo famoso pittore, avea rappresentato nna donna spirante, nel saccheggio di una città. Il sangue che la bagnara, il pugnale che le stava fitto nel seno, il fanciullo che un naturale istinto

di un Apollodoro (1), di un Panfilo (2), di un Pausia (3), di un Protogene (4), di un Pollgnoto (5),

gittata nelle sue braccia, e invece di latte beveva il sangue, l'agitazione della madre per l'infelice figlio, la sua agonia di morte crudele, erano rappresentati con tal forza, e vritid, da commuovere le persone più dure, e le più insensibili.

(1) Questo pittore Meniese pu il primo che uni alla correzione del disegno lo spirito, e la vivacità del colorito. La sua grande intelligenza nella distribuzione delle ombre e della luce, gli procuró un nome immortale. Si avverta a non confonderlo coll' architetto di Damasco, che visse nel 11 secolo, sotto l'impero di Trajano.

(2) Fu egli maestro di Apelle, e la gloria del suo discepolo accrebbe la sua fama. In tempo suo era in tul pregio, ed onore la pittura, che non venia permesso di esercitarla se non ai nobili, o chi fosse almeno di libera condizione.

(3) Era egli ingolare in un genere di pittura chiamata caustica, obbligando i colori a forza di fuorco a star ferni legno, o sull'avorio. Sua concittadina era Gliceride, la più galante, e la più voluttuoua donna di Sicione. Costri dilettavasi d'intrecciare ghirlande di forri; e Pasuia per farle con grata vi aggrungeca il finito dell'arte sua, e dava maggiore stoonio alla natura.

(1) Naeque egli in Cauno, sulla costa meridionale dell'Island ai Rodi, Aristolite suo amico lo impegno à apinaper le battaglic di Alessandro. La ma opera più celebre si fu il quadro dell'Ilazio, creduto nipote del sole, s pondatore di Rodi V' impigo sette interi anni di assidua fatica. I suoi la vori crano finiti a tal segno, che davano nel difetto, di cui il suo amico Apelle lo riprendeva, ammirandolo:

(5) Si rese egli celebre colle sue pitture, che adornavano il portico di Atene. Erano queste una serie di quadri, che rappresentavano la guerra Trojanu. Gli Atenies voleano ricompensare con larghissimi doni le sue fatiche; ma ei genee di un Etione (1), che tanto onorarono l'antichità colle loro opere.

Roma, ch'erasi colanto distinta nell'architettura, non giunse mai a briliare in verun genere di pittura; e Plinio che nomina tanti pittori e scultori greci, non fa menzione, che di due, o tre pittori romani. Non si avanzò ella di molto in questa bell'arte, perché prima di giungere alla propria perfezione, si ritrovò quasi oppressa dai capo-lavori, che le trasmetteva la Grecia, provincia di sua con-

rosamente li ricusò. Ciù indusse gli Anficioni, che componerano il consiglio della Grecia, a stendere un solenne decreto per ringraziario, e fu ordinato al tempo stesso, che in tutte le città greche, ove egli si portava, fosse alloggiato, e trattato a vubbliche super

(1) Questo capriccioso, ed elegante artefice volendo rappresentare le nozze di Alessandro e di Rossane, fece un talamo galante, e magnifico. Rossane che s'inchinava ad Alessandro, rivolgendo a terra i suoi squardi, qual si convenira ad una Vergine. Un Amorino le alzava il velo, e la mostrava allo sposo. Un altro le toglieva i sandali, e le additava coll'indice il letto nuziale. Uno più piccolo prendera Alessandro pel manto, sforzandosi per tirarlo verso la sposa. Efestione ai fianchi di Rossane con face in mano, appoggiandosi ad un vezzoso fancinllo, che era Imenco. Una truppa di Amorini scherzavano cogli arnesi querrieri del re Macedone. Un di essi si nascondea nel di lui usbergo, in atto quasi di alzarlo improvvisamente, per far paura a'suoi fratelli. Il pittore area voluto indicare, che la passione amorosa non aveva estinto in Alessandro il genio guerriero. Questo quadro esposto ai giuochi olimpici, arrecò tale stupore, ed ammirazione a quel popolo, che il giudice Proxenide diede in ricompensa all'autore la propria figlia in isposa. Luciano ci trasmise l'idea di questo quadro, e Raffaello lo dipinse quale lo scrittore greco ce lo disegnò

quista. Prima di quest' epoca, rivolgea Roma tutte le sue cure alta micitula arte della geurra, e poco curava la geutilozza, e la galanteria. Una legge di Numa vietava di dipingere gii dei, lo che durò in vigore per 170 anni, non sembrando cosa decente il dar Ioro le nostre fatteze (1), e fu questa una seconda cagione di attrasso, in riguardo a questa facolti.

Rimasta la pittura per lungo Iratto di tempo sepolta in Occidente sotto le rovine dell'impero romano, crasi riugiata presso gli orientali, ove però si mantenne sempre debole, e stinita, Ouella regione ci avrebhe potuto apprestare in vero i migliori esemplari dell'antichità, se un certo nocivo spiriol di dissenzione tra la chiesa greca e la latina non ci avesse privato in un tratto de' più bei monumenti tanto in pittura, che in iscoliura, che adornavano tutto quel paese, e particolarmente l'antica Biznarito, ove si erano vieppiù accresciuti nel quarto secolo, quando Costantino il Grande, dandole il proprio none, l'avea resa più sontuosa, e più magnifica. Noi deploriamo, ma invano, la peritia irreparabile di cosi grandi bellezze, firtuto de' sudori di tanti uomini grandi di tanti secoli, di tante fatiche e di tanto dissendio (23).

S. Agostino così la pensava specialmente in riguardo al Padre Elerno che non volca dipinto nelle nostre chiese. Del patris simulacrum nefas est cristiano in templo collocare.
 III. de Fide, et Symb.)

<sup>(2)</sup> L'Impero d'Oriente godera nel principio dell'otteto secolo una periçate tranquillià. Lene I sauvico, che dalla più bassa condizione erasi innalzato fino al trono di Costantino, col favorire le innovazioni degli Iconoclasti, ostia Spezza-linmagini, ne turbo da un tratta la pace. Non arendo potato pri entrare nelle sue mire il patriarea S. Germano, si servi della sua autorità, edopo un decreto del senato si viete spezzata l'immagine di Cristo, apposta su la porta maggiore della chiesa Belle stri.

Fino al secolo però decimo quinto non si conosceva altra maniera di dipingere, se non che a guazzo (1), a

di Costantinopoli. A questo spettacolo si arma il popolo, e si solleva. I cattolici dal canto loro abbattono parimente tutte le immagini profane, ed anco quelle dello stesso Imperadore, Cominciano allora le ostilità, e si portano le violenze fino in Italia. Costantino Capronimo suo figlio e successore, che faceva aucora la guerra alle immagini, cercando l'appoggio dell'autorità ecclesiastica, radunò in Costantinopoli un concilio di 338 vescovi tutti orientali, ed iconoclasti. Non vi si videro comparire ne i legati pontifici, ne quelli delle altre sedi patriarcali. In questo concilio, non solo fu condannato come idolatria tutto l'onore tributato alle immagini; ma vi furono condannate ancora la pittura e la scoltura come arti detestabili. Morto Capronimo, Leone IV suo figlio, seguendo le orme del padre e dell' avo, continuò con più furore le persecuzioni, e riempi tutto l' Oriente di stragi e di sangue. La minorità di Costantino, suo successore, facea che reggesse l'impero la madre Irene. Allora venne promosso Tarasio da semplice secolare alla dionità patriarcale di Costantinopoli, Favorito costui da' suoi sovrani, dichiarò nullo ed invalido quel concilio convocato col semplice decreto dell'imperadore, e senza la pontificia autorità. Fece valere le sue ragioni, e colla missione del papa aprì egli un concilio ecumenico in Costantinopoli, che su poi continuato in Nicea. I 367 padri che lo comnonevano, condannarono il concilio degli iconoclasti, (che questi chiamarano il VII Ecumenico, ossia generale); furono detestate le loro dottrine, come analoghe a quelle de' saraceni, che accusavano i cattolici d'idolatria ; e fu deciso il culto delle immagini in onore degli originali.

(1) La pittura a guazzo si serve de colori stemprati nell'acqua, con un poco di gomma. La differenza, che passa tra questa e la miniatura si è, che la prima adopra il pennello trattizzando liberamente, e l'altra deve a fuzza colorne fresco (1), o al più sopra legno; Apelle avea ritrovato it nero d'avorio brucato, e dum a certa vernice, che oltre del risalto, che dava alla pittura, difendeva anche il quadro dai danni dell'aria: ma mort con esso lut questa eccellente scoverta. Il segreto di dipingere ad olio fu Inventato nel 1430 dal Fiamengo Giovanni Burges, o Nan-Pych. Questi lo insegnò. al Siciliano Autonio da Messina, che l'introdusse in Venezia, e ditatollo in tutta l'Italia. Il mosaleo avea preceduja questa scoverta (2); e la pittura a

a punta. Si dipinge a guazzo sul geso, sulla tela, sulla pergamena, sul legno e spesso ancora sopra cartone. Dal tocco libero dell'a-guazzo e dal punteggio della miniatura, ne nacque una specie di pittura, che fu chiamata mista. Il Correggio ne fece due preziosissimi quadri, che adornarono il gabinetto di pittura del re Luigi XII.

- (1) É noto a chimque, che la pittura a preco si adopra sopra le muraglic di fresco intonacets, con acles, malta e solbione. I colori sonori itemperati coll' acqua, e non vi i posono impiegare se non le terre, e quei passati pel fuoco. Nelle severet di Ercolano, si sono trovate e secate diligentemente dal muro settecento e più pezzi di queste pitture, opere di varie etd, di varie maniere a di vari pennelli. Alcune di esse sono a chiaro-scuro; ed altre composte di due, di tre o di più bellistimi colori.
- (2) Îl Mosaico i un composto di molto piccole pietre co-torate. Fa di metiteri aver prima il quadro dipinto, che viene chiamato cartone, per imitarlo, onde questa piltura non è, che una copia. I pezzi più antichi, che si ritrorano in Europa snon il pavimento del famoso tempio della Fortuna Prenestina in Roma, e le colombe nel museo del defunto cardinal Furietti ma si risentono un poco della goglezza de tempi. I pavimenti sì saeri, che profani degli Ercolanesi erano per la maggior parte a mosaico. La più magnifica opera di tal genere, che si è ivi dissolverata, è un ratto d'Europa. Il

pastelli nacque molto tempo dopo (1).

Nel risorgimento delle lettere, il fiorentino Cimabuc, che fondò la più antica scuola pittorica dell'Occidente, feconda di tanti nomini celebri, dopo di avere studiato i greci,

miglior motation moderno è senza dubbio alcuno la S. Petronilla, opera del celbro cavalitere Cristofari, che si ammira nella chiesa di S. Pietro di Roma, cavata dal quadro del Guercino, ch'è nel palazzo Quirinale. Sembra tal lavoro fatto dal pennello di quel dilicato artifece con una purissima lastra all'innanzi. Nella stessa basilica vi è ancora posto superbamente in mostaci oi teclore quadro della trasfipurazione di Ragfaello. conservato in S. Pietro Montorio. Le opere di Sacchi, di Romanelli e di motti altri, che adornano il Vatieno, devono cedere in confronto di quelle di Giuseppa Pini, e del cavalier Lanfranco, che passano come perfetti esemplari di questo genera di lavoro. Chi ne branasse una più compita notizia, logga l'eruditissima opera del cardinal Alessandro Furietti sull'antichi del pingera e mossico.

(1) Nella pittura a pastelli, le matite ossieno certe pietre maturali, o pure alcune paste fullizie famo l'ufficio del pennello. Di tutte le pogie di dipingere questa è la più agrvole, e la più comoda, poichè i lacica, si riprende, e ai ritocca a piacere. Se non aggrada, si può cancellare, stropicciando legormente ciò che si ha dipiulo, o parte di esso. Il ondo ordinario è la carta, il colore più vantaggiao è un bigio rossiccio; e di suo maggior impiego è il far ritratti. Non può stare essou un tersisimo cristallo aranti, che l'addolcisce, serve di remice, e lega in qualche modo i suoi colori. Sempre onnerca però un erro dilavalo, ed una certa spalvidezza che la rendono troppo languida. Vi sono ancora certe pitture dette a sundio, tanto usate dagli Etzucki, ed altre dette a camco, a patronaggio, a syraffito ed a larogna. fe' risorgere, dirò così, questa bell' arte. La pace, che godevano gli stati del papa, prima di Carlo Y, avec contributio moltissimo all' avanzamento delle arti. Pietro da Perugia, maestro di Raffaello, lottò contro il cattivo gusto; ma non avendo né fantasia, né talento bastante per superarlo, si videro rilucere ne' snoi quadri certe bellezze, ripiene di mille difetti.

In quel tempo nacque Michelangiolo Buonarrotl, che riuni la sei le occellenti qualità di pittore, scultore ed architetto. La sua più celebre pittura è il giudizio universale, che'i fece a fresco nella cappella Sistima del Vatienon (l). Tre anni dopo, nacque il famoso Tiziano, che in breve tempo superò il suo maestro Bellini. Possedeva in eminente grado la magia del colorito, es los gli si rimproverò di non avere studiato di mollo l'antico. Nell'istessa epoca fiori Raffaello di Urbino, che avac sortito dalla natura un genio grande e sublime; ma senza l'amicizia di Ariosto (celebrato poeta) averbbe egli macacto di quel dilicato gusto, che anima tutte le Belle Arti. I suoi qualri sono rarissimi (2), ed il suo maggioro coner lo fi la Trasfigurazione il propostrato poeta su suo maggioro coner lo fi la Trasfigurazione

<sup>(1)</sup> Non può revocarsi in dubbio, che in questa superba basilica non vi si rinnicano le opere le più famose, o le più stupende del mondo. Carlo Fantana calcola, che sino all'amono 1694 vi si crano spesi quarantarsi milioni, ed oltocento cinquantadumila seudi; sensa comprenderei quanto si rae rogato per modelli, muri demoliti, pitture riformate, macchine, supellettili, e per il campanile del Bernini, che aveca costato più di centomila seudi, oltre d' dodtei mila per la vua demolizione. Il famoso Giudizio-universale del Buonarvoti, scoperto nel giorno di Natale 1541 si attivò la comma ammirazione, e fece stupire gl'intendenti, del pari che gl'ignoranti.

<sup>(2)</sup> La Sicilia possedè per qualche tempo alcuni suoi quadri originali. Oggi disgraziatamente n'è rimasta prica. Il su-

di Cristo, conservata in Roma nella chiesa di S. Pictro Montorto. Il celebre Poussin dicea, che tre sono i più grandi esemplari della pittura, cioè: la trasfigurazione di Raffaello, il S. Girolamo del Domenichino e la scesa dalla Croce di Volterra. Dipinse ancora Raffaello una Galatea, che contrastò la palma alla celebre testa di Michelangiolo, che si conserva nel pieciolo Farnese. Le stanze però del Vaticano, opera dello stesso Raffaello, gil assicurarono l'immortallit, e l'ammirazione de' secoli, con la critica di aver dipinto in una sola camera l'intera encicopedia (1).

perbo quadro, chiamato dello spasimo, che era in Palermo, passò in Spagna. Moltissime copie però delle suc più belle opere, sono sparse in tutto il detto regno delle due Sicilie.

(1) Per ammirare queste sue famose pitture a fresco . corrono in Roma da ogni parte del mondo gli amanti delle Belle Arti. Furono esse dipinte per ordine di Giulio II, prima da Pietro del Rorgo, da Bramante di Milano, da Pietro della Francesca e da Pietro Perugino. Il Pontefice richiamando il gran Raffaello da Firenze, gli diede a dipingere una parete, in competenza degli altri. Vi espresse egli la scuola degli antichi filosofi greci, opera che arrecò tale stupore al Papa, che feee sospendere tutti gl'intrapresi lavori. Ordinò inoltre che si gittassero a terra tutti i già fatti, e che altri non vi mettesse la mano fuori dell'incomparabile Raffaello. Questi però non permise, che fossero diroccate le fatiche del Perugino, suo maestro. Dipinse egli intanto la vittoria di Costantino a Ponte Molle, contro Massenzio: Eliodoro discacciato dal tempio di Gerusalemme, sotto il pontificato di Onia: Attila, spaventato avanti di S. Leone I coll'apparizione di S. Pietro e Paolo: il miracolo di Bolsena: S. Pietro in carcere: la teologia, ovvero la disputa sul Sacramento: il monte Parnaso, ore con Apollo, e varj graziosissimi gruppi di Muse, si reggono Omero, Virgilio, Ovidio, Ennio, Tibullo, Catullo, Properzio, Dante, Saffo, Sannazzaro, Boccaccio e Tibaldo: Sebastiano del Piombo contrastando il primato a questo celebre pittore, rappresentò in un quadro la Resurrazione di Lazzaro, per contrapporto a quello della Trasfigurazione. Piacque, fu applaudito; ma non potè superare il suo rivale, ni l'opera sua ebbe il diritto alla medesima riputazione.

Ma se l'antica Roma non aven figurato di molto nella pittura, nel risorgimento pol delle lettero, e delle arti, si vide emulare, e quasi quasi uguagilare l'antica grecia, I progressi di quest' arle furono in Italia assai più rapidi di quelli della poessi, della musica e dell'eloquenza; ed è agevole a concepire la ragione. Dacchè si cominciarono a studiare i capo-lavori dell'antichità, che si erano in gran numero sottratti alla superstizione, ed alla barbarie, gil occhi degli artefeli ne restarono incantali. La pittura operando con più forza sopra i sensi, non poteva a men di andare innanzi alla poesla, poichè le bellezze sensibili, ed evidenti di quell'arte s'insinuavano più presto di quelle dell'immaginazione (1), che dovea urtare alle bellezze fuggitive, ed intellettuali degli intelis sirittori. Cols Raffaello e

la giurisprudenza, al lato destro della quale l'Imperadore Giustiniano, che dà i digesti a Triboniano; ed da sinistro Gregorio IX be porge i decretali ad un avocato concistoriale: l'incendio di Borgo in tempo di S. Leone IV: la giustificazione di Leone III alla presenza di Carlo Magno e moltissime altre minori pitture.

<sup>(1)</sup> La Poesia infatti errendosi di una piacevole armonia, parla piuttosto alla immaginazione che ai sensi, pare che ella crei, anzi che dipinga gli oggetti. La musica ancora dice più all' anima, che all' udito. Nella sua origine era forse destinata a parlare ai sensi, ma non è più tale, dacchè divenne una certa specie di discorso, un certo linguaggio capace di esprimere i sentimenti dell' anima, e tutte le sue diverse passioni.

Michelangiolo, non tardarono a portare l' arte loro a quel grado di perfezione, a cui altri sin'ora non è arrivato. Un gran numero di eccellenti pittori, che vissero quasi nella stessa epoca, come i due Caracci, il Tintoretto (1), Giulio romano, Paolo Veronese, il Domenichino, il Correggio, Guido Reni, e Giovanni da Udine (2), Impedirono, che ricadesse l'Italia nell'ignoranza delle Belle Arti, in tempo delle funeste guerre di Carlo V e di Francesco I quando tutta l'Europa era divennta un teatro di stragi e d'orrori. In mezzo a quelle calamità, Francesco I ebbe la cura di trasferire le Belle Arti dall'Italia in Francia. Le guerre civili durante il corso di cinque o sei regni, le fecero giacere nella oscurità. Cominciarono a risorgere sotto di Enrico IV. Il cardinale di Richelien ristoratore, padre, e prolettore delle scienze e delle arti, preparò colle sue munificenze quei gran virtuosi, che brillarono poi nella corte di Luigi XIV. Allora si videro i Poussin, le Sueur, Jouvenel, le Brun (3), Girardon, le Gros, Puget, Rivaux, Vateau, ed altri moltissimi. Ogni pittore però ha avuto il suo gusto

<sup>(1)</sup> Il suo nome era Giacomo Robusti; e venne chiamato il Tintoretto per essere figliuolo di un tintore. (Vasari T. V. pag. 397.)

<sup>(2)</sup> Questo pittore şu disceptolo di Raffaello. Dipinse egli le famose logge del Vaticano colla direzione del suo maestro. Sobbene questi ornati dicansi comvamente le logge di Raffaello, egli è certo però altro non esservi di Raffaello, che il solo primo braccio del secondo loggiato. (Vasi, Itiner. di Roma, T. II).

<sup>(3)</sup> Carlo Le Brun nacque in Parigi nel 1619. Fu uno di quei rari talenti, destinati a far la gloria del proprio paese, e l'immortalità del suo nome. Nell'elà di tre anni, cavara i carboni dal Jucco per disegnare sul parvimento. I suoi studi fatti in Roma lo perfezionareno. I opera sua più famosa è la Maddalena Pevitente, ch'è in una chiesa di pa-

particolare, il suo fare, il suo stile (1). Polignoto dipingova le cose migliori, Pausia le inferiori, bioniso le simiti. Se davasi, per esempio, a dipingere una festa di noze a Vatean, o a le Brun, il primo l'avrebbe rapprescuatta sotto una pergola, con una trappa di contadini animati da una gioja schietta, grossolana, e llecuriosa. L'altro poi l'avrebbe dipinta fingendo le nozze di Teti, e di Peleo, o di Amore e Psiche, i convili degli dei, e la loro gioja maestosa (2). Ossevinsi i ritratti, opere del Putzone, e si ritroverà egli cosi esatto, che si possono contare alle sue figure perfino i capelli. Il quadro di Adamo, ed Eva del famoso Santerre, che riusciva maggiormente ne'soggetti ignudi, appalesa la sua profonda cognizione dell'i anatomia e struttura del corpo umano. La strage degli innocenti, opera dell'ippocondrico Sanese, rappresenta con invidabile felicità soggetti.

Belle Arti.

dri carmelitani al Borgo di S. Giacomo in Parigi. Scrisse egli due trattati, uno intorno alla fisonomia, e l'altro su i caratteri delle passioni; materic importantissime per un pittore.

In picturis alios horrida, inculta, abdita, et opaca; contra alios nitida, lacta, collustrata delectant. • (Cicde Orat. ad M. Brot. N. II)

<sup>(2)</sup> Egli è perciò che dobbiamo ricercare quei quadri, che i piltori lavorramo a reconda del proprio puto e, ed de proprio piacere. Coni il Tintoretto nella seuola di S. Marco, e nella libreria di Venezia, Tiziano nella seuola della carità a Frari, e a Sino. e Paolo di Venezia, nella lanto decantata tarola di S. Pietro Martire; il Bassano nella Natività; il Guercino nell'apparizione di virti a alla Vergine; il Veronese in S. Zaccheria, e S. Giorgio di Venezia; il Baroccia, in Urbino, ed in Petaro; il Correggio in Lombardia; Amithale fanecei, judica galleria Farnese; Ludovico Caracci suo cugino, nel nel S. Michele in Boto; il Domenichino, in molte chiese di Roma: ma Raffaello e Michelangiolo, al Vittano.

higubri e mesti. Qual bello non ci addimostrano le opere di Claudio Lorralne e di Vernet, il pennello de' quali rubo al sole II suo lume, seppe dipingere il vano dell'aria, e la fiuldità delle acque? Qual sorpresa non ci arrecca il quadro di Van-Huyssum, in cui crediano di vedere sulla dilicata lanugine de' fiori, scorrervi perle di ruggiada, e brillarvi l'incando della rosa, quasi nella sua naturale freschezza? Si osservano con meraviglia gli orrori della peste, e del diluvio, opere di Poussiri, la carrificina de'fanciuli ebrel, di Rubens; le amorose galanterie, di Velde; le battaglie, di Wandermentan (1); le tempeste, di Tasso; i vasi, di Ves; la lepre, alla quale si possono perfino contare i peti, di Dorv; le rovine, di Vander-Heiden; i paesaggi adorni di tutto il dilettevole, ed interessante, di Wavermans e gil altri di Zuccartili(2);

Personne n'a si bien reussi dans les batuilles, que Wandermeulan, illustre peintre Flomand.
 Encyclop.
 II. Art. Bataille.)

<sup>(2)</sup> Roppresentò egli un luogo di sepoleri sopra di un'altura, non molto discosta da Siracusa. Torreggia essa di belle fabbriche, col mare nell'indietro, ove si figura, che Cicerone discuopre il sepolero di Archimede, trovandori scolpiti la sfero, ed il cilindro, che spunton fuori dolle prunaje, e dai roreti, in mezzo ai quali si ritrora la tomba. Il lume è un tramontare di sole. Questo fatto storico ci vien rapportato da Cicerone medesimo. ( T. IV Tuscul. lib. V Num. XXIII pag. 592.) L'altro simile paesaggio rappresento un vaghissimo paese, con un tempietto rustico in lontananza: alla bocca di un antro, il Sileno della VI egloga di Virgilio, nell'otto che ride delle burle fattegli da Cromi, Mnasilo, ed Egle. Presso al Sileno si vede una statuetta di Epicuro, ed un basso rilievo, dov' è scolpita l'origine del mondo. Satiretti e ninfe donzano all'indictro. Il lume è un levare di sole. Questi sono i più bei paesaggi d'Europa. (Algarotti, T. VII lett. sopra la pittura pag. 23.)

la campagna bruciata da un sole vivo, e cocente, aride scene di Poter : le eruzioni del vesuvlo di Faulair : i torrenti che si precipitano dall'alto delle rupi di Savery; le incantatrici vedute di Hakert; le veneri di Albano, detto l'Anacreonte de' pittori (1); certi soggetti notturni; certe ombre, certe tenebre, in cui gli oggetti vengono illuminati soltauto dal fuochi interrotti, da qualche fiaccola, o dal debole lume della luna, effetto della perizia nel chiaro-scuro di Steenvick, e di Elsheimer, i quali seppero esprimere il lume del sole sulla vetta de'monti, e gli scherzi de'suoi raggi a traverso le foglie delle foreste, ora imitando i colori dell'Iride, ed ora le fiamme di un incendio; la famosa decollazione di S. Giovan Battista di Bellini (2); le torri magiche, i demoni, opere di Breugel, che gli acquistarono Il nome d'infernale; il quadro rappresentante le nozze di Cana, di Paolo Veronese (3); l'apoteosi d'Ercole, di

<sup>(1)</sup> Questo pittore forentino avea sposato una bella moglic, che gli diede delle figlie le più vaghe, e le più graziose. Cireondato da tali oggetti, facea egli servire i suoi pennelli per dipingere veneri, amori, ninfe e altre dee; lo si acesso per questo, di non aver variato oran cosa le sue figure.

<sup>(2)</sup> Maometto II intera la sua fama, e reduit i suoi quadri lo rithies a lla repubblica reneziana. Rappresentando Gentile Bellini la Decollazione di S. Gio. Battista, parce all' Imperadore Ottomano, che non era ben imitata la natura nella pelle distaccata dad collo, fee immediatamente entire uno schievo, e fattagli troncare la testa, ordinò al pittore di copiare nella sua tela, ciò che non gli era sembrato corrispondere alla natura, ed alla cerità. Bellini ubbiliste, e cerea poi il permesso di andare a curarsi certe infermità all'aria nativa.

<sup>(3)</sup> Questo è uno de'più bei quadri, che sieno al mondo. Luigi XVI lo domandò ai frati serviti di Venezia che lo pos-

Moine (1); la deposizione della Croce di Rembrante (2); e la famosa vecchia di Taners, che si ammira in Vienna. Abbandono all' obblio le opere di Terrenzio, che per la loro oscenità, e sregolatezza furono bruciate per mano del boja.

Tralascio per amor della brevità anche le altre opere, degl'ingiesi cavalier Kneller, Tornill e David, siccome ancora quelle di Wallis, d'Ilasio, di Klingstet; di Bordoni, del Perugino, del Yandyk, del Flamengo (3), del Guercino, di Pietro di Cortona, di Maratta, di Conca, di Benefali, dello Spagnoletto (4), di Mattia, oltre alle

sedevano, e che ebbero l'ardire di negarglielo: ma il senato lo fece togliere colla forza, e lo spedi in Francia, in dono a quel monarca.

 Osservasi dipinta ad olio negli appartamenti di Versailles; e per testimonianza di M. Lacombe è uno de' più famosi pezzi di piltura, che si trovino in Francia.

(2) La perizia del chiaro-teuro di questo illustre artista è al di 1 di qualunque espressione. Nel rappresentare la seesa dalla croce, vi fece egli un raggio di sole, il quale traforando le nurole che rendon l'aria tendrosa, giucoa meratigliosamente, illumina appena gli oggetti di quella seena, e produce gli effetti si più belli. (Augrotti, T. Ill sag. sopena la più.)

(3) Sebbene il nome di Fiamengo si competa a tutti quelli delle Fiamére, sotto questo nome però viene comunemente intero il celebre Guglichmo Borromanzi. Le opere della evuola fiamenga distinguonsi per una perfetta intelligenza di chiaroseuro, per un lavoro finito, senza aridità, per una dotta unione di len messi colori e per un morbidissimo pennello. Le riprensioni, che lor si fanno, sono di esser troppo serviliane i mitata la natura. Il solo Yandyk, ed il suo maestro Rubena etitarono tutti i difetti comuni a quella escola, e centro ambidue annoterati fra i più gran pittori d'Europa, si per la supperiottà del genio.

(1) Il suo nome era Giuseppe Ribera. La patria Xanti-

più famose de Siciliani, come di un Antonio Novelli, delto il Morrealesse, di un Vito e di un Andrea Carrera; di un Tancredi, di un Bongiovanni, di un Sarno, di un Vincenzo Marchesse, di un Pietro dell' Aquila, di un cavalier d' Anna e di un Giuseppe Errante.

Variano gli storici circa la prima sede della scollura. Pare che non si possa dubliare, d'aver avulo la cuna nell'Asia. Labano, per quanto ci dice Mosè, adorava degli idoli abbominati da Giacobbe. Sin dai secoli I più antichì si volle rianimare il fervore del popolo, ponendo sotto a'suoi occhi il simbolo, e l'immagine di ciò che adorava (1). Vogliono alcuni, che fossero stati gli etiopi i primi adiirtodurre questa religiosa politica. Altri credono i caldei, per l'immagine eretti da Nino a suo padre Belo (2); ma i più gran filosofi dell'antichità ci mostrano gli egizi come inventori di questa bell'arte. Platone, nel secondo libro delle leggi, scrive così: « Se si vorrat usare attenzione

va, nel regno di Valenza in Spagna. Nacque nel 1589, studiò in Roma e divenne uno de primi pittori d'Europa. Il Papa lo creò pe'suoi meriti cavaliere di Cristo. Le di lui principali opere sono in Roma, in Napoli, ed all'Ecuviale in Spagna.

<sup>(1) •</sup> Vulgus indoctus, et superstitiosus idola primus invexit; sacerdotes Lucelli cupidi, în absurda opinione gentem foverunt; accesserunt principes politica ratione ducti; sapientes adjecti sunt metu ne invidiam in se populi crearent. (Calmet, Jis. de orig: idol.)

<sup>(2)</sup> S. Girolamo però mette in dubbio questa opinione.

Syrias regem mortallum omnium primum homines consecrasse staluas . (In Osca 2) Il dottissimo falmet soggiunge: ( Dissertaz, de orig, Idol. T. I ) . Ninus judicibus
israel suppar erit, juxta conologiam Usserli: (Regnam Bell
confert ille ad en. mundi 2682 et Nini 2737) Sed in regione transeuphraea, queunalmodum ex teraphim ab avida

- troverannos in Egitto delle apere di scoltura, e di piftura, fatte già da diccinilla anni. - Grede Pansania, che i popolt avessero esposto da prima una pietra, o un tronco di albero per oggetto di lor venerarione. Ervoldo, patre di tutta la storia profana, ci fa inoltre sapere, che soleano gli egizi tondeggiare l' estremità superiore di un tegno, figurando la testa; e v'incidevano altenu line per esprimere i piedi, e le mani (1). In tale stato trasmisero essi la scoltura ai Greci. Questi per un lungo corso di tempo seguirono codesto costume; e ci avvisa Pausania, che nella pubblica piazza di Figalea, cravi una figura, che potea servire alla storia delle arti; i piedi, e le mani della quale erano confunti insième, e strettamente attacetai al corpo.

I primi lavori però di quest'arte furono sopra materie le più flessibili, e le più agevoli al maneggio, come la

domo a Racbele sublatis, (Gen. Cap. XXXI, ver. 13.) et a Jacob una cum aliis idolis, a familiarihus suis e regione transeuphrataea delatis, in Canaanitide suh terra defossis intelligimms • (Gen. Cap. XXXV, ver. 4.)

(1) (Herod. Lib. II) Le statue infatti di Mercurio, che chiamavano Ermete, ne sono una prova; come ancora tutte le altre, che erano sparse nel Peloponneso, le quali al dir di Pausania (Lib. II Cap. IX) offricano soltanto un ptato, una colonna, una piramide, con topra una testa, con le mani indicate soltanente, e con i piedi non divisi l'uno dall'altro. Statuas fecerunt sine manibus, sine pedibus, sine ocalis, aut cum pedibus conjunctis inter se. » A Dedalo di Sicione si assepna la gloria di avere il primo divise le mani, est i piedi delle statue come ancora di aver toro aperti gli occhi. » Dedalus primus ocalos apertali, pedesque dissociaviti. « (Diod. Sic. Bibl. Hist. Lib. IV Cap. 240. ) Questo torico ei nomina Teledo e Toodoro fratelli tra i più antichi seultori egizi, e dice d'essere stati gli artefei delle statue di Apollo Pitto a Samo. (Lib. I Cap. VI)

crela (1), la cera, e lo stucco (2). Dopo quelle prime osservazioni, si passó rozzamente a legno, e quindi al marmo (3), materia più dura, più durevole, e più preziosa, che bisognò ricercarsi fin nelle viscere della terra; ed indi all' avorio, ed al melallo. I primi fra i greci a pulire, ed a scolpire in marmo si credono Dipeno e Scylis, che vissero nella I. Olimpiade cioè 75 anni avanti Gesà Cristo, ed i progressi, che fece appo loro questa bell'arte, non furnono meno sorprendenti di quelli della più tura. Basta, per provarlo, il rispetto con cui si pronunziano aucora i nomi di Fidia, di Policelto, di Euticrate, di Prasstele, di Carete, di Scopa, di Apollonio e di Taurisco. Quando le feste divennero più brillanti, e gli spettacoli più comuni, altora le paretti de tempi furnono ricoperte di pit

<sup>(1)</sup> L'uso di scolpire in creta non si estinea all'invenzione della soltura in legno, in pietra, e di metallo. Due eccellenti monumenti di Creta si conservano in Sicilia, opere di più secoli addietro. Il primo è la Madonna degli Angeli, nel concento de' PP. Min. ost. di Trapani, situata in una cappella, e softo una cupoletta sostenta da colonne di marmo, ornate di un magnifico basso riliero. L'altro è un mezzo busto, rappresentante S. Francesco di Paola, nel concento dei Paulotti nella città estesa.

<sup>(2)</sup> Sa ognuno, che lo stucco è una specie di malta composta di calcina, e di marmo bianco polereizzato. Gli antichi na faccano un uso grandissimo, e di moderni sono debitori della scorerta di questa materia, di cui gli antichi si servicano, a fiocanni d'L'dine.

<sup>(3)</sup> Il Polacco conte di Borch nel 1777 pubblicò un'opera topra i marmi, e le pietre di Sicilia. Essa ha per titolo. Lythographic Sicilienne, e la divise in quattro classi. Coloca nella prima le pietre dure, che vi si trovano, cioè i diaspri, e le agate; nella acconda le semidure come le concrezioni; le tenere nella terza; tali sono certi marmi, e pli alaba.

ture, ed i contorni di Corinto, di Olimpia, di Delfo, di Sicione e di Atene si riempirono di statue, Fidia, che visse da circa quattro secoli e mezzo, prima dell'era volgare, portó la scoltura all'apice di sua perfezione. La statua di Minerva, deità protettrice di tutta l'Attica, ch'el fece e collocó nel templo della cittadella di Atene, veniva considerata come una cosa grande, ma il suo Giove Olimpico, fatto in Elide, passò per una delle meraviglie del mondo. Due antichissimi storici di sua nazione el dicono, che questa statua era composta di oro e di avorio, e di una grandezza cosi eccessiva, (sebbene proporzionatissima) che se stata non fosse sedente, avrebbe passato oltre le volte dell'edifizio. Nel tempio delle Grazie ammiravasi di questo Immortale artista, il gruppo di quelle dee, una delle quali teneva un ramoscello di mirto, in onore di venere: la seconda una rosa, per dinotare la primavera; e l'ultima, un ossetto, simbolo de' ginochi infantili ;e perchè nulla vi mancasse, vi scolpi egli sul medesimo piedestallo il simulacro di amore.

Policielo fra tante opere d'infinito valore, venia 'sommamente lodato per il suo teatro di Epidatro. Fece egil una statua, rappresentante una guardia del re di Persia, in cui vi erano cost esattamente osservate tutte le properzioni del corpo umano, che correvasi da ogni parte per consultaria, come il più perfetto modello dell'arte, e le fu quindi dato il nome di Regolo. Questo immortale artefice non ha avuto per venti secoli, chi gli potesse venir comparato.

Non men lodate furono l'Ercole, la Medea tirata da una quadriga, e l'Alessandro, opere del grande Enticrate. Prassitele però seppe unire in suo favore i suffragi tutti dell'antichità. Le Grazle guidavano il suo scarpello, ed ll

stri; e nella quarta tutte le altre; come le dentriti, le pietre focaje, quelle a rasojo, le piritose, i basalti, ossia marmi neri, e simili.

suo genio animava la materia. G'Intendenti de'tempi suot davano il vantaggio alle due Veneri, ed alla Frine. Una di queste Veneri fu trasportata nel tempio di Gnido, ed era cost bella e cost leggiadra, che innamoratosi un professore dell'arte, occultavasi la notte nel tempio (1). Prassitele però avea più a caro il suo Satiro, e il suo Cupido. Il re Nicomede per avere il simulacro di Venere, offri ai Gnidiani di liberati il dal tribulo e non l'ottenne.

Il Colosso di Rodi, opera di Carete di Lindo che v'impiegó dodici anni di fatica, passó per una delle meraviglie del mondo. Salpione, scultore Ateniese, credesi l'autore di quel vaso antico, che ammirasi in Gaeta e che serve in oggi di fonte battesimale a quella chiesa cattedrale (2).

La Vesta e l'Apollo Palatino, opere di Scopa, fecero smarrire lo stesso Plinio nel vagheggiarle; eppure un altro greco di nome Mirone fece una vacca, che ingannava gii stessi antimali, e servi di soggetto ad un infinito numero di engirammi.

Apollonio e Taurisco, creduti autori del celebre Toro Farnese, si hanno assicurato l'immortalità del loro nome (3).

Adamavit Althides Rodius simulacrum veneri Gnidiae, atque in eo sui amoris vesligium reliquit.
 (Plin-Lib. XXXIV Cap. V.)

<sup>(2)</sup> Servica allora per contenere l'acqua lustrale in qualche antico tempio della gentilità. Ad usi aneora profani era destinato il superbo fonte di marmo, modello di dilieta leggerezza, che fa in oggi l'ufficio di battistero nella parrocchia chiesa di S. Nicodi in Trapani; dono fattole dall'asugusto Carto Y allorché andò per la prima volta in Sicilia, approdando in quel porto a' 20 agosto 1335 nell' abbandonare le spiagge di Tunisi.

<sup>(3)</sup> Questo gruppo di marmo comprende cinque statue, un cane, ed un serpente, e si crede fatto in Rodi da questi Belle Arti. \*

Il Siciliano Pitagora di Lentini, uno de'più celebri stanarj dell'antichità, fece il simulacro di Astilo; riportò il vanto ne'gluochi olimpici, e fu stimato degno di adornare que' deliziosissimi luoghi, sacri al talento, al valore, ed all'industria.

I Poeti, che contaminarono mitologicamente tutte le storie, ci dissero, che Pigmalione fece una statua di avorio, di una cost rara beliezza, ch'egli medesimo se ne inamoroto, prego Venere ad animaria, e ne fu esaudito. Or non parleró dell'Ercole Farnese, opera di Glicone d'Atene, nè della Venere detta Medicea, ambedue opere greche, i più sorprendenti avazzi dell'autica scoltura, ed oggetti de continui nostri elogj, e dell' invidia degli artisti.

Una legge positiva vietava agli ebret di coltivare quesi'arte(1); per cui non figurarono giammal nè nella pittura, nè nella scoltura. Sembra però, che questo precetto non si fosse esteso al di là dell'immagine di Dio, e degli uomini. Sappiamo infatti che ebbero il serpente di bronzo; due cherubini apposti sopra l'arca, e molti nelle pareti del tempio; nel mare dodici bovi di bronzo, e due leoni d'oro nel soello di Salomone.

Assai tardi collivarono i Romani questa bell' arte. Il console Mummio, che distrusse Corinto, la più elegante città della Grecia, fece trasportare in Roma tutte le statue, senza però conoscerne il pregio (2). Sino allora aveano essi poco

illustri statuarj. Il certo si è, che fu trasportato da Grecia in Roma, e ritrovato nelle terme Antoniane. Oggi si ammira in Napoli.

<sup>(1)</sup> Non facies tibi scutptite, neque omnem similitudinem, quae esti nocelo desuper. (Exod. Cap. XX) Sed aras eorum destrue, confrige statuas, lucosque succide. (1bl Cap. XXXIV) Nes facies tibl ne que constitues stamm: quae odit dominus deus tuus. . (Deut. Cap. XVI-)

<sup>(2)</sup> Ordino agli emissarj di custodirle con ogni attenzio-

curato quest' arte, contentandosi di sapere l'agricoltura, la guerra e la politica. Marcello conquistando Stzcuss, città piena di statue e di pitture, ebbe la moderazione di non prenderne, che una picciolissima parte, per conare un tempio di Roma (1). Fabio con un generoso disprezzo, mostrò maggior prudenza di Marcello nella presa di Tarento Lasciamo (disse egli) a' Tarentini i foro del irriati (2). - Una egual moderazione e veramente degna dell'antica grandezza romana, ebbe Scipione il giovane detto i'Affricano, nella presa di Cartagine. Restitui egli al Siciliani tutte lo statue, che aveano lor tolte i Cartaginesi. Diede agli Agrigentini il famoso toro di Falaride (3), agl'imeresi, la

ne, giacchè se le avessero perdute o rotte, sarebbero stati tenuti a farne delle uguali a proprie spese. (Millot, Stor. Rom. epoca II Cap. XV.)

<sup>(1) (</sup>Liv. Lib. XXV.) Cicerone loda infinitamente questa moderazione di Marcello. • In ornatu urbis habuit victoriae rationem, habult humanitatem... Syracusis super multa atque egregia reliquit. • (In Verrem.)

<sup>(2)</sup> S. Aug. T. V (De Civ. dei lib. I Cap. VI). Le statue di quei numi erano di una grandissima statura, e li rappresentavano come in atto di combattere, ognuno in particolare atteggiamento. (Cio. in Vor. IV.)

<sup>(3)</sup> Perillo o Perilao celebre fonditore di metalli, lavorò un toro di bronzo con tal maestria, e sagosità che sembrara vicente. Coll'aprire il mo darno, vi si poteva rinchivalere un uomo, ed apponendovi quindi il fuoco di sotto, le grida dell'infelice rassomigliatanno ai veri muggiti di quell' animale. Lusingosti con farne un dono a l'alaride tiranno ch' Aprigento di rendreglii graditic me Falaride dopo di acerto bene esaminato, von credette di ricompensare in altra guina l'autore, che col farne la prima esperienza sopra di lui. Il popolo ne rimase contento, ed applaudi alla sua secerità. (Buritary store, di Sic. T. 1 lib. 15; C. T. 1 lib. 15.

stalua della loro città, e quella di Slesicoro, che veniva considerata come un capo-lavoro dell' arte (1). Si può credere appena a Cicerone, quando el rapporta gli orribili eccessi. In tempo della prejura di Verre in Sicilia, per l'insaziabile passione di adunare in Roma e statue, e pitture. Sul di lui esempio, gli altri governalori non gli cedevano in questa specie di ladroneccio. Si fecero parlare financo i numi, per ordinare in Roma l'erezione delle statue. Nell'istessa guisa, l'oracolo di Apollo avea imposto la Grecia, che se ne innalzasse una al plù saylo, e l'altra al più valoroso capitano, e fu conferlto questo onore a Pitagora e ad Alciblade (2). Con queslo tribulo di riconoscenza, o piuttosto di vanilà nazionale, si ricompensavano appo loro le scienze, il valore e le arti. I vincitori più famosi ne' giuochi olimpi, pilii, nemel, istmii; come allresl i filosofi, i relori, l musici (3) fra gli applausi della nazione la più sen-

<sup>(1)</sup> Quest'uomo venia ruppreentato qual vecchio, curvo sotto i pen deoji anni, eco nu libro i mano. Dalla generasità di Sipione obbero pure gli Agrigantini il loro celebre simulacro di Apollo, opera di Mirone, il none del quale eravi scritto a minute lettere di argento; i Tindaritani obbero la statua di Mercurio; i Segettuni quella di Diama, ammirabile latoro in bronzo; i Gelifi i loro monumenti; il tempio di Engio le loriche, gli clini di finissimo acciajo, le celate di metallo di Corinto, da dicune urune grandisime per ritenere l'acqua lustrale. Verre però nella sva pretura in Sicilia, depredò e diede il sacco a tutte queste opere preziose.

<sup>(2) •</sup> Invenlo et Pythagorae, et Alcibiadi statuas in cornibus Comitlis positas, cum bello Samnitl, Apollo Pythius, fortissimo grecorum gentis jusalseet, et alleri sapientissimo simulacra, celebri loco dicarl. • (Plin. lib. XXXIV Cap. VI.)

<sup>(3) ·</sup> In Elicone monte Boeotiae, poelorum, et aliorum

sensibile, ottenevano questi eterni monumenti di gratitudine. Cosi si vide di un Sofocle, di un Platone, di una Saffo; e si arrivò a tal eccesso, che il solo Demetrio Falereo, ne ebbe innalzate trecento sessanta (1).

I Romani portarono il gusto di quest' arte sino al furore. Declamara Catone contro il costume allora introdotto di erigerne perfino alle donne(2). La sua censura però era aoverchiamente austera. Come mai volca egli impedire che se no innalizassero a Cornella, madre dei Gracchi(3), esempio delle matrone romane e tanto benemerita al popolo? Alla vestale Taracia, che regalò tutti suot campi al poveri della piebe romana? A Cleila, che ne ebbe una equestre, per aver procurato ia libertà alle sue compagne, e che erasi resa il rammitaziono dello stesso Porsenna (4)? Come impedire che si fabbricassero de' tempj. e si erigessero delle statue per eternare

musice laude, insignium vivorum, statuas videas. • (Paus. in Boeot.)

Nonnulli arbitror plures statuas dicatas, quam Phalereo Demetrio; siquidem 360 statuero, qua mox laceraverunt nondum anno, hunc numerum dierum excedente.
 (Plin. lib. XXXV.)

<sup>(2)</sup> Extant Catonis in censura vociferationes, mulieribus Romanis statuas etc. (Plin. lib. XXXIV. Cap. VI.)

<sup>(3)</sup> Così ci rapporta Plinio l'appostavi iscrizione. • Corneliae Gracchorum Matri. • (Lib. XXXIV. Cap. VI.)

<sup>(4)</sup> Clelia fojiwola di Publicola, data in ostaggio con altre vergini romane al re Porenna loro nemico, vide un envallo che pascolava; lo fermô; lo seiolse, vi sali, giunse alla sponda del Tevere, lo passò a nuolo sotto una grandine di freecié, e rilurnò in Roma. Porsenna ammirando di suo nalore, restitui ibbere tutte le altre donzelle. (Rollin. Stor. Romana, T. I lib. II.)

la memoria di una Velurla (1), e di una figlia plelosa (2). A quelle donne, lo dico, che meritarono per ben tre volte un pubblico decreto di triconoscenza da quell'augusto senato? Sotto il regno però di Tiberio l'ebbero financiae i delatori. Ció fiu bastante, perchò si avvilisse in tal modo un cosi glorisco onore, che quelli i quall lo aveano meritato, lo ri-putiarono. Passando quindi da un eccesso all'altro, e non avendo più limiti il loro lusso, e la loro pazzia, Claudio fin co-stretto (nel vedere in Roma un numero così grande di statue) di farle trasportare altrove, ordiuando che in avvenire non

<sup>(1)</sup> Coriolmo, che avea motto bene servito la repubblica ne fe alla fine disaccatan. Ritratori presso i Vosie, glinduses a pigliare le armi, e si presentò alla loro tetta, avanti le porte di Roma. Il senato atterrito dall' immente periodo, gli spedi deputati, ch'ei ricevette con indegno; gli mandò poscia i sacerdoti, ornati delle insegne delle proprie dignità, e furnono parimenti ributtati. Veturie sua madre, seguita da molte dame romane, disarmò la vendetta del figlio ribelte, e libero la patria. Il popolo, edi il tenato, per eternarne la memoria fubbricarono un tempio, dedicando alla Fortuna Muliobre, oce chènco il diritto di entrarei le sole donne.

<sup>(2)</sup> Una dama romana fu condanata ad esser strangolata. Il pretore la free mettere in carere per subirvi la pena. B atruefice non avendo il coraggio di ueciderla, stabilize di forta morire di fame. Permette ad una figlia di lei di vitierla, utando però di ogni diligenza, affinche non la portava da mangiare. Serpetos, coma avesse potuto vivere per molti giunsia, i melte in osservazione, e vede, che la figlia, la sutrise col proprio latte. Ripieno di meraviglia, lo rapporta al prefore, il quale giudica la cova depan di essere riferita nell' udienza del popolo. La rea ottiene la grazia, un decreto ordina, che la madere e la figliudo fasero mantente tutto il tempo di lor vita a pubbliche spete, e che vicino alla prisjone si fubbricasse un tempio, per essere cosucareta olla prietà.

se ne potesse erigere alcuna, senza l'approvazione del senato (1). Lasciamo noi intanto le scolture de' tempi posteriori in quella oscurità, a cui il buon gusto le ha condannate, e passiamo ad oggetti più gloriosi, e più liett.

L'età di Michelangiolo non ebbe cosa da invidiare all'antica Grecia, ed alla antica Roma. Si osservi l'Impareggiabile simulação di Mosé, opera di quell'immortale artefice; L'Aronne di un certo La Porta; il Bacco fatto dal Parigino Lorenese, pei giardini di Versailles, ed il Fanno, per quelli di Marly; il bel gruppo di Enea ed Anchise, di un altro Parigino di nome le Pautre. Superiore a questi suoi contemporanel, si rese Regnaudin, in un altro gruppo di Saturno, sotto la figura del Tempo, che rapisce Cibele; il Giona del Lorenzetto, opera, che perfezionata colla direzione del gran Raffaello, superò l'altre due, de' profeti Abacuc e Daviele; l'eccellente gruppo di Romolo e Remo, allattati da una capra di Sarazin. Le meravigliose statue del Gaggini (2); e del Trapanese Milanti (3); l' Ermafrodito poi, che giace su di una materassa, fatica dell'immortale cavaliere Bernini, avrebbe arrecato gelosia e stupore alla stessa Atene. E chi basterebbe a lodare le opere di Massimiliano Zabaurent, e quelle specialmente innumerevoli ed immortali di Canova che ha in se riunito la moderna galanteria, condita di sapore

Nemini postea nisi approbante senatu, ullam ponere statuam liceret (Tacit. T. I).

<sup>(2)</sup> Questo rinomato scultore senue creduto dal Fazello, dal Maurolino e dal Bonfglio per Mesinece. Il canonico Orlandini, e l'abbate Pirri appoggiati all'epigrafe apposta nel suo bellisimo simulacro di S. Giacomo Maggiore in abito di pellegrino, lo cantano per palermitano. Leggiadra, e magnifica produzione di questo celebre statuario è il Cristo risuscitato i mezzo rilievo, che pure onora la Sicilia.

<sup>(3)</sup> L'eccellente simulacro della Vergine del Soccorso, nel monastero de' nobili domenicani, sotto quel titolo, detto co-

antico; onde di tanto maggior lustro e gloria si vesti la nostra bella Italia ?

Tutte le Belle Arti però non giunsero al grande se non dono I progressi della poesia. Quest'Arte, chiamata in ogni tempo il linguaggio degli dei, deve certamente collocarsi fra le prime scoverte dell'uomo. Situato egli sopra la terra, rimase attonito ad uno spettacolo cost grandioso. L'invisibile aspetto della presente Divinità, lo riempiva di meraviglia. Nelle vette de'monti, all'ombra delle foreste, penetrata l'anima sua dal più vivo sentimento, sdegnava già l'espressioni ordinarie, per dipingere ció che sentiva, e che infiammaya il nascente suo genio. Il canto, quel meraviglioso della parola, gli servi allora per ispiegare i prodigi della natura, ed i primi accenti della sua meraviglia furono da lui consacrati al loro autore. Gl'inni (1), quel linguaggio di riconoscenza, e le canzoni ancora, diedero cosl la nascita alla più cara di tutte le arti. L'uomo allora pastore, seguitó a cantare ció, che apparteneva al suo mestiere, e ne nacque la poesia detta buccolica (2). La perdita

munemente la badia nuova in Trapani, è una delle più belle opere di marmo, che di questo artefice la Sicilia ammira.

<sup>(1)</sup> Tutto il merito degl'inni consiste nella semplicità, e nel toccante. I più antichi della chiesa, come il dies irac, ed il veni sancie spiritus, hanno questo insuperabile vento. I moderni però, ad eccezione del ritmo di S. Tommaso di Aquino, che inconincia lauda sino, edell'altro del besto Jacopone da Tudi del terz'ordine di S. Francesco, che principia stabat mater, sono più ornati, più eleganti, ma più spogli ancora di sentimenti, e di unzione. I loro autori pensarano di troppo a Callimaco, e ad Orazio, quando convenira pensare di più a Most, ed a Davidde.

Agricola assiduo primum lassatus aratro
 Cautavit certo rustica verba pede. - ( Tibull. lib. Il Eleg. 1 ver. 52 ) Non può mettersi in dubbio ,

di qualche oggetto a lui caro, lo invitó ai mestissimi lamenti dell'elegia: ma si stancò ben presto di gennere su le calamità della schiatta umana, e s'incaricò di esprimere i dolci tormenti dell'amore. Allora l'anima sua, rotto qualunque argine, si abbandonó a tutti i deliri di una imperiosa passione e non tardò poscia ad estendere la sua armoniosa favelta sopra tutti gli oggetti, che ispiravano al suo enore qualche affetto vivo, e gagliardo (1).

che fosse la buccolica un antichissimo genere di poesia : la gioja campestre le bellezze della natura, ed i piaceri della vita rusticana, ne fanno i nobili soggetti. Sc ne attribuisce l'invenzione al siciliano pastorello Dafni abitatore de famosi monti Erei. - Buccolicum carmen, et melos quod etiam nunc apud siculos in usu, et onore est Daphnin invenit. . (Diod. Sic. Bibl. Hist. lib. IV Cap. XIV) Altri però vogliono, che l'avesse creata Bucolo figliuolo di Laomedonte. Il grammatico Donato rapporta nella vita di Virgilio, le diverse opinioni sulla sua origine. L'assegnarono alcuni ai Lacedemoni, altri ad Oreste faggitivo in Sicilia, questi ad Apollo, custode degli armenti di Admeto, e quegli a Mercurio. Secondo Servio, (Vita di Virgilio) e Vossio (Instit. poet, lib. III Cap. VIII) non tutte l'egloghe, o idilli possono considerarsi come poemi buccolici. Le tre egloghe infatti di Virnilio, cioè il Pollione, il Sileno e il Gallo, si raggirano ul di là delle cognizioni pastorali.

(1) Si distinsero percio qualtro specie di possia, cioè epica, ossia narrativa, drammatica, lirica e didascolica. La prima, chiamata epopeja, è quella, che racconta una storia, o una favola, e dee avere tre qualita essenziali, chiarezza, brevità, e recronimiglianza. La drammatica ci de dare lo spettacolo, rappresentando le virtà, o i vizi degli uomini. La lirica è tutta consecrata al sentimento. Le si diede questo nome, perché cantarasi al unon della lira. Ella è la più antica, la più capace di estro, e quindi il più perfetto genere di possia. Al-Belle Aut.

Lascierò al Quadrio la cura di trovare in Adamo il primo poeta. Tacerò ancora di Jubal, figliuolo di Laune e di Ada, che visse sette secoli prima del diluvio, e quarantotto prima di noi, che pet testimonio di Mose fi il primo lirico poeta (1). Ma dirò, che Noè ed i suol figli, spaventati ancora dal funesto spettaccio della moribonda natura, fra le vittime e gli olocausti, magnificavano con poetico linguaggio il loro liberatore. Quella poesia però era soltanto naturale, cioè un linguaggio isstantaneo, e tumultusos. L'Arte, lo studio, l'industria non vi aveano apprestato i loro soccorsi (2). Ella non s'innalava, che fino ad un certo segno.

la didattica infine, o didascalica, credono di darsi impropriamente il nome di poesia, poiche contenendo i dommi di fisica, di metafisica, di morale, di filosofia, di arti insomma, di scienze, e di mestieri, parla piuttosto alla ragione, che al cuore, e di poesia non ha, che le esteriori bellezze. Io però appongiato a valide autorità sostenno essere ella una rera noesia: ne la sola favola, come vuole Aristotile, dev'essere il suo distintivo carattere. Se io mal dicessi , la poetica di Orazio, di Boileau, di Vida, l'Ester di Racine, il Regolo di Metastasio, i giorni di Esiodo, e la natura delle cose di Lucrezio, non sarebbero veri poemi. Il figlio del gran Racine, dell'accademia francese, provò con tutta la forza della sua erudizione, che il poema didattico è vero poema. . Sarebbe una · bestemmia (aggiunge il Metastasio) lo escludere dal nume-- ro de'poemi le divine georgiche di Virgilio, e chiamar poe-- sie il Decamerone, i dialoghi di Luciano e di Platone. -(T. X estratto della poet. d'Arist. Cap. 1.)

(1) • Jubal fuit pater canentium etc. • (Gen. Cap.IV)
 (2) • Duo sunt poesis genera, artificialis nempe, et na-

(2) \* Duo sunt poesis genera, artificialis nempe, et naturalis. Methodica poesis are set exprimendarum passionum studio, et industria elaborata, naturalis vero sine artificio, tumultuario opere praestat. \* (Calmet. Dissert. de poesi Veter. Hebr. T. I.) per giungere al sublime. Non cereava i pensiert troppo studiati, në l'espressioni le più nobili. Non accumulava le figure le più ardite, che un autore chiama con tanto gusto, « vaghi fiori del giardino delle muse; « non moltipilcava le comparazioni, e le immagini le più vive; nou iscorrea in fine la natura e ne consumava tutte le ricchezze per dipingere con maggiore allettamento ciò che egli sentiva. Sino a qual tempo avesse durato in questo stato non è mica facile il riuvenirlo. Mosè, uno de più autichi scrittori, ci appresta un prezioso monunento dell' ebrica poscia nel suo cantico pel passaggio del mar rosso (1), e nel suo testamento. (2). I Profett the gli successoro di tempo in tempo.

<sup>(1) ·</sup> Cantemus domino, gloriose enim magniticatus est etc. · (Exod. Cap. XV.) Questo cantico è l'espressione la più sublime dei moti di riconostenza, e di ammirazione di un popolo sottratto per via di un prodoi solla espade nemiche. In esso risplende pomposamente la gloria del Signore con manifestare la sua onnipotenza. (Ver. 6.) Al soffio della sua coltra si radunano le acque; (ver. 8.) si freman (Ver. 8.) et aprono una strada in mezzo ai flutti sorpesi. (Ver. 5.) Le furiose grida degli egizi; che perseguitano Israele, la toro audacia, e la strage, di cui lo minacciano, (Ver. 9.) restano alla fine soffocute, una coi carri, e coi guerrieri di Faraone, nei più profondi sissisi delle acque (Ver. 10).

<sup>(2) \*</sup> Audite Coeli quae loquor, audiat terra verba orts mei. ( Dent. Cap. XXXII. ) Questo cantico, sebbene di un genere lutto diverso, non è però men bello del primo. L'epoca n'è rimarcabile. Mosè sentia approssimarsi il momento del morte; vicino a sendere nel sepolero, aduna il suo popolo, e con un tuono d' ispirazione il più elevato, richiama alla loro memoria tutto ciò, che Dio avea fatto in loro favore. (Ver. 6 et seq.) Nella veemena del suo entusiasmo, egli esclama così: « Mi ascoltino i cicli; la terra atia atlenta alle unie parole; (Ver. 1.) Dio è la stessa fedeltà; esente da ogni

parlarono anch' essi, il più sublime linguaggio poetico (1). Il cantico de' cantici ossia la pastorale di Salomone (2);

ingiustizia, senza macchia, giusto e retto per essenza. (Ver. 4.)

- (1) Non entro in questo luogo a diciferare, se alcuni libri della bibbia siano veramente poetici. S. Girolamo crede di sì, per cui dice. . Ouid psalterio canorius, quod in morem nostri Flacci, et Gracci Pindari nunc Saphico tumet? Quid Deuteronomii, et Josue cantico pulchrior, quid Salomone gravius? Quid perfectius job? Quae omnia exametris. penthametrisque versibus composita decurrunt. - (In chron-Euseb. pref.) Scaligero però non sa ritrovare alcuna legge numerica negli scrittori ebrei. - In ebraico, siriaco, arabico, et Abyssimo idiomate ulla metri species concipi possit, nemo dicere potest; quia ld natura sermonis non patitur. De psalterlo autem magis miror, cum neque in eo, neque in threnis ullum canticum sit metricls legibus adstrictum, sed mere soluta oratio charactere poetico animata .. (In chron. Eus.) E S. Girolamo all'opposto parlando di Davidde dicc. che egli solo potca valere per tutti i greci, ed i latini insieme. . David Simonides noster, Pindarus, et Alceus, Flaccus quoque, Catallus, atque Serenus. (Ad Paulinum, Epist. II lib. II.) Il dottissimo Calmet per conciliare queste differenti opinioni, sostiene che la poesia degli ebrei avea un certo vestigio diverso: ma non già una maniera di metro determinata e costantc . Nihil illam habuisse cum Graecorum, et Romanorum commune .. (Dissert. In job. T. 1.) Il certo si è , che gli cbrei non conobbero giammai poemi epici, tragici, comici, satirici e simili. « Numquam dice Fleury. (Apud. Calmet, T. I.) apud hebraeos quantum scimus, obtinuerunt comediae, tragediae, carmina epica, neque alind ejus poesis genus, and plate initationis appellat ..
  - (2) Questo bellissimo libro viene comunemente attribuito a Salomone. Alcuni rabini però (lo che è singolare) lo ascri-

rono ad Isaia (Calmet. in Cant. Cantic. Proleg. T. I.) Origene, nel testo ebreo legge cosi: « Canticum canticorum Salomonis; . (In Cant.) e pare che non se ne dovesse mica dubitare. L'autore di questa bellissima pastorale parlando alle ragazze di Gerosolima lor dice: . Egredimini, et videte, filiae sion, regem Salomonem in diademate quo coronavit eum mater sua. (Cant. Cantic. Cap. III. Ver. II.) Questa leggiadra composizione interessò tutti gl'interpetri, tanto ebrei che cristiani. Alcuni di questi , fra i quali S. Girolamo, protestano di essere la più bella poesia, adattabile alla musica la più tenera. Il oran Bossuet vescovo di Meaux, nel favellare di questo libro, si esprime così: · Questo poema non respira, che · delizie; si veggono per ogni dove fiori e frutti; in ogni par-· te si presentano bellissime piante, amena primavera, fertili · eampagne, verdeggianti, ed inaffiati giardini, acque cristal-· line, limpide fonti , balsami artifiziali e naturali , sospiri · di colombe, gemiti di tortorelle, miele, latte, vino, e final-- mente in ambidue gli sposi, bellezza, non disgiunta da o-· nestà, casti baci, ed amori, non meno teneri, che pudici. Se · vi hanno oggetti di orrore, quali sono le rupi alpestri, le · scoscese montagne, i covili de'leoni, restono, anch'essi, dilet-· tevoli sembianze, e contribuiscono all'ornamento, ed alla va-· rietà di questo vaghissimo quadro «. Credesi ancora che fosse un dramma.

(1) · Qui sponte obtulistis de jexael animas vestras ad pertelum benedicite dominum · (Jadic, Cap. V). l'n'erozina della tribù di Efraim, moglic di Lapidot e Profetessa in Itraele, venne dal popolo eletta per giudice, grado che comprendera tratta la suprema autorità nella repubblica chra; il suo tribunale era all'ombra di una palma, tra Rama e Betel (Judic. Cap. W.) Coste impose a Brase di congregare un esercito di diccimila vonnini, e marciare per Thabor, contro di Sisara, generale di Jabin Re di Ator. Vi andò ditta (1); e il cautico di Davidde per la morte di Saulle e di Gionata (2), possiamo ben giustamente considerarli,

ella stessa, combattè, disfece Sisora, il quale ritirossi puggendo nella tenda di Giadet, moglic di Mer Cinco. Questa, dopo di averlo dissetato con l'atte, lo adagió per riposare, e mentre che egli dormira, l'uecise con un gran chiodo nelle tempia. Debora e Berae, rintonaron allora un cantico, per celebrare guella compita vittoria. (Iudic. Cap. V.) In questo s'impone ai guerrieri, di far lo tesso; (Ver. 2 d. 3.) ni bendier, e si dà gloria a Giaele, (Ver. 2 h.) per aver procurato la tranguillità al popolo di Dio, ed una paec, che durò per lo spazio di guarant anni. (Dibl.)

- (1) · Incipite domino in tympanis, cantate domino in cymbalis etc. · (Jutlh. Cap. XVI) Ena doma che libera la patria assediata dall' armi Assirie, che trionfa del superbo e voluttuoso Oloferne; che dissipa i suoi nemici; che rallegra Giacobbe più ancora colla sua virtu; che colla sua cittoria; guidata da un sentimento di gratitudine verno il signore, nel fervore della proficiera, nell'atto di un solenne e magnifico accrificio, in cui spargeasi il sangue di mille vittime, prorompe con un cantico il più festivo, invitando tutta la musica le armonia, (Ver. 2.) a lodare, a ringraziare e benedire il Dio degli eserciti, (Ver. 3.) il Dio de padri suoi.
- (Reg. 18b. H Cap. 1.) La battaglia di Gelbor fu fatale al re Saulte, ed al nuo figlio Gionata (Reg. lib. 1 Cap. XXXI) Davidde ne riecce in Siteleg la trista nocella. (Reg. lib. 11 Cap. 1.) Il vincolo di amicizia, che legavalo a Gionata riscegliò il suo entusiamo, e lo fece esclamare in una letra posia. Nel trasporto dell' affiito suo evore, prorompe in imprecazioni cont.o quei monti, fanesto teutro di quella tragedia. Montagne di Gelbor, (dice egli, lb. Ver. 21.) non vi possamai più in messe sopra i costri poggetti, teliumoji della primai più la messe sopra i costri poggetti, teliumoji della pri-

(2) Inclyti Israel super montes tuos interfecti sunt. etc. .

come le più eccellenti e perfette produzioni della ebraica poesia (1).

Mollo prima però di Mosè visse il Trace Orfeo, di cui ci restano alcuni inni, che si hanno volulo credera apecrafi. Prima di giungere al tempi di Esiodo (che giusta i marmi di Arondel (2), precedette di trent' anni to stesso Omero, e sarebbe stato suo rivale, se Omero avesse potuto avere dei rivali), florirono sessantotto poeti, secondo/il calciolo, che ci da l'immortale Fabrico. Le opere pe/ò (oltre agli inni di Orfeo) giacquero nelle rovine dei tempi. Esiodo ricevé (per quanto et ci dice nella sua Theogonia) un ramoscello di alloro dalle mani stesse delle Muse, e divenne poeta. Stabili la sua fama nel poema didascalico, e gli si

<sup>•</sup> ga d'Israello, e che sono macchiati del suo sanque ec. Non vi è stato giammai nè poeta, nè oratore alcuno, che a vesse espresso l'amicizia più teneramente di Davidde per la morte del suo diletto Gionata. Si leggano i versi 22 23 25 26 e le anime sensibili e ben forusate, ne resteranno infinitamente commosse.

<sup>(1)</sup> Tuttochi non avessero avulo gli obrei delle poesie, che is posseno dire totalmento buccoliche, vi e nondimeno, a parte della cantica dei eantici, il profeta Amos, pastore di Tecue, che visse quasi sempre urboschi, e ne'deserti, ai tempi di Ozian, re di Givada e di Gerobamo re d'Israde, il quale ci appresta ne' suoi vaticinj una qualche idea dell' obraica poesia pastorale.

<sup>(2)</sup> Tommaso Arondel, merecciallo d'Inghilterra fect traportare dall'Oriente i marmi, che chiamansi di Arondel o di Paro, de'quali hanno basiante contezza gli eruditi. Contengono essi le principali epoche della Storia degli Meniesi. (Encycl. T. I. Art. Arundel.) Il maresciallo regolò questi marmi all'università di Oxford, ed arricchi i più illuminati Cronologi de' migliori monumenti, riguardanti la Storia della Grecia.

attribuiscono comunemente tre opere (1). I Beozj però non ne volcano conoscere, che una sola.

L'epoca più luminosa, per la poesia de'Greci fu certamente quella di Omero. Egli che conoscea assai beme la natura, ed ebbe la felicità di descriverla, formo l'elerna sua gloria non meno, che quella della sua nazione. Credesi, che fosse stato il primo Epico (2), il primo Seritore elegante, o colui almeno che prescrisse la norma della poesia, dell'edopuenza, e del resto delle Belle Artti. Il suo nome divinizzato, pel lango corso di ventisci secoli, si fa ancora venerare (3), e di li suo morito, non gli farà glammati maneare gl'incensi sull' ara dell'ammirazione. Da lui lo searpello di Fidia ed il pennello di Eufranore impararono a rappresentare degnamente il padre degli dei; e da lui apprese Erodoto a raccontare i fasti degli eroi. Si sono sforzati alcuni a negare di esservi sfato un Omero (4); altri gli hanno sottratto

<sup>(</sup>t) La Theogonia; le opere e i giorni; e lo scudo di Ercole: Pausania ci fa sapere, che i Beozj diceano, le sole opere e i giorni, essere i figli legittimi di Esiodo.

<sup>(2)</sup> Scrice Aristotile, nella sua poetica: Ante vero Homero mullum omnino tale poema habemus tametsi plura extitisse ercelere par est. • (Pect.) Suida pert, prapprotto da Fabricio, (Bibl. Graeca T. I Cap. VI.) ci assicura, che Eumospo, figlio di Musco e discepolo di Orfro, serisse delle poesic esiche.

<sup>(3)</sup> Ptolomco Filopatore califeò un tempio ad Omero, ed Agetone vi dipinse (ma con poca pulitezza) il novello Dio, in atto di vomitare, e tutti i poeti in situazione di tranguggiare avidamente ciò, che egli restituiva. (Elian. Lib. XIII Cap. XXII.)

<sup>(4)</sup> L'abate d'Aubignac serisse una dissertazione sopra l'Iliade. Prese in essa a sostenere, di non esservi stato giammai un uomo chiamato Omero, che avesse composto l'Iliade e

la gloria di alcune sue opere (1); vogliono taluni, che

l'Odissea; e che questi due poemi altro non erano, che una compilazione di vecchie tragedie, che anticamente cantavansi in Grecia.

(1) Si negò ostinatamente, che Omero si fosse l'autore della Batracomiomachia, ossia della querra de'sorci colle rane, il di cui soggetto si è, la morte di Psicarpax picciolo topo, faliuolo di Toxastro. Un marmo romano però spiegato da molti antiquarj, ce lo assicura pienamente. Rappresenta quel sasso un monte, sia il Parnaso o l'Olimpo, che porta in cima lo stesso Giore, mezzo nudo, con iscettro nella destra, e l'Aquila a'piedi. Al basso, evvi Omero seduto, con benda, perche sacerdote delle muse. Tiene nella destra un volume, e nella sinistra un' asta, con un fiore sulla punta. Ai lati della sedia, due fanciulle in ginocchio, l'una con spada, ch'è l'Iliade; e l'altra col rostro di una nave, ch'è l'Odissea: Lungo il marciapiede di Omero, si reggono due topi che rodono un non so che, i quali alludono certamente alla Batracomiomachia. Nel mezzo, un'ara ornata di festoni, ed un toro, che sta per sacrificarsi ad Omero. Evvi un fanciullo, con patera in mano . l' orcivolo per l' acqua lustrale. Dietro la di lui sedia . stanno due figure all'impiedi. L'una è la terra, che porta per cimiero la torre, e corona il poeta, con una ghirlanda di alloro. L'altra è il Tempo alato, che porta un volume, All'incontro sta la storia, con acerra in mano, che gitta sull' ara alcuni grani d'incenso. Vicina a lei la poesia, che stende con entusiasmo le braccia, alzando due faci accese che indicano forse i di lui poemi. La tragedia e la commedia, che la siequono, alzan pure le mani con giubilo e trasporto, quasi vedessero il loro padre. . Homerus comediae normam primus tradidit. . (Arist. poet.) Più indietro la natura figurata in un bambino, che scherza colla virtù, la quale col dito sul labbro, gli impone silenzio. In un vaghissimo gruppo si vedono la memoria, la fede, la sapienza. In mezzo al monte, vi sono Belle Arti.

avesse egli copiato molti versi di Dafne, Poetessa di Delfu, figlia di Tiresta; e Clemente Alessandrino, e S. Giustino Martire, ei rapportano alcuni carmi, ch'egli avea cavato dal Trace Orfeo (1).

Lo stile di uu altro poeta, di nome Aleco, si confacea megio alle cose grandi, che a 'giucohi, cd agli annori. Anacreonte all' opposto, sembrava nato per questi; le grazie le Muse, lo aveano allevato apposta, per cantare Veueri, fiori e piaceri: e confessa egli stesso, che gli cadea di mano la cetra, qualora rivolgea il suo canto alle cose grandi e sublimi. La Poetessa di Lesbo, la fanciulla più sensibile di tutte le donne, la decima musa de' greci, la tenera Saffo, cantava gli amori i più squistii. Pindaro, l'Aquila del Parnaso, non ispicgava le ali, se non per alzare il suo volo alle regioni celesti, e tener dietro a 'più clevati pensieri. Mirtide e Corinna, sebbene di un sesso più debole e più delicato, ardirono nondimeno di contrastare a Pindaro la

alcune figure, che credonsi Apollo e le muse. Questo marmo, vien conosciulo, col nome di Apoteosi di Omero. Vi si legge l'autore che la Archettao di Priene, figliudo di Apollonio. L'enciclopadia, impiega ben sette pagine, per dare i nomi e le spicgazioni de'suoi interpetri. Il signor Montfancon però, (Ant. Expliquie T. V Par. I.) da cui è tratta la presente, fu il più applandito, e fissò in suo favore gli elogi di lutti i più dotti antiquari.

(1) Dobbiamo confessarei debitori a quei dottissimi primitici cristienii della cognizione trasmessaci di molte opere antiche. Senza di Origene, e ci sarebbero ignote le opere di
Cetso. Per mezzo di S. Girolamo e di Eusebio, restiamo informati di quelle di Porfirio, e di Sanconiatone. S. Gregorio
Nazianzeno e S. Cirillo ci riferiscono il solo trattato di Giuliano, contro i cristiani. Filostrato in fine ci da la vita del
famoso impostore Apollonio Tianeo, sul raeconto di Damis,
che gli era stato discepolo, e compagno.

corona della lirica sublimità. E chi potrebbe mai indicare i soli nomi degl'innumerabili poeti Lirici, che florirono posteriormente nella Grecia?

Nelle feste di Bacco, i cori di Famil e di Satiri, disposti inforno alle oscene immagini del nume, cantavano degli inni, igli del dell'rio, dell' ebbrezza e dell' irregolarità, fo parlo de' Ditirambi (1). La più sfrenata licenza, regnava ancora nelle campagne. I vendemmiatori imbrattali di feccla, coronati di pampini e di uva, assisi sopra i loro carril, con versi grossolani e pungenti, con brillanti osceniti, con parole offensive, e con ischerzi sanguinosi, si vendicavano de' loro vicini, mettendoli in ridicolo, ed attaccando con malignità i vizj e le ingiustizie de' ricchi. Altri cantavano i fasti degli Dei e degli Eroi; e fra i piaceri i più tumulnosi, cominciò a formarsi la più regolare e la più sublime delle Arti, voglio dire il Teatro. Questo però, non fu adottato in Atene, se non molto dopo, che era stato perrezionato in Sicilià.

La Tragedia, destinata ad affliggerci (2), rimase col semplice coro, fino all' epoca di Tespl, il quale le diede un Attore (3). Piacque tal novità ad Eschilo, e vi aggiunse il secondo. Cimone avendo portato in Atene le ossa di Tesco, il popolo ne volle eternare la memoria. Stabili fra i

<sup>(1)</sup> Questa irregolarissima specie di poesia, se crediamo a Ciccrone fu maggiormente trattata dai latini. (De Opt. Gener. Orat.) Ma non ee ne resta un'orma, per capire di qual sorte si fosse appo loro.

<sup>(2) •</sup> Tragedia est initatio actionis illustris, absolute magnitudinen habeutis, sermone suavi, seperatim singularis generibus in partibus agentibus, non per enarrationem, per misericordiam vero, atque terrorem perturbationes bujusmodi purgans. • (Arist, Foet.)

<sup>(3) (</sup>Horat. Poet. ) Suida però novera 16 poeti tragici molto più antichi di lui.

poell tragici una gara, che si rese poi cotanto famosa. Sofecte, allor giovatetto, arriccitta tragedia di un terzo personaggio, e superò lo stesso Eschilo: ma Euripide, secondo vogliono Aristotile e Longino (1), fu il più tragico di tudti. I Persiani presero Miletto e Prinico, discepolo di Tespi, e rivale di Eschilo, che Introdusse le parti delle donne sulla scena, e la rese sorgente di move bellezze (2), ne feco una tragedia, che trasse le lagrime a tutta l'udienza, e gli acquistò de premi e delle pene (3).

La Commedia divenne regolare, per opera di Eupoli Cratino, ed Epicarmo (4). Ma le diede Aristofane mag-

<sup>(1) ·</sup> Euripide, dice Longino, portò al maggior grado il · tumulto delle passioni, e seppe esprimere con un tragico · vanto e l'amore, ed il furore · . (De Sublim, Sectio XV.)

<sup>(2)</sup> Il signor di Voltaire, nella sua tragedia, intitolata la morte di l'esare, si astenne dall' introdurvi amori e donne. Questa novità fece conoscere non esservi sempre necessarj nè gli uni, nè le altre. Senza di esse l'opera si rese più perfetta, quale la vuole Ovidio:

Quaeque gravis debet verba cothurnus habet.
 (Trist. Lib. II.) Nate le donne per ispirare la mollezza, e i teneri sentimenti, non poteano fare che una figura ridicola tra Cassio e Bruto.
 Atroces animae.

<sup>(3)</sup> Ottenne egli "onore di avere scolpito il suo nome nell' issesso marmo ed accanto a quello di Temistocle, vincitore de Persioni. (Plut. In Themist.) Ma fu condannato ad un' ammenda di mille dramme, per aver dipinto con assai vivi colori quei mali che gli Ateniesi avvebbero potuto prevenire (Herod. Lib. IV.)

<sup>(4) (</sup>Fabric. Bibl. Greca T. I Lib. II) La commedia differisce dalla tragedia nel suo principio, ne "suoi mezzi, e nel suo fine. Il principio della tragedia è l'umana sensibilità, si serce del pateito per mezzo, e da per fina Corrore de gran delitie, e l'amore delle più sublimi virtà. Il

giore celebrità, e la vesti Menandro di tutte le piacevolezze, che le convengono (1). In tempi alquanto posteriori, Aratro e Nicandro, seguendo lo stile di Esiodo, orrarono la didascalica poesla. Il Siciliano Bione (2), creò co'suoi Idilij il genere di poema, detto postorale; e Callimaco pei suoi Epigrammi, si acquistò con giustizia il giorioso titolo di principe dell'Elegia. Giò che ci dee arrecare più stupore, si è, che in mezzo alle discordie nazionali, nelle guerre di Corinto, del Peloponneso, di Tebe, di Sparta e di Atene, la poesia migliorava ancora, e si elevava sopra le siesse rovine della sua patria.

Livio, Andronico, Nevio, Ennio e Pacuvio portarono dalla Magna Grecia in Roma il gusto della Greca poesia. Ma dai Comicli Plauto e Terenzio ebbe principio la buona poesia non solo, che ogni sorta di latina letteratura. Ennio l'arricchi di un genere sonosciuto affatto dai Greci, yoglio dire della Satira (3). Sulle tracce di liui si attenne il poeta Pacu-

principio della commedia, è la naturale malizia degli uomini. Vi vediamo i difetti e le debolezzo de'nostri simili, con una compiacenza mista di disprezzo, che ne fanno i mezzi; e quel ridicolo che ci fa impressione, c' invita ancora a correggerci, che n'è il 18 un fine.

<sup>(1) (</sup>Quintil. Instil. Orat. Lib. X. Cap. I.) Questo poeta cangio la satira comica ne' più molli amori, ed intrecciò le sue favole sul codice della galanteria. Egli nondimeno avea sovente delle massime le più morali e S. Paolo si servi di questo suo verso come una lezione di virtà.

<sup>·</sup> Corrumpunt bonos mores colloquia mala ·.

<sup>(2)</sup> Alcuni l'han creduto di Smirne: ma il Siracusano Mosco ce lo dà per Siciliano. A' tempi suoi si stabilirono le regole ed i precetti di questa specie di poesia.

<sup>(3)</sup> Orazio dice (Satir. X lib. I Ver. 66.) • Rudis, et Graecis intacti carminis auctor •. Dee però intendersi, che trasferì la satira drammatica alla semplice narrativa. Le com-

vio, a cui succedette Lucilio, che la riformò, l'abbell, e come dicono Orazio (1), Quintiliano (2) e Boilcau (3) creolla ancora. L'Epicuro Lucrezio col suo poema didascalico gareggiò colla Grecia sua maestra. La corona dell' elegiaca poesia pendea divisa fra molti. Alla lor testa sedeva gloriosamente Vordio, poeta galante e vivacc(4). Catullo avea

modie di Plauto e di Terenzio erano altrettante satire seeniche e vere initizzioni delle greche commedie. Aristofane inpatit area impiegato nelle sue, la satira più mordace. Ardi financo di accusare la corruzione de capi dello stato, le dissenzioni del senato e la leggerezza del popolo. Nominò perfino le persone, come Socrate, (leone e il generale Nicia. I tribunali allora si seossero e feero que decercit, il primo de'quali ne proibica la rappresentazione, il secondo di moninare veruno; ed il tezzo di non atlaccare i magistrati. Tutto prò ando in alsuso e s bbene la commedia posse stata dopo di lui più regolare, mantenne però sempre sul loro teatro una licenziosa maldicanza.

- (1) · . . . . Quid cum est Lucilius ausus Primus in hunc operis componere carmina
  - (morem -. (Lib. II Sat. I )
- (2) Satira quidem tota nostra est in qua primus insignem laudem adeptus est Lucilius. • (Instit. Orat. Lib. X Cap. 1.)
  - (3) Lucile le premier osa le faire voir.
- Aux vices des Romains presenta le miroir. (Art. Poet. Chant. II) Fra i moderni satirici, che meritano
  una gloria eguale agli antichi, vi sono Boileau tra' francesi
  e Menzini tra ql'italiani.
- (1) Ovidio fu mandato in esilio a Ponto. Credesi da cuni, che il suo libro degli mori, acesse esgionato la sua rovina, avendo scoperto al Augusto, che in Corinna, di cui egli cantava, si vedasse Giulia sua figlia. Dicesi, che arrestato dalle gusardie, egli richiedesse di delitto, che gli s' imputava, e

di già fatto sentire nelle sue poesle la licenza e la depravazione, quando Tibullo cominciò a sospirare ne più leggiadri versi dei nondo i suoi teneri amori. Properzio, Gallo, Stazio, Turpillo, Pomponio, Silio, Properio, Valerio Flacco e molti altri ottennero dopo Orazio un onorato posto in Parnaso. Il figlio però più diletto alle muse si fu il Mantovano Virgilio. Abbracciò egli la poesia Buccolica, Didascalica ed Epica; e si nella Buccolica, che nella Georgica e nell' Eneide riuset con meravigliosa felicità. A scandalo di tutta la nazione poetica, si vede collocata accanto alla sua, la statua di un altro poeta suo concitt tion (1), coronata di alloro, e

Non vi è tato intero poeta alcuno, che avesse più di lui dipinto le lascivie de'usoi numi, con un pennello coi lascivoma non vi è stato al tempo stesso un poeta di lui più facile ed armonioso. Quando egli narra e descrite, tutto si vede solto agli occhi. Qual pittura più bella più tenera e più passionata del volo d'learo e di Dedalo; delle morte di Tiube e di Piramo; eldale cena di Felemene e di Baucide, nelle sue metamorfosi? Chi potrebbe noverare gli affetti nelle sue eroid? Chi la tenera tristezza nelle sue malinconiche e nelle lettere erritte da Ponto? Qual sorprendente brio non ci apprentano i suoi fasti? Egli in somma si abbandona leggiadramente in tutte le sue opere al proprio ingegno e per seguirne i coli, si contenta qualche volta di lasciare la via che gli addita la natura.

(1) Questi e Giovan Battista Spagnuoli, religioso car-

gli fosse stato risposto. - L'aver fatto de versi -. Ovidio per esser liberato, prometteva verseggiando, di non farne mai più.

Nunc tibi promitto numquam componere versus.
 Se vogliamo però credere a lui stesso, il suo fallo si fu di aver veduto; ma s' ignora il che cosa:

Inscia quod crimen viderunt lumina plector

Peccatumque oculos est habuisse meum. • —(Trist. Lib. III. Eleg. V. Vers. 49.)

perfino sotto allo stesso arco. La Tragedia non incontró in koma una sorte avventurata. Il Tieste di Vario e la Medea di Ovidio sono le sole, che abbiano riportato la lode da Quintiliano. L'unico avanzo però del teatro tragico latino, sono le dicei tragedie attribuite a Sence ai ilfissofo, figlio dell'oratore, scritte con tale silie gonfio e cattivo che fecero dire leggiadramente al P. Bramoy, essere parto di poefica idropisia.

Nei risorgimento delle lettere in Europa i primi a coltivare in muse, si furono gl'italiani. Danta parl loro la strada dei Parnaso, non meno ampia di quella, che avea aperto 0mero ai Greci. Ottenne egli più presto del greco poeta, gli omaggi della propria nazione, dalia quale appena morto fu divinizzato (1). Nell'epoca in cui Ariosto introduceva il gusto universate della lingua, Petrara cra divenuto l'idoto, innanzi a cui si prostrarono tutti i rimatori, ed il modello su cui studiavano di formarsi. Ocui voce. comi sillaba da lai u-

melitano. Le statue furono erette da Federico primo duca di Mantova, nell'anno 1530 e vi appose questa iscrizione.

Argumentum utrique ingens,
 Si secia coirent.

Fu lo Spagnuoli di un merito assai inferiore a Virgilio: egli è nondimeno uno de' buoni poeti latini, nè merita quella lacerante critica, che gli fecero Morer ed altri suoi nationali.

(1) Dante divenne celebre per la sua Divina Commedia. È noto ad ognumo esser ella il descrizione di una tisione in cui finge il poeta di estere stato condatto a vedere l'inferno il purgatorio ed il paradiso. Si è lungamente disputato, perchè avesse egli apposto in fronte a quest'opera un titolo, che tutl'altro pareva, che le convenisse. Fi si tegono in essa infinite bellezze, miste però a qualche coa interzisimi e strana. Fra i suoi nommi canti, si è quello di aver calcato il primo un sentiero sconocciuto. sata, era divenuta oggetto di ammirazione. A questi successe il Tasso. Arreco egli all'Italia altretatno splendore, quanto ne aveano apportato un Omero alla Grecia ed un Virgilio a Roma (1): Quindi (a parte delle Donne) (2) Trissino, Campaille, Marini, Caro, Tassoni, Cesarotti, Marchetti, Frugoni, Alfieri, Redi, Chiari, Rolli, Zappi, Filicaja, (3) Rogati, Savioli, Lazzarelli (4), Bondi, Seno (3), ed altri mollissimi, Car

(1) La sola prevenzione nazionale pote far dire all'id-dione. Je non ripurarò il Tasso, come di un merito equale al Milton. Non può mica negarsi all'inglese il vanto di acter fatto un bel poema epico, ma quanta gloria gli apportano le descrizioni delle delizie di Eden, quell'innocente volutizi gli amori di Adamo ed Eva; e la sublime parlata dell'angio lo col nostro primo padre; altertatata vergona poi pi fiano il pandemonio, l'unione inecetuosa del peccato colla morte: e la outerta delli angioli contro i demon;

(2) Il Domenichini pubblicò nel 1559. Le rime di alcune dame. In quest' opera vi si veggono raccolte le armoniose composizioni di cinquanta poetesse.

- (3) Les Zappi, les Filicaja ont fait voir que la delicatesse est toujours le partage de cette nation (l'Italie). La Merope de Maffei, et les oucrages drammatiques de Metastasio, sont de beaux monuments du Siecle. - (Voltaire, Essay sut l'Hist. Gener. Siecle de Louis XIV T. XX. Chap. XXXIV.)
- (4) Gian Francesco Lazzarelli è l'autore della Ciccide. In questa collezione di 410 sonetti prese l'autore a mordere, e dileggiare sotto il nome di D. Ciccio, il suo collega Bonaventura Arrighini.
- (3) Fino a che non s'intese l'immortale Metastatio, ri-porto lo Zeno la lirica palma copra tutti gli tialiani lo nui contenterò di rapportare soltanto in questo luogo due sue a-rie, come modelli di bellezza. La prima si legge nella sua Andromaca, el priena di affetti di politica e di gusto. Andromaca presenta ad Ulisse due fanciulli. Il duce Greco, che i-Belle Arti.

rono essi tutti costretti a cedere la lirica corona all'immortale Abbate Metastasio, Questo poeta, può direi francamente, che non avrà giammal rivali, come non ebbe modelli. Chi vuoi sapere qual sia il seducente linguaggio, che si parla in Elicona fra le Misse ed Apollo, bissqua leggere i suoi versi. Le siac opere saranno sempre ammirate, e si cercherà sempre d'imitarie. Le passioni le più vive, gil affetti i più reneri dell'amore, e dell'amicizia fanno l'Olimpiade, il Demofoonte, il Temistoche, il Regolo, e la Clemera di Tito, capo-lavori dei drammi, che ebbero arrecato ammirazione al Greci, e al Greci de'più bel giorni di Alene (1).

gnora quale di essi sia Telemaco suo figlio, e quale Astianatle figliuolo di Andromaca e di Eltore, ra bilanciando sulla vittima, che vuole immolare, e non ardisce di versare il sangue nemico, temendo di spargere il suo: ella intanto gli dieci (Guarda puri: o questo, o quello

È tua prole, è sangue mio

Tu nol sai; ma il sò ben io,

Nè a te perfido il dirò.

Chi di vol lo vuol per padre?

Vi arretrate! Ah! voi tacendo Sento dir: tu ml sel madre,

Nè colui mi genero, . (Atto III Scena VII.)

Quest'altra è proferita dal generale Mitridate, nell'Aito III Scena VI dell'Ornospade.

Dubbie voci. Oscuri sensl.

Non t'intendo. M'inganuasti; E ingannarmi ancor tu pensi

Con l'accorto favellar.

Mal rispondi. Ti confondi;

Parla ardito chi è innocente,
Tu il vorresti, e nol sai far.

(1) Questo immortale poeta , eterno onore dell'Italia , e che ha fatto risorgere il tragico genio di Sofocle e di Eu-

In Malherbe, prese origine la buona poesia francese, Il Racan, il Maynard, il Desmarets, il Desportes, e molti al-

ripide, la semplicità di Teocrito, la sublimità di Pindaro, e la galante libertà di Saffo e di Anacreonte, fra tutte le sue opere, dava la preferenza al Regolo. Scrivendo egli al Filipponi, gli dice: . Se non potessi conservare, che un solo mio · dramma, sceglierei l'Attilio Regolo. Questo è il mio Benia-· mino .. (Lett. T. II.) Eppure il suo Tito, è stato considerato dal Sig. di Voltaire (giudice per altro competente in questa causa) come un capo-lavoro inimitabile. Parlando egli, delle scene fra Tito e Sesto suo favorito, e che aveva cospirato contro di lui, così scriveva al cardinale Querini: . Que-- ste due scene comparabili a quanto ha avuto di più bello la · Grecia, se pure non sono superiori; queste due scene, degne · di Corneille, quando non è declamatore, e di Racine, quan-· do non è debole ec · (Dissert. sur la Trag. ancien. et moder.) Io non posso dispensarmi di rapportarne qualche tratto. Tito · Ah Sesto è dunque vero?

Dunque vuoi la mia morte? E in che t'offese Il tuo prence, il tuo padre,

Il tuo benefattor? Se Tito Augusto

Hai potuto obbliar, di Tito amico Come non ti sovvenne? Il premio è questo

Della tenera cura. Ch'ebbe sempre di te? (Atto III Scena VI.)

E poscia, Tito . Odimi o Sesto:

Siam soll: il tuo Sovrano

Non è presente. Apri il tuo cuore a Tito; Confidati all'amico: io ti prometto

Che Augusto nol saprà ».

Il rimprovero infine, che fa Tito a Sesto della sua infedeltà, esagerando tutte le opposizioni tra l'offeso e l'offensore è sublime al di là di ogni credere.

Tito . Tu infedel non hai difese

tri, la coltivarono, con qualche felicità, al tempi di Richelieu. La coronò veramente di gloria, e la fece regnare sul Teatro, l'immortale Corneille Le sue tragedie, meritano lo studio dt tutte le nazioni, e di tutte l'età (1). Vennero poscia Racine, Moliere, vero pittore della natura, Boileau, la Fontaine e Quinault , che fecero brillare la corte, ed il secolo di Lulgi XIV. Sotto Luigi XV comparve Voltaire, il quale vivente ancora Crebillon, diede al teatro I primi saggi del suo meraviglioso Ingegno, e riempi quel vuoto, che rimanea nella biblioteca poetica di sua nazione. Questo genlo, versato in ogni ramo di letteratura, trovavasi allora in quell'età, nella quale gli uomini son costretti ad istruirsi, allorchè comparvero le prime sue composizioni, che divennero lo studio di tutta l' Europa. Prima di lui non vantava la Francia alcun poema epico, quando si gloriavano i Greel di Omero; i Latini di Virgillo; gl'Italiani di Tasso (2);

È palese Il tradimento:

Io pavento d'oltraggiarti
 Nel chiamarti traditor.

Tu crudel tradir mi vuoi

D'amistà col finto velo: Io mi celo agli occhi tuoi

Per pietà del tuo rossor.

Tutte le sue composizioni si leggono sempre con nuovo piacere, e si ammira, oltre al suo grande ingegno, la nobile, la dolce, la chiara e l'armoniosa sua facilità.

- (1) Voltaire, (Dissert. sur la Trag. ancienne et moderlos bodando il gran Pietro Corneille, rapporta due versi, che lo schiavo Filippo dice, averli proferiti Cesare, quando vide l'urna, che racchivideva le ceneri di Pompeo — eccoli:
  - · Restes d' un demy-Dieu dont a peine je puis
  - Egaler le grand nom, tout vainqueur que j' en suls •.

    (Acte V. Sc. I.)
    - (2) Per la Gerusalemme liberata , Bernardo Castello ,

i portoghesi di Camoens (1); gli spagnuoli di Alonzo d'Ercilla e gl' l'alglesi di Milton. Egli l'arricch colls sua Enriade, che pubblicò col titolo di poema della lega (2). Insuperabili pol sono le sue tragedie dell'Edipo, del Maometto, della Marianna, della Merope, della Semiramide e della tenera Zaira. Io non parlerò di altri poeti francesi, come Rousseau, Crebillon, Fontenelle, la Mothe, Chalieu, Piron, Arnaud, diresset, Dorat, Bernis, Ducis, La Mierre, Delisle ed altri non pochi, la memoria de' quali non ha bisogno de'nostri suffragi.

Quast contemporanci alla Francia, produsse l'Inghilterra i suol migliori porti. Dopo Chaucer, che fu nell' istesse cit di Petrarca, e che diede il primo impuiso alla poesia anglicana, florirono Prior, Dorset, Buckingham, Roscommon, Shakespear, Rochester, Waller (3), Hallitax, Dryden, Otway, Schadwell, Vanbrugh, Congreve, Wycherley, Sicel, Ciber, Oldman, Tompson, Gay, Million, Youngh, Addison e Pope. Questi due poeti, onore della nazione inglese, si leggono, si traducono, si commentano da tutti I modera (4).

amieo del Tasso, intagliò superbamente i venti rami, e gli appose nel principio di ogni canto, adornando quell' opera di nuove bellezze.

<sup>(1)</sup> Per la Lusiade, ehe fu pubblicata prima della Gerusalemme.

<sup>(2)</sup> Il soggetto di questo poema è l'assedio di Parigi, cominciato da Enrico III, e terminato da Enrico IV colla famosa battaglia di Jury.

<sup>(3)</sup> A lui ha magjiore obbligazione la possia inglese. Il suo capo-lavoro è il piceolo poemetto, per la bella contenta di Sunderland, da lui teneramente amata. L'applieazione, che fa il poeta della favola di Apollo e Dafne è degna dello stesso Anacronte.

<sup>(4)</sup> Miledi Montaigne, nel suo poema sopra i progressi della poesia, dice così: • Tutti gli allori, che ha raccolti l'In-

Coll'empire di sangue e di orrori il loro teatro, credono di aver liberata la tragedia dall'effeminatezza francese, e di averle dato quel maschio vigore, che si conviene alla sua sublimità (1).

Non essendo moklo lodato da'suoi critici nazionali l'Ofman, noi possiamo considerare come il padre della possia telesca l'Optir, che fia seguitato da Logan, e da Plemming. Il polito, e corretto Ganitz, fu chianato da alcuni il Boileuu di Germaula; ma altri diedero guesso gloricos nome a Inbener. Non meno leggiadri poeti furono Gunther, Wernicke, Gottsched, Berhman, Schlagel, Zaccaria, Kleist, Vieland, Gellert, Lessing, Cronegh, Rost, Hagerdon, Cramer e Ramler. Il Jacobl, ed il Gleim superando tute le difficulti del loro idioma, fecero suonare la lira tedesca negli scherzvodi tuoni di Anancronte. L' Epiro Klopstok, Però, ebbe il nome immortale di Omero della Germania. Mentre che faceano hrillare il Parasso, Lictiwekr, Ponis, Merthgen, Bodmer, Huber, Weser ed Haller; Le Dame Alemanne, come la Ziegler, la Gottsched, la Tuzre, la Karschin faceansia

sphilterra nella campagna di Bleinheim, non le procacciano tanta gloria, quanta gl'immortali versi di Addison . secondo l'opinione di Voltaire, gran conoccitore di questa facoltà, è stato il Pope il poeta più elegante, più dolce e più armonioso, che abbia avuto l'Inphiltera. Egli (diec il Voltaire) cambiò i rauci suoni della tromba imples, ne' motti accenti dei flanto . (On English Nation, Lett. XXII) Joungh rimprocerata al Pope di essersi contentato del semplice norre di traduttore di Omero, in vece di aspirare al vanto di dare un altro Omero all'Inphiltera d'Il nepolitera vanto di dare un altro Omero all'Inphiltera dell'apprintentato dell'apprintentatione dell'apprintenta

<sup>(1) ·</sup> Il Catone però di Addisson (dice Voltaire) è un · capo-lavoro, si per la maniera di dire, che per la bel-

<sup>·</sup> lezza e l' armonia de' numeri. Il carattere di Catone è a

mio parere molto superiore a quello di Corneille nel suo
 Pompeo . (On English Nat. Lett. XVIII.)

<sup>\*</sup> Pompeo .. (On English Nat. Lett. XVIII.)

ammirare per la poetica dilicatezza delle Saffo, e delle Corinne. Bastava però il solo Gesner co' suoi Idilli, e vieppiù col suo poema sopra la morte di Abele, per far conoscere agl'inglesl, ed ai francesi suoi vicini, come altresi agl' italiani, quanto gli svizzeri sappiano distinguersi si per genio, che per sentimento.

Ma tralasciando di parlare dei progressi poetici delle altre nazioni, e rivolgendo lo sguardo ne'fasti antichi e moderni della nostra letteratura, noi vi scorgeremo un gran numero di poeti siciliani favoriti dalle muse. Essi han coltivato quest'arte in ogni epoca, e ne'diversi idiomi, ne'quali sono stati costretti a parlare. Il pastorello Dafni, nato in un boschetto di lauri, là negli ameni e fruttiferi monti Erei (1), fu l'inventore, (già come dissi) della Buccolica, La poesia comica e lirica fu ritrovata da Formi, da Epicarmo e da Stesicoro Imerese. I Siracusani, Sofrone e i due Filemoni, si resero celebri nel poema epico; ma furono superati da Fotino, anch' ei di Siracusa. Uno de'sette tragici greci, si fu Sofane, della stessa città. Ivi nacquero ancora il celebre improvvisatore Carmo e Filosseno, immortale pe'suoi ditirambi. Mosco, discepolo di Aristarco ed imitatore di Teocrito, coltivò il genere pastorale (2). Il Trapanese Artemio si fece con diverse opere ammirare per poeta e per filosofo (3). Callimaco scrisse in versi alcuni aned-

<sup>(1)</sup> Si crede che fossero quelli stessi, che sono nelle vicinanze di Caronia, non molto lontani da S. Fratello, ove sorgea l'antica Atunzio tra Cefalà e Melazzo. (Leanti, Stato pres. della Sic. T. I. Cap. III.)

<sup>(2) •</sup> Moschus Grammaticus, et ipse Syracusanus Aristarchi discipulus, post Theocritum scripsit •. (Fazello Deca I Lib. IV, Cap. I.)

<sup>(3)</sup> Le opere di questo filosofo trapanese, figlio di Archiloco e di Nicolide, discepolo di Timeofonte e di Aristodemo, soggiacquero nelle rovine de' tempi. Dallo storico Dio-

doti di quest' isola. Il nostro Diodoro rapporta un infinito numero di altri famosi poeti; ma pochisisme delle opere loro sono giunte sino a noi. Fabriclo ce ne parla diffusamente. Il Ventimiglia però ce ne dà un più dotto, e copioso catalogo (1). Alla metà del secolo xvui era riserbato il massimo onore delle muse siciliane. L'abate D. Giovanni Meli dottor fisico palermitano, si rese l'emulo di Pindaro, di Anarceonte, di Tocorito, di Orazio e di Ovidio. Fece egli conoscere di quanto fosse suscettibile la stellitana favellage e fece conoscere al tempo istesso, che Apollo non è men padre della medicina, che della poesla (2).

' Ntisl d'iddu pietati, e impallidiu. • — (T. I Idiliu II.)

Le sue Elegie, il romanzo filosofico sull'origine del mondo, i sonetti, gl'Idilli, le Anacreontiche, il Ditirambo, il supplimento all'istoria di D. Chisciotte ed il poema della Fata

doro ( Apud Renda-Ragusa B ill. Slc. Vet., N.º XLVII ) ci ricue avisiato che «Scripsit Artemlus Elegiam de suavitate Aristodemi et ariditate Athenodori Phisolophi. Item Anchlsae vitam, et ejus transitum etc. «.

De' poeti siciliani -. Ne conta egli sino alla metà del secolo XVII trecento tredici; de'quali, ne scrive eruditamente e la vita, e le opere.

<sup>(2)</sup> Fra le mille e mille bellezze, ed energiche espressioni, che si ammirano in tutte le sue opere, ho scello questo semplice tratto, per dare al mio lettore un'étad di questo pota, pieno d'estro, di fuoco e di sensibilità. Dopo che fa egli piangre a Dafni con una Anacreontica le sue scenture, si pidia così:

Dissi l'afflittu Dafni; e l'aspri trunchi Ntisiru dintra insolitu trimuri; Scossi lu munti la firrigna basi; La terra di nov'umbri si cupriu, L'umidu raggiu di la bianca luna
 Ntial d'idde pietali a invallithu

Colla Sofonisha del Trissino si vide nel secolo xvi la prima tragedia italiana condita di sapore antico, e parve eccellente. L'Oreste del Rucellai venne assai più stimata, e figurò fino a che non si vide nel secolo xviu la Merope di Maffei, la quale venne subito tradotta dalle altre nazioni. Zanotti, Lazzarini, Giscola, Conti, Granelli, Altieri, Varano, Ringhieri, Francescial e più di tutti Alfieri han coltivato ne l'empi più a noi vicini l'arte dei Sofocil e degli Euripidi con prospero successo. Eppure, (dice il conte Algarotti) vi fu chi pretese essere appassiti nelle loro mani i fiori del greci .

Dalla Clizla, e dalla Mandragola del Macchiavello ebbe principio la commedia italiana, se non vogliamo assegnarne l'epoca all'Aminta di Tasso, alla Catinia di Polentone ed al Pastor Etdo di Guarini (1). Nel secolo però decimottavo Goldoni e qualche altro fecero conoscere ai teatri d'Italia, che si può ridore senza vergogna, istruirsi senza noja e profitare divertendosi. Fu Goldoni il vero pittore dell'umon nel suo secolo. Tralascio per amor della brevità molti altri, come un Avelloni detto il poetino, un Gualzetti, un Pedretci, un Cammarano, un Maller, un Destefano, che nelle loro pitture di un fanatico, di un avaro, di un ambizioso, in confronto di un umono sensibile, liberale e pieno di virtib, hanno addimostrato i doveri di un buon cittadino, di un buon padre e di un buon amico dell'umantia (2).

Galante fanno l' eterna-gloria dell' autore e quella della Sicilia.

<sup>(1)</sup> S'inganna il Fontanini (Elog. Ital.) in assegnarne la gloria al forentino Giacomo Nardi, famoso traduttore di Tito Livio, per la sua commedia, intitodala l'Amicizia. Inganmasi ancora, come lui, il Crescinbeni (poesla italiana) nell'attribuirla all'airoto.

<sup>(2)</sup> Vi sono due generi di commedie, l'una detta di carattere e l'altra d'intreccio. L'oggetto della prima è lo svilup-Belle Arti.

Parve per qualche tempo un paradosso, che l'eloquenza fosse figlia della poesia; eppure egli è certo, che l'arte di ben narlare non fu sottomessa alla precision delle regole, se non dopo I progressi di quella. Gll uomini sono poeti prima di essere oratori e filosofi. Sentono essi vivamente le impressioni, e le sanno dipingere con forza, quando non han fatto, che piccoli progressi nell'arte di ragionare. Il secolo di Omero e di Esiodo precedette di assai quello dl Talete, di Socrate e di Platone. Ma parve ciò un paradosso, perchè non si voleva far distinzione dal linguaggio ordinario figlio del bisogno. a quello dell'eloquenza (1). Il primo dovè al certo precedere la poesia, essendo il più essenziale stromento della società: ma il linguaggio oratorio (in cui si uniscono i soccorsi dell' arte e dell'osservazione) si servi di quelle facoltà che lo ajutano a persuadere, dopo i felici avanzamenti della poesia. Dall'esempio dl questa comprese l'eloquenza, che vi erano de'mezzi proprj a sedurre l'orecchio, e muovere l'animo. Si avvide essere il placere molto necessarlo alla persuasione, e che ne prepara maravigliosamente le vie.

Si credè per lungo tempo, che il solo linguaggio poetico fosse capace di trattare le cose grandi, di dire le più sublini vertità, e l'unico a far entrare ne nostri sentimenti quie che el ascoltano I Legislatori quindi, i filosofi, i fondatori di religione, gli stessi storici erano tutti poeti. Non si seriveva allora, se non ciò, che era degno di essere conservalo. La memorla comunemente men atta di quanto sarebbe necessario per aggravarsi di vales erudizioni, facea, che si servissero eglino di espressioni armoniose e misurate a fine di agevolaria; talchè i filosofi ed i poeti erano in quel tempo una cosa istessa. Le leggi, la morale, la storia era-

po di qualche particolare carattere; nell'altra l' intreccio del dramma è lo scopo principale dell' azione.

<sup>(1)</sup> Initium dicendi dedit natura, initium artis observatio (Quint. Inst. Orat. Lib. III Cap. II.)

no dettale in poesia. Solone, per quanto ci assicura Pitularco, cominciò a serivere in versi le sue famose leggi (1). I filosofi Parmenide, Senofane, il siciliano Empedocle (2), Eudosso e Talete, adornarono i loro dogmi co 'vezzi della poesia. Prima di Erodoto, is storia medesima non seriveasi dia
greci, che in versi, costume ereditato dagli egizi. I primi
storici infatti sono ripleni di modi poetici, e ci offrono gli
avanzi di quei versi, de' quali erasi rotta la misura. L'autorità di Strabone conferna tutta queste verità. L'oratore
( dice egii ) imitò il poeta. L'arte di questo comparve la
prima, e piacque. I suol imitatori infastiditisi della misura de'versi, ne vollero esser liberi. Perceide di Sciro e
Cadmo di Mileto (3) si sciolsero dalle severe leggi, che
incatenavano la dizione, e ridussero lo sile poetico a sile poetico a sile poetico soli poetico e sile poetico e sile poetico soli poetico e sile poetico soli poetico e sile poetico e silene petico e silen

(1) (In Sol.) • Tradunt aliqui et leges suas aggressum in carmine illigare, ac principium recensent hujuscemodi: •

 ciò che chiamiamo prosa: In Omero infatti, ritrova Quintiliano i primi semi dell'oratoria (4).

## · Oramus primum, Rex ut Saturnius hisce

Legibus aspiret, velit, et concedere laudem. Non v'ha dubbio alcuno, che gli antichi si fossero arreiti
delle anzoni, picciol poema, e molto naturale all'uno, in

tempo che non conoservano ancora le lettere, per tramandare alle future età le leggi, le storie e le lodi degli dei e degli womini. Perciò, dice Aristotile, si osserva dato lo stesso vocabolo alle leggi, che alle canzoni.

- (2) Il suo poema, sopra la natura, ed il resto delle suo opere in versi, erano ripieni di tali bellezze, che non sarebbero dispiaciuti allo stesso Omero. (Diog. Laerz. Lib. VIII.)
- (3) Cadmus Milegius primus legitur, qui historiam prosa oratione scripsit. (Piln. Lib. VII.)
- (4) « Homerus omnibus eloquentiae partibus exemplum, et artem dedit hunc nemo in magnis rebus sublimitate, in parvis proprietate superavit. Item latus, et pressus,

È agevole il credere, che spinto l'uomo dal bisogno di muovere i suoi giudici, o cercando di arquistarsi i' amore di un oggetto a ini caro, avesse meditato sul modo di esprimersi con grazia cel eleganza. L'arte non ne aveva allora arrestato gli errori, nè frenato l'abuso colle sue regole. Quando comparereo i precetti, che furono chiamati rettorica, aliora si ebbero de'modelli, che formarono un' arte ia più regolare (1). L'eloquenza divenuta in tal gnisa rivate della poesia, celebro ben presto gli dei, gli eroi, tclitadial. Non conservò solamente le ricchezze, che sin dalla sua origine aveva totte a quella ; ma ecretò ancora di acrescerte, adornandosi ogni giorno di nuovi colori e di suonia armoniosi; e cost quel primitivo linguaggio, rozzo interprete del bisogni degli uomini, divene un oggetto di lusso ii più fino, e il più squisito.

Poco ci dicono i fasti asiatici dell'epoca di loro e'oquenza. Gii annali de'giudei, sebbene scarsi ed interrotti (2),

tracundus, et gravis, tum copiae, tum suavitate admirabilis, non poetica modo, sed et oratoria virtute eminentissimus. • (Instit. Orat. Lib. X Cap. I.)

<sup>(1)</sup> Devonsi perciò distinguere gli oratori dai r\u00e4tori. Questi danno le regole sulle figure, sulla lingua e sulla struttura dei periodi. Quelli si applicano all'esecuzione. I r\u00e4tori insegnano e gli Oratori commuovono.

<sup>(2)</sup> Glí antichi Ebrei, non si attirarono giammai l'ammirazione degli altri popol, per la coltura dele scienze e dei le Belle Arti, nazione alquanto indocile e oviabile, amante di novità nella forma del suo governo, la di cui storia non ci presenta, che spettacoli funesti, tragadie sanquinone, e misfatti inauditi. Oppressa dai castighi, rientraca in dovere; ma ritornava ben presto a divenire colpecole, e ricadere in quelle stesse mancanze, appena che respirara qualche momento di pace e di tranquillità. La pessima condotta de suoi sorrani lo sciena delle dicci tribì e, che formarono il repno di Sanque.

e che riguardano sollanto ciò, che servire dovea di fondamento alla religione, ci offrono nondimeno de' tratti ispirati, sublimi ed insieme semplicissimi (1). Mosè ne serisse i primi cinque libri, che formano il pentateuco. Riporto eggli il vando della chiarezza (2), eti aver spogliato la sua maniera di dire da quel gusto orientale, che rendeva e rese poscia non intelligibili tante e tante opere pei continui emblemi, enigmi ed allegoric (3). Il patetico libro di Giobbe

ria, diedero la prima scosta a questo popolo. Dopo la cattività di Babilonia, cominciarono a poco a poco a decadere. Il primo accesso delle armi latine privolti di tutti i loro privollegi. Vinti poscia dagli stessi romani, fuggiitvi, all'asyetto della loro patria devastata; occupati colamente delle loro disavventure, e di una aspettazione chimerica, si ridasero sempre più male veduti e male trattati in generalo presso tutti i popoli.

(1) · Io confesso, dice Rousseau, (Emille T. III.) che la maestà delle seriture mi sorprende; che la santità del vangdo mi parla al cuore. Mirato i libri dei filosofi, con tulta la loro pompa, quanto iono piccioli, posti al conferonto di quello. È poira forse esser questo il linguaggio di un entusiasta, o di un ambisiono settorio? Qual dolcezca, qual purida nei costumi? Qual qual attrativa nelle istruzioni! Qual elecatezze nelle massime! Qual profonda aspienza nei discossi?! Qual presenza di spirito!

Qual finezza nelle risposte! Qual impero, nelle passioni!

Octè l' uono, orè il taggio, che sappia operare, patire, morire, senza adorre e senza astentazione ce?

(2) U sel Victorio reconstituti de la contratione ce?

(2) Al solo Voltaire piacque di dire, che gli scrittori ebrei abbondano di asiatiche ampellosità ( nn English Nation Lett. XVIII). Egli non vi escluse në Most, në l'autore del bellissimo libro di Tobia, de' Proverbj, dell' Ecclesiastico ec.

(3) L'uso delle allegorie, venutoci dall' Oriente, è stato

ci addimostra la più gran semplicità d'idee, dettata dalle proprie sciagure (1). Non possiamo leggere Isaia , il più

coltivato in tutti i secoli, con equale cura ed attenzione. Ma non era questo un linguaggio, che competeva affatto a Mosè. Egli istruendo, dovea fondare una religione, per cui abbisognava di chiarezza e di gravità. Sarebbe assai ridicolo. se un monarca nel dettare le sue leggi, parlasse con allegorie, con iperboli, ed appalesasse un'opera scherzevole e piena di ostentazione. - Se le leggi umane, dice Montesquieu, ( Esp. · des Loix, T. III Chap. VII) fatte per parlare allo spirito,

- · debbon dare dei precetti, e non dei consigli; le leggi rive-
- · late, fatte per parlare al cuore, debbon dare molti con-
- sigli, e pochi precetti, ec. e come si potria soffrire, che in · siffatte materie, vi si spargesse l'oscurità, e si costringes-
- · se l'uditore ad interpetrarne il significato? ·
- (1) Ci è ignoto l'autore della storia di quest'uomo giusto, ricco e sventurato. Alcuni la credono dello stesso Giobbe, altri d'Eliu, o di qualche Idumeo; e chi ancora, di Mosè, di Salomone o d' Isaia. Checche ne sia di questo, egli è certo, che essa appartiene alla legge di natura. A'tempi suoi, o nei paesi almeno in cui egli soggiornava, era soltanto conosciuta l'idolatria del culto delle stelle; (Job. Cap. XXXV.) ciò fece crederlo anteriore a Giacobbe, i di cui fasti ci parlano chiaramente dei Therafimi di Labano, (Gen. Cap. XXXI.) anziche dire non essere allora passato il culto degl'idoli nell'Idumea, quando erasi cotanto esteso nella Mesopotamia (Gen. Cap. XXXV). Non mancarono di quelli, che spacciarono Giobbe come una persona supposta, e la sua storia come una semplice parabola. Ezechiello però, (Cap. XIV.) l'autore del libro di Tobia, (Tobia Cap. XI.) e S. Giacomo, (Cap. V.) ne parlano, come di uno, che avesse realmente esistito. Tutto quell'argomento ricco, elevato e sensibile, si raggira sulle sue sventure, e sulle sue felicità. Egli ne suoi dialoghi, ci dà l'i-

etoquente di tutti i profeti, senza restar penetrati di ammirazione e di stupore. Non vi è stato giammai scrittore alcuno, che avesse dipinto la Divina Onnipotenza con tratti più grandiosi, siccome ei lo fece nel suo Vaticinio di Giro (1). Il lagrimoso Gerenta et obbliga a pianger seco lui per la desolazione di Gerosolima (2). I Salmi poi e e' istra-

dea della vua napienza, della nua rassegnazione e della grandezza del Signore. Gli son tolti i soci beni, uccii sette figli e e tre figliude: egli benedice Iddio. (Cap. I.) Carico di piaghe è ridotto tra il lividore a giacersi sopra la cenere; egli benedice Iddio. (Cap. II.) Sua moglie lo invulta, lo achernisee; egli benedice Iddio. ((bid.) I suoi amici lunge dal consolardo, lo atterrano con villanie, lo accusano d'empietà e di scelleraggine; egli si difende e benedice Iddio. (Cap. XXIII.) Il Cielo si compiace finalmente della sua costanza, lo fa ritornare ad uno stato più felice di prima; e Giobbe benedice il suo Dio. (Cap. XIII.)

- (1) Io camminerò avanti di te nei combattimenti; altuo arrivo porrò in fuga i regi: spezzerò le porte di bronzo e di rame. lo son quegli che stende i cieli, che sostiene la terra, che chiama ciò, che non esiste, equalmente, che quello, che esiste. lo sono il Signore, ne ve n'è altri ec. « (Isaiae Cap. XIV.)
- (2) Non vi è altro scritore fuori di Giobbe, che pova stare a fronte di Germia, per quel che ripuarda l'eloquena postica. Le sue l'amentazioni, che in greco si dicono threni, sono un modello di dire tenero, languente e passionato. Io ne citerò gualche esempio. "Viae sion lugent, eo quod non sint, qui veniant ad solemnitatem: omnes portae clus destructae: sacerdotes ejus, genentes: Virgines ejus, squaldae, et Ipsa oppressa amaritudine. "Cap. I.) In guerà dirro che addinostra più forza, ci sparenta di più. Reputit dominus altare suum, maledixit sanctificationi suae, tradidi in manu fininci, marsa turriume juss vocen dederunt in domo

scono, e ci commuovono (1), ed in tutta la bibbia in firie troviamo tali maestosi tratti di grandezza e di semplicità, che ci sublimano l'anima fino al trono dell' Eterno (2).

domini, sicut in die solemni. • (Cap. II.) Il gran vescoro d'Ippona ammira con istupore questo bel pezzo di eloquenza, che si legge nel (Cap. V.) delle di lui profezie. • Prophetae prophetabant mendacium, et sacerdotes applaudebant manibus suis: et populus meus dilevit talia: quid igitur fiet in novissimo cius? • (T. III de Doctr. Christ. Lib. IV.)

(1) E celebre la controversia insorta fra gli eruditi per sapere, se lutti i centocinquanta salmi sono del solo Davigi, e. S. Girolamo protesta di no. Seppiamo quani di certo, che Eadra, al ritorno dalla cattivital riumi le lodi, le prephiere, gl'inni, e le sacre conzoni degli ebrei, e ne formò il salerio. I giudei lo divierro in cinque parti, la prima delle quali finisce al salmo Mr.; la seconda al LXM; la terza al l' LXXXVIII; la quarta al CV., e l'ultima comprende tutto il ratto. S. Agottino (T. VIII Pract. In Psal. C.J. riguarda una tale divisione, come contrario alla Scrittura, la quale non nomina, che un solo libro di salmi.

(2) Sarebbe impossibile l'additare le maravigliose bellezze, che sono abbondantemente sparse in questo libro. Il discorso che fa Cristo alle lurbe topra l'ipocrisia degli scribi e e de farisci, che si legge nel Copo XXIII di S. Matteo, è stupendo. Altro non mi permette la brecità di una nota, cetdi rapportare il semplice elogio di Alessandro Magno, registrato nel primo de Macebei, Capo L. A. Messandro il Magno, registrato nel primo de Macebei, Capo L. O. Messandro il mocdone, figliuolo di l'Rippo, riportò numerose vittorie; conquisitò le fortificazioni tutte, che gli si opposero. Riportò le spoglie di tutte le nazioni. Tacque la terra al suo cospetto, e si resero a lui le nazioni e i tiranni: ma dopo di questo, ci giacque inferno, e si riconobbe mortale. La semplicità di questo pensiero, supera tutte le orazioni, che formar si nortebbro sull'unana frasilità. La Sicilia fu il luogo ove si videro I primi saggi della greca eloqueza. Aristotile ci assienra, che l'agrigentino Empedocle avesse insegnato Il primo la difficile arte di persuadere. Vennero poscia i siracusani Corace ed il suo discepolo Tisia e quindi Dione. Lisia, Teodoro ed Aristocle.

Atene ripiena de' progetti di sua gloria e di sua grandezza; divenuta più orgogliosa dopo i felici successi nelle giornale di Platea, di Maratona, di Salamina, cominciava di già a brillare in tutta la Grecia per l'eloquenza dei Pisistrati, del Tucididi e del Pericli. Mancavano però a quella superba città e regole, e precelli; e può darsi il vanto la Sicilia di averle apprestato il primo Retore del mondo. Gorgia di Lentini (1) portatosi colà per alcuni interessi della sua patria, sall sulla tribuna, rectio un'arriaga e cagiono tale amm'razione ai greci, che il primo saggio ch' egii diede di sua eloquenza, fu il più felice estio di

<sup>(1)</sup> Gorgia discepolo d'Empedocle, su il primo ad inventare le figure, le antitesi, ed a stabilire le regole, per ben adoprarle. Ce lo attesta un giudice, il più competente insieme ed il più imparziale. M. Tullio Cicerone, così scrivea di lui a M. Bruto. - Nam paria paribus adjuncta, et similiter definita: itemque contraria contrariis relata quae sua sponte. ctiom si id non agas, cadunt plerumque numerose, Gorgias primus invenit. (De Orat.) Sebbene lo stesso principe della romana eloquenza, lo taccia poi, d'essersi soverchiamente abusato delle figure. . Sed et his vsus est intemperantius. . Lo che ci viene attestato da Diodoro: · Gorgias primus namque figuris dictionum elegantioribus invenitur, orationem ornasse atque affectate loquendi arte contentionibus contrariis membris, articulis comparibus, etc. (Bibl. Hist. Lib. XII). Le opere, che di lui ci restano, sono l'elogio di Elena e l'Apologia di Palamede, e credesi da alcuni che nella biblioteca de' PP. Domenicani di questa città esistano tre orazioni manoscritte di tale illustre oratore; il che non si è potuto ancora verificare. Belle Arti.

ambasciata. Eschilo istesso ne profittò; Eschine lo scelse per suo modello; Tucidide r Pericle, benchè vecchi lo a-scoltavano con istupore; ed il popolo sorpreso credeno di sentire in lui 11 nume dell' iloquenza, gli eresse in Delfo una statua d'oro, che fu colteata nel tempio di Apolto avanti a questo stesso. Recltò ancora in Atene l' elogio dei morti nelle guerre co' barbart; in Delfo II panegirico pei guochi Pitti, e non vi fu giammal oratore aleuno ascellato con maggiore applauso di lui. Da quest' epoca cominciossi a notare la differenza che passava tra la poesia e l'oratora. Questa, si vide, che usava le persuasioni; e quella gl'incanti. Questa piegava gli animi; quella li perculorue. Questa lui fine moveva il cnore; e quella lo rapiva.

Isocrate apri la seconda epoca della greca eloquenza. Comparve egli alta testa degli oratori, come una guida ilhuminata, che conduce una schiera di saggi per sentieri ridenti e fioriti. Egli però sacrificava sovente la solidità del ragionamento alle grazie, alta dolezza, alla facilità. all'armonia. Era più proprio per i discorsi di pompa e di galanteria; che pel rumori del foro. Se vogliam prestar fede a Plutarco (1) et a Qimilitano, dobbiam creiere che il famoso panegirico di Atene, che gli costò dicci anni di fatica, e pel quale acquistossi appo 1 grecl una gloria immortale, deessi in gran parte attribuire a Gorgia.

L'immortal Filosofo Platone, il discepolo di Socrate, discondo allo stesso Omero il preglo dell'eloquenza. I Greei lo divinizzarone dei laini lo chiamarono il unum dell'Oratoria (2). Isco, Ipperide, Eschine passando dalla scuola alla tribuna, dalla cancelleria al teatro, riscuntevano da per tutto gli applassi della più colla ed ingegnosa nazione del

<sup>(1)</sup> De Gloria Athen. Ci restano d'Isocrate ventuna dispute, tradotte egregiamente da Volfio in latino.

<sup>(2) -</sup> Audivimus enin Platonem quasi quendam deum. (Cir. de Nat. Deor. T. V. Lib. II.)

moudo Polo, Licinnio, Alcldamante, Eveno, Protagora, Callippo, Andocide, Dinarco, Callistrate, Artstide, Licurgo (1), Prodico, Ipperide, Focione estesero i confini di un'arte, che appalesava di glorno in giorno nuove bellezze.

L'onore di dettar precetti oratori non era in Grecia riserbato solamente a questi illustri maestri. Un sesso più amabile e più delicato fece valervi con glorla i suol diritti. Aspasia di Mileto e la siciliaua Taide venivano frequentate l'una in Atene e l'altra in Corinto come maestre di eloquenza. Demostene però rivale di Demade (2) è quegli che richiama la massima considerazione. La natura parea che non lo avesse destinato al ministero dell' eloquenza (3). Lo studio e l'arte concorsero a gara per collocarlo alla testa degli oratori, e per sottomettergli gli emoli suoi. Si aprì egli con passo ardito una nuova carriera, non lasciando agli altri, che la miserabile consolazione di ammirarlo, col dispetto di non poterlo uguagliare. La sua eloquenza fu riguardata come un prodigio della ragione, e lo sforzo il più grande del genio. Entrò con zelo nel pubblici affari, e non declamó giammai per ischerzare intorno a soggetti di fantasia. Arrestò egli (per quanto potè ) le vittorie de' Macedoni, e dopo la sua morte gli fu eretta una statua colla più elegante iscrizione (4), e si decretò un

<sup>(1)</sup> Questo era Ateniese, nè des confondersi col legislatore di Sparta.

<sup>(2)</sup> Aristone Chio citate da Plutarco (In vita Demosth.) riferizce, che richiesto un giorno Teofrasto, gual oratore gli sembrava Demostene, rispose: Degno di Mene . Domandato poi, come gli pareva Demade, soggiunse. Sopra di Atene. .

<sup>(3) ·</sup> Laboravit Demosthenes vocis exilitate, lingua Inexplanata, spiritus angustia, quae distractis periodis seusum interpellabat orationis. · (Plut. in ejus vita)

<sup>(4) .</sup> Demostene se lu forza avesse in te uguagliate il

perpetuo onore alla sua famiglia, ed alla sua posterità (1).

Crisolao, Carneade e Diogene tre ambasciadori mandati da Grecia in Roma, inspirarono l'amore dell'eloquenza ai Latini. • Appena, dice Tullio (2), furono uditi i

genio e l'eloquenza, il Marte di Macadonia, non avrebbe trionato giammai della Grecia. Questo opinifo, non fu dettato nè dall'adulazione, nè dall'orgoglio. Lo stesso Antipatro, uno dei nuecesori di Filippo, che contava per nulla le galee di Atene, il suo pirco, ed i suoi porti, dicesa di questo oratore: "Senza Demostene, avvestimo presa quella città più facilimente di quello, per cui ei resimo padroni di Te-be e della Boozia. Con una sola arringa, solleca tutto l'universo contro di noi, c'à avotrire le armate dalla terra.

<sup>(1)</sup> Fu ordinato, che di età in età, il primogenito della sua famiglia fosse allevato nel pritanco; onore il più grande e il più segnalato in una Democrazia.

<sup>(2) ·</sup> Auditis Graccis oratoribus, cognitisque corum IIteris, adhibitisque doctoribus, incredibili quodam nostris homines dicendi studio, flagraverunt, . (Cit. T. III. De Orat. Lib. I ) Ma si sa di certo, che prima di quest' cpoea sapevano i Romani parlare con grazia, con forza e con eleganza. Ne poteva altrimenti accadere, giacche nel loro governo, ove tutto si decideva dal popolo, conveniva che gli uomini versati nel diritto, e che parlavano dalla tribuna, fossero ben versati nell' arte del dire. Le continue dissenzioni tra i patrizj cd i plebei, esigevano del talento. del genio e della politica. Cercavano gli uni e gli altri, di eattivarsi il popolo e doveano farlo, per via dell'eloquenza. Ci apprestano infatti gli storici romani le più sicure testimonianze di questa verità. Valerio Massimo ci dice, che l'eloquenza del dittatore Mareo Valerio salvò la repubblica, che le discordie dei nobili e del popolo avrebbero soppresso nella sua nascita. Tito Livio ci assicura, che Tullo, generale dei Volsci, uon per-

grech coratori, conosciule le greche lettere, e ricevuti i precettori greci, si risvegitò fra i romani un maraviglioso ed incredibite studio di ragionare ». Corsero allora in Grecia per apprenderne gli elementi. Gracco portossi in Mitiliene, per imparare i eloquenza da Diofnae. Crasso ed Antonio ebbero per maestri Carmida, Citiomaco, Mnesarco e Meuedemo. Le donne istesse profittarono di questa felice riforma, e figurarono in tanto lume, quanto i più bravi oratori. Alcune di esse si videro difendere in Roma le proprie cause con tanta energia, grazia e delicatezza, che si meritarono gli applausi universali. Ortensia, figituota di Ortensio, e degna erede della paterna elequenza, unoro il suo sesso, escrictandosi con gloria, e con leggiadria nelle amene delizie dell' oratoria. I Triumviri avevano imposto un tributo alle martone romane. Nuno volle assumente le diffice.

mette a Coriolano di parlare nell'udienza della nazione, perche temera la sua eloquenza. Cicerone non niega il talento della parola al tribuno Marco Genuzio, primo autore della legge Agraria; nè ad Aulo Virginio, quando trionfo di tutto l'ordine de patrizi, nell'affare di Cesone. Ne la loro eloquenza restringevasi soltanto nel foro. Valerio Publicola pronunzió l'elogio funebre di Bruto suo collega. L'eloquenza armoniosa di Marco Gorcelio Cetego meritò gli elogi dello stesso Virgilio. Non eran però essi oratori di professione, nè formati nella disciplina delle seuole; lo erano bensì divenuti mercè la possente educazione, e i dibattimenti de pubblici inter ssi. Ma i tre ambasciadori greci, che domandarono al senato di Roma la remissione dei cinquecento talenti, loro imposti per aver dato il guasto alle campagne di Oropo, incanturono con seducente linguaggio quell'augusta adunanza, sorpresero il popolo, e brillarono nella più superba città del mondo. Si accese ullora un gusto universale per l'eloquenza, si vollero delle regole e dei precetti, non bine fino allora stabiliti, e si dicdero la cura d'impararliOrtensia si presenta coraggiosamente avanti al loro tribunale, perora ella con tanta forza e vivacità che ottiene al suo sesso la remissione della maggior parte dell'imposto. Amesia Senzia, accustata di un certo delitto, sostenne la sua innocenza, con tutta la precisione e la forza del più bravo avvocato, e si attirò i suffragi dell'udienza non solo, che il voto del senato (1). Al giorni di Quintiliano, i primi letterati leggevano ancora come un modello della romana eloquenza le lettere di Cornelia madre de'Gracchi. La figità di Lelio infine avea ereditato colle virità e con le ricchezze del padre il suo geno cloquente.

I Greci Antioco Ascalonita, Apollonio, Menippo, Possidonio ed alcuni altri furono i maestri del gran Gicerone. Questi fu il più grande oratore latino, e tutte le sue opere sono veri modelli di eloquenza (2). Si ammira in lui l'ingrano, il gusto, e l' arte. Ha egli le qualità tutte di un grande oratore, di un dotto filosofo e di un bravo politico. Il suo sitile è nobile, terso ed elegante. Meritó, (e con ragione) di essere egli solo n'guagliato al più famosi dei greci.

<sup>(1)</sup> În simile esempio, ce ne appresta îl signor Raynal, nella sua storia delle dus Indic. Nella nocella Inghiltera, una ragazza chianata Polly-Baker, convinta per la quista volte di aver fatto de'fgli illegititimi, doveva în forza delle leggi, pagare una grossa somma per ammenda, come era si-ta costretta di fare per ben due colle, o soffrire una pena affitiria e dolorona. Ella si presento aenti il magistrato e diflete con tutta l'energia la sua causa, accusando la legge di crudelta. Il suo seducente discorso la librir dalla pena pecusiaria e dal castigo. Tutta l'udierza ne restó intenerita; ed uno de suo giudici la prese in moglic.

<sup>(2)</sup> Le opere di Cierrone, si dividono comunemente in quattro parti. Nella prima si comprendono quelle, che trattano dell'arte oratoria; nella acconda, le sue Arringhe; l'epistole, nella terza, e nell'ultima, le filosofiche.

he non ardisco di pronunziare Il mio volo, fra lui e Demostene. (1): ma dirò, che se fu egil l'emulo di questo nell'oratoria, nella filosofica poi, e didascalica, si rese uguale allo stesso Platone, e divenne superiore a tutti nell'epistolare.

Ma gettiamo un velo sopra l'epoca di Demostene e di Cicerone, e non ci fermiamo a considerare l'età di questi famosi oratori, ch'è quella altresi delle rivoluzioni le più grandi. Io non parlerò di altri greci, che scrissero con

<sup>(1)</sup> Quintiliano stesso non osa decidere, se fosse più grande oratore Cicerone o Demostene : lascia però scorgere una segreta inclinazione per quello di Roma. L'autore del Telemaco, il gran Fenelon, si dichiara apertamente, per Demostene. . Son contento (dice egli) di questi duc oratori: ma · confesso, che son meno commosso dall'arte infinita, e dalla · magnifica eloquenza di Cicerone, che dalla rapida semplicità · di Demostene. · (Dial. sur l'Eloquence, T. III.) Sembra in vero. che lo stesso Cicerone, prevedendo quest'accusa, a carico suo, si avesse voluto giustificare così: . Ogni oratore dee · sempre formare il suo stile, sopra il gusto di coloro che lo · ascoltano. · (De Orat. ad Brut. N. XIV.) Conoscera egli , che i romani dei giorni suoi, non erano capaci di una rigida esattezza; e giudicò a proposito, di persuadere col mezzo del piacere, e di accordare alle orecchie, ed alla dilicatezza de' suoi uditori , un discorso pieno di eleganza e di grazia. Sapea, che questa era l'unica via di riuscire: qiacche il giudice e l'uditore, se non veniano invitati dall'esca del piacere, con uno stile ornato e fiorito, con brillanti pensieri e con vaghe descrizioni, non si sarebbero nemmeno degnati di ascoltarlo. Ecco come egli si esprime. . Auditor assuevit jam exigere lactitiam, et pulchritudinem orationis. ... Judex ipse nisi.... aut colore sententiarum, aut nitore, et culta descriptionum invitatus, et corruptus est, aversatur dicentem. (Ibid. N. XX.)

poca invidia dei primi, come un Longino, un Luciano, un Plutarco, lo tacerò ancora degli oratori Romani, contemporanei o posteriori a Cicerone, come Cesare, Gallo, Varrone, Celso, Locumella e i due Plinil. Ma rifletterò In questo luogo, che presso i greci ed i iatini, non entrava l'eloguenza nelle funzioni dal sacerdozio. I filosofi dalle cattedre, ed i poeti con oracoli armoniosi discutevano i domml di loro religione, e della morale, che ad essa apparteneva-Lo stabilimento però del cristianesimo, l'atterramento degl'idoli, il sangue dei Martiri, innalzando colla propagazione del vangelo queste arte sopra del Pergamo, la misero in un trono tutto degno di lei. Ma l'eloquenza degli Apostoli, e dei loro seguaci essendo tutta viva, semplice ed ispirata, non entra nella classe di quella, che ora prendiamo ad esaminare. Egli è ben sorprendente, che quei greci istessi, che erano stati i maestri di tutto il profano sapere, lo fossero ancora della sacra oratoria. Nel secondo secolo della chiesa, il platonico filosofo Giustino Martire, nativo di Naplosa in Palestina, e Clemente Alessandrino, ambidue padri greci, difendendo la causa della verità e della virtù; producendo tutti i titoli della legge naturale impressa nei cuori, e della legge di rivelazione, consegnata in deposito nei libri santi , sparsero le opere loro di una dicitura la più colta, la più vasta e la più erudita. Onalche tempo dopo cominciò Tertulliano ad introdurre dall'Africa nella chiesa latina, il gusto dell'eloquenza. Mentre Cipriano dettava in Cartagine le latine erudizioni, miste ili eleganza, fioriva in Grecia quel portento di dottrina, il discepolo di Clemente Alessandrino, il grande Origene, immortale principalmente per le sue opere contro Celso e per gli Essapli. La ilecadenza dell'impero romano diede una nuova specle di oratoria nei sermoni, nelle apologie e negli scritti pastora!i del santi padri. Mentre Costantino il Grande occupava il trono dei Cesari, e facea convocare il primo concilio ecumenico ili Nicea, si senti nei pailri greci di quell'epoca, una facondia al di la delle comuni idre. Atanasio, Basilio, Gregorio Nisseno, che introdusse presso i cattolici l'uso delle orazioni funebri (1), il Grisostomo ed il Nazianzeno furono altrettanti Platoni, Demadi, Iscorati e Demosteni della ssera oratoria. Il secol d'oro della chiesa latina, comincio con Arnobio, che fiori ne principi dell'istesso quarto secolo: ma il suo discepolo Lattanzio lo superò di gran lunga. Sullo studio e sul modello dei greci, cominciarono a trionfare presso i latini llario, Ambrogio, Agostino e Girolamo, detto il Tullio Gristiano. In secoli adquanto posteriori i Bernardi, i Bonavedutra, i Tommasi, nelle senole e nel pergamo, faceano sentire una eloquenza degna del Cesari, dei Pliniti e del Ciceroni.

In Bourdaloue, in Flechier, in Bossuet scopplô il tuono dell'eloquenza francese, che fu ammirata da tutta l'Europa. Gli ultimi due, che si distinsero vieppiù negli elogi funebri, non hanno avuto giammai në prima, në pol, chi gli avesse quaggitati (2). Massilon, Colombier, Cheminais, Fenelon, Pa-

<sup>(1)</sup> Questo costume era antichissimo presso i gentili. In Edward i lodare indifferentemente ogni depundo era Edwopo di averne prima il permesso da un pubblico giudizio. (Rossuet, Disc. sopra la Stor. Univer. T. II.) I Greet, riserbavano questi telogi al solo atlor militare: i romani però me onoravano ogni specie di virtù; e credesi, che il primo autore di questi funebri elogi, posse stato il console Publicola, che commendò in pieno senato la vita e le gesta di Bruto suo collega. Verso il fine della repubblica si lodarono financo le donne. Popilia ricete la prima un tale nonze. La barbarie e l'ignorauza aveano per lungo tempo soffocata questa utili eloquenza. La religione la riantimò; e lodando le virtuose azioni dei suoi fedeli, dava i più saulurai precetti ai vienti; facera loro deplorare le umane debolezze, per la vanid, che le accompagna, e per la morte, che le distrugge.

<sup>(2)</sup> Questi due famosi scrittori hanno seminato le di loro orazioni di quadri animati e parlanti, di profonde ri-Belle Arti.

schas, Lamy, Leguy, Arnaud, Bufton, Fontenelle, Crchillons, Marmontel, Thomas (1) ed altri moltissimi, brillavano, quasi nel tempo istesso, che gl'inglesi Tillotson e Sherlok incontravano l'approvazione de'francesi, non meno che i Pilit, i Bollogbrok, gli Addison, i Chesterfield, i Gibbon ed i Biat;

flessioni, di stile maestoso, di tuono lugubre e patetico, che rapiscono l'animo de' lettori , lo tengono in una continua a gitazione ed in una profonda melanconia. Essi resero immortale niù di un eroe. Quest' arte che prima di loro, col pretesto di gettare il rispettoso velo della carità, sulle debolezze degli uomini, era stata quella dell' adulazione e della menzogna, divenne nelle loro mani utile e istruttiva, L'elogio funebre di monsignor Flechier per il maresciallo di Turena è insuperabile. L'abjura che fece il Turena della religione pretesa riformata, è da lui descritta con ammirevole felicità. Queste sono le opere del vero genio e lo sforzo maggiore dell'arte oratoria. Voltaire , parlando di Bossuet, dice: . Bos-· souet s'etoit deja donné aux oraisons funcbres, genre d'e-· loquence, qui demande de l' imagination, et une grandeur · majesteuse qui tient un pen à la poésie, dont il faut toù-. jour emprunter quelque chose , quoi qu' avec discretion , . quand on tend au sublime. . (Essay sur l'Hist. General, T. XX Siec. de Louis XIV ).

- (1) Aleuni moderni scrittori, fra i quali l'ab. di Andres, (T. 1.) hanno accusato, come corruttori del buon gutto, i Thomat. de l'Ilarpe, Arnaud, Marmontel e l'outenelle. Ma ci apprestino costoro i modelli di serivere gli elogi, che reggano a fronte dei fontenelle e dei Thomas. Un grazioso prelato, sentendo fare un giorno, la più severa critica, da un certo preteso letterato, contro del Meustanio; Tutto bres; (oli disse) ma faccia ella un'arietta uguale a quella del Metatatio, per un atto di sua umitta. (Algarotti, Lett. Inedito T. X.)
  - (2) Le orazioni di Blair furono ricevute in Francia con

Ma abbandoniamo quelle contrade, per interessarci un poco dell'italiana eloquenza. Fra Giordano da Rivalto, nel XIV secolo (risorte già le lettere in Europa) fece sentire dal pergamo una colta dicitura. Fu egli oscurato ben presto da Alighieri, da Petrarca e da Boccaccio. Sino al declmosesto secolo, non fece quest'arte de' novelli progressi. In quest'enoca la onorarono il Bembo, il Sannazzaro, il Casa ed il Macchiavello. Mentre il Campanella co' suoi ingegnosi deliri sconvolgeva tutta la filosofia, Galileo e Sarpi con passi franchi, e sicuri s' innoltravano arditamente nel vasto, e sconoscluto regno della natura, ed oscuravano tutti i di loro predecessori nella didascalica eloquenza. Ma fu loro assai funesta, sebbene più al primo, che al secondo, Le novità portano sempre l'impronta della diffidenza: ma si osserva costantemente, che quanto più vengono perseguitate, altrettanto cercano di sollevarsi. Paolo Segneri si legge aucora, si ammira, e si traduce dall'altre nazioni (1). Il

tal trasporto, che quasi si rendeva al fanatismo. Questa nazione, che aveza in del generi e capo-lavori dell' arte, trabase tosto nella sua lingua i sermoni di Blair ed in pochi mesi gli onorò di undici diverse edizioni. (Andres, Stato e Progr. d' ogni letter. T. VIII Par. II Lib. II Gap. VII.)

di scrittura di SS. Padri, e di ogni crudizione saera e profana, l'ha profusa a larga mano nelle sue prediche, che some una pittura viva ed energica dell'eccellenza della virita. Gli si è solo rimprocerato, di essersi troppo serveito della facila, che mal si conviene alla cattedra della verità. Il signor Carbo Denina, parlando di lui, non gli fa molto onore. Alcuni italiani (dice egli) mettono il Segneri al puri con Bourdalone. Ma si dee pur confessare, che non solamente il nostro gesuita italiano non uguagito il francese: ma appena può contarri per questa parte fra i buoni autori. E'ingegno cd il sapere, vi spiccano più, che Il qiudizio, è spesso pure più

Venini ed il Trento, sebbene molto a lui inferiore . ottennero pure degli applausi. Quel però, che dissiparono la nebbia, che oscurava l'italiana eloquenza ne' principi del secolo decimottavo, furono Gravina, Muratori, Cocchi, Zeno e Maffei, Algarotti e Zanotti, due ameni ingegni italiani, scrissero non molto prima de' di nostri assai leggiadramente. Il primo, trovasi in mezzo a'francesi, mostra più finezza, e più galanteria; e l'altro avvezzo ad usar coi latini, ha una lepidezza più seria, e più composta. Tiraboschi, Beccaria, Andres, Soave, Casini, Geminlano, Corticelli, Genovesi, Filangeri, Albergati, Cesarotti, Turchi, Luvini, Terzi, Lampredi, il poco conosciuto Sabbatini (1), devonsi considerare come eccelienti scrittori, per il loro gusto, per la loro erudizione e per la loro eleganza.

Ma quest' arte, maneggiata da certi moderni, a forza di troppo brillare, ci abbaglia; quando quella dei Ciceroni

<sup>·</sup> proprio a muovere meraviglia o a riso, che a lagrime e

<sup>·</sup> compunzione. Se si legge con profitto, non è profitto di ben . sana eloquenza. Tanto nelle prediche, che nei panegirici, si

<sup>-</sup> accomodò il buon Segneri al gusto del secolo, che correva

<sup>·</sup> dietro allo spirito ed ai concetti. · (Vicende della Letter. T. II Par. IV.) . Ma ad ogni modo (risponde l'ab. di Andres)

<sup>·</sup> restano al Segneri tanti pregi di vera e soda eloquenza, che

<sup>·</sup> egli dee chiumarsi a ragione il riformatore del pergamo i-

<sup>\*</sup> taliano ed il principe della sua oratoria. Egli infine è il

<sup>·</sup> maestro de'predicatori, che gli successero. · (Stato e progresso d'ogni Letter. T. VIII Lib. II Cap. VII.)

<sup>(1)</sup> Nel dizionario enciclopedico (ediz. di Roma 1795) leggesi il seguente elogio di monsignor Subbatini. . Le sue

<sup>·</sup> orazioni panegiriche sono d'uno stile medio tra l'affetta-· zione e la negligenza; e perchè mai se ne lascia la lettura

<sup>·</sup> ai soli Lombardi, non pochi dei quali si distinguono ve-

<sup>·</sup> ramente nello studio della nostra lingua? ·

e dei Demosteni, ci rapisce, e c'illumina (t). Gli oratori sacri più antichi di Flechier e di Bossuet, moveano a riso. appunto per questo; ed anco a di nostri, si son fatte certe prediche, che altro nome non meritano, che quello di cicalate. Questi pretesi oratori, per una nuocevole pedanteria, più perniciosa, che utlle ai fedeli, hanno sovente ingombrato i loro discorsi di teologiche discussioni; e si sono allontanati dall'istruire, dal commuovere, e dall'insinuare lo spirito del vangelo. Tutto il loro piacere è stato appoggiato a certe distinzioni scolastiche, e ad alcune oscure tesi di cattedre. I Panegirici stessi de' santl, istituiti per far modellare ai fedell le proprie azioni, sull'esemplo di quetti e spingere l'uditore alla pratica della virtù, ed alla fuga del vizio, sono stati quasi ridotti ad un mero giuoco di parole. Si è fatta sul pulpito una lunga, e minuta descrizione anatomica del cuore, della sistole, e della diastole, del corso più o meno celere del sangue, e dei locati cambiamenti avvenuti nelle coste di S. Filippo Neri, in quel

<sup>(1)</sup> Il cavaliere di Jaucurt nel Dizion. enciclopedico ( T. III. ) ci offre un monumento dell' antica eloquenza di S. Giustino, che ci reca ammirazione, e c' intenerisce. Bisogna però sapere una circostanza di Epitetto. Questo filosofo, essendo un giorno percosso fortemente in una gamba dal suo padrone, gli disse placidamente. . Se continuate la rom-· perete. · Irritato il di lui padrone di tanta freddezza, gliela ruppe con effetto: ed Epitetto soggiunse con eguale tranquillità. . Io vel dissi, che l'avreste rotta. . Un filosofo opponeva questa istoria ai cristiani, dicendo: · Il vostro Gesù · Cristo, ha fatto nulla di si bello, nella sua morte? · Si . (rispose S. Giustino) egli fece di più: si tacque. . Rousseau, ammirando una così bella comparazione, volle imitarla, e serisse. - Se la vita e la morte di Socrate sono di un - savio, la vita e la morte di Cristo sono di un Dio. - (Emile T. III.)

famoso accesso di amor divino, che vien rapportato nella sua vita (1). Un gran difetto si è ancora l'uso, che va introdu-

<sup>(1)</sup> Questo difetto nasce infallibilmente dal non conoscere l'oratore sacro la distanza, che si frappone tra lui, e l'oratore profano. Egli è vero, che l'arte dell'uno e dell'altro è la stessa; la materia però è molto differente. Ambidue devono persuadere e commuovere: ma l'oratore sacro, deve andare più avanti: cioè, deve penetrare sino all'anima del peccatore, cercare tutti i ripostigli del suo cuore contaminato, rummentarsi che parla ad un dissoluto, il quale ama il male, e che non conosce o abborrisce il bene. Non deve con discorsi pomposi trattenere la di lui vanità, ma combattere le di lui inclinazioni, e riempire il vuoto dell'anima sua. Non dee perciò servirsi delle materie, come farebbe un teologo sulla cattedra, giacche la sua parola è diretta ai cristiani, e non mica agl'increduli. Se l'Apostolo, predicando nell'areopago, o avanti ad Agrippa, avesse parlato a'peccatori, e non qià ad infedeli, non si sarebbe servito di certi argomenti ( come egli fece ) a fine di provare la Divinità di Gesù Cristo, la sua Resurrezione, e l'avveramento delle profezie. Non deve l'oratore sacro adottare quei soggetti, che sembrano tratti dal portico di Atene, o dall'accademia di Roma; o deve almeno vestirli in guisa, che siano decenti al decoro del vangelo. Non deve giammai predicare con organio, perche insegna le dottrine del maestro dell'umiltà; non dee ne auco avvilirsi, perchè egli è il ministro di un Dio. Deve però parlare con compunzione, e non impegnarsi a piacere per ingegno, elevatezza, scienza, grandezza, scrittura, padri, concilj, novita, fautasia, pronunzia, unzione e simili. Ogni applauso, che ritrae l'origine soltanto dalle parole e dai gesti, è un applauso degno del teatro. Egli infine deve muovere, accendere, toccare, usare il linguaggio del cuore ch'è vavio, abbondante e vivace; e lasciare quello della mente, secco, freddo ed uniforme : e rammentarsi mai sempre , ciò che

cendosi di leggere piuttosto, che di recitare sermoni; poichè sembra che l'oratore non senta quello che esprime, e che contrafaccia un calore, che gli è straniero (1).

Ogni nazione ha avulo i suoi retori, le sue regole generali, e quelle altrest, particolari; quelle cioè, capaci della lingua, che parlava (2). Aristotile, ne diede una collezione ai greci; Quintiliano e Ciecrone, ai romani; Rollin e Batteux, ai francesi; Blair, che può dirsi il Quintiliano de'nostri tempi, agl'inglesi; Torre, Vida e Corticelli

scriveva l'apostolo ai corinti · Noi serviamo (diceva egli) noi · serviamo di spettacolo agli occhi del mondo , degli angeli · e degli uomini. · (Epist. I Cap. IV.)

<sup>(</sup>i) I piu grandi oratori greci e romani non rappresentamon altrimenti, che a menoria, le di oro orazioni. Eventore Eschine, perduta la pubblica opinione, per una temeraria accusa contro Tesifonte, si estiliò colontariamente in Rodi. Eti lesse la aringhe di Demostene, cagione del suo bando, e s'intesero le più vive acclamazioni. Eschine, con una sincrità si lodevole nel più gran nemico e ricale di Demostene, disse loro. E che sarebbe o signori, se le aceste intese a reciare da lui stesso?

<sup>(2)</sup> Le parole, sono l'organo della sensibilità, di cui palesano esternamente gli effetti. Con esse si manifestano le immagini della fantasia, si esprimono i gradi, la mecodanza e la forza delle passioni, e si rappresentano le relazioni e le idee tutte dell'intelletto. Essendo guindi le tingue, figlie del biogno, e non essendo sempre gli stessi sentimenti di un popolo, quelli di un altro, così varia sempre lo strumento, con cui li palea, e di e'uno di avere dell' regole particolari, che vi ci conducano. Per quanto ricca si fosse una lingua, le sue voci mon mai corrispondono esattamente con quelle di un'altra; ed ogni clima ha il suo modo particolare di esprimersi. Le nazioni barbare parlano infatti ed amano una diciltura aspra, amancante e senza armonia.

agl'Italiani. Questi precetti però formano soltanto il rétore, e non già l'oratore. La diversità, che passa fra l'eloquenza, e la rettorica, si è, che l'una produce, e l'altra giudica; l'una crea, e l'altra eseguisce. Mercè l'osservazione di tanti secoli, si arrivó finalmente a distinguere varie specie di eloquenza (1), tutte però

<sup>(1)</sup> L' eloquenza in vero, non è che una. Le materie però trattate dai profeti, dagli storici, dai filosofi, dai politici, si distinsero col nome di eloquenza sacra, profana, forense, didascalica, dialogistica ed epistolare. La Sacra, riconosce Mose, perchè è il più antico scrittore, che ci resta in materie teocratiche: la Profana, il fenicio Sanconiatone ed il greco Erodoto, chiamato da Tullio il principe di tutta la storia. ( Cic. T. III De Orat. Lib. II. ) La Forense, la fecero trionfare Demostene e Cicerone. La Didascalica, che ha avuto contrastato, come la poesia, il nome di eloquenza, giacché parla più allo spirito che al cuore, la fecero brillare in Grecia Platone ed Aristotile; in Roma, Tullio e Seneca; in Francia, Cartesio, d'Alembert, Malebranche, Boyle e Buffon; nell'Inghilterra, Loke, Newton, Bolingbroke ed Addison; in Italia, Macchiavello, Galilei, Sarpi, Zanotti e Beccaria. La Dialogistica credesi inventata da Zenone; Platone però co'suoi dialoghi, si attirò l'ammirazione di tutte le nazioni, e dopo molti secoli ornò Luciano molte scientifiche idee colle grazie della illusione. Altrettanto fecero leggiadramente a giorni nostri Fontenelle, Algarotti e Zanotti per comunicarci le più astruse demostrazioni di fisica, di metafisica e di etica. L'Epistolare infine, è stata fra tutte la più sventurata. Dopo di Cicerone, rimase ella quasi in abbandono. Noi italiani non possiamo (oltre alle lettere di Metastasio) vantare opere di tal genere, più non leggendosi quelle di Sarpi, di Redi, di Zeno e la raccolta fattane dal Fabroni. Ci serviamo però delle traduzioni di quelle de' francesi e degli inglesi, piene di gusto, di eloquenza e di sentimento. De'primi si possono leg-

appartenenti ai tre generi di demostrativo, deliberativo e gludiziale (1).

Veniamo alla danza: anche a quest'arte la campagna die la culla (2). La vendemmia, la raccolta della messe e simili villereccie allegrie', svilupparono nell' uomo l' istinto della danza, espressione propria della gioia e

gere quelle di Adele e Teodoro; di Eloisa e di Alclardo (tradotte dal testo latino): le Perviane, guelle di madama di Maintenon; di madama Pompadour; e di madama di Lanclos; le persiane, e qualet turche di Montesquicu; e la nocella Eloisa di Rouseau. Fra 3' inglesi, oltre quelle dello Spettatore che compongono otto volumi, e che illuminarono quella nazione Pop, Richerson, Roce e di biglisti della signora di Montaigue, ci apprestano i più bei modelli di eloquenza epistolare.

- (1) Il Demostrativo, tratta dell'onesto; il deliberativo, dell'utile; ed il giudiziale, del giusto. Nel primo si loda o si biasima; nel secondo si esorta a fare o non fare una tal cosa, e nel terzo, si accusa o si difende. Il genere demostrativo comprende i panegirici, le orazioni funebri, le gratulatorie, i discorsi accademici e simili. Il deliberativo, tutte le prediche morali, persuadendo ciò, che sia più doveroso e conveniente. Il giudiziale infine, ha riquardo al diritto, al fatto, e comprende le apologie, le accuse, le difese e tutte le aringhe, che si fanno avanti al popolo, o avanti ai magistrati. Di questi tre generi di eloquenza, il solo demostrativo è quello, che non ammette qualche volta la prova. A che servirebbe dessa nelle condoglianze, e nelle riconoscenze pei benefizi. Nell'orazione di Cicerone per Marcello, non si tratta che di ringraziar Cesare, per averlo richiamato dall'esilio, e di protestare la pubblica ammirazione alla di lui clemenza.
  - (2) · Avia per nemora, ac sylvas saltusque reperta,
     Per loca pastorum deserta, atque otia dia. •

(Lucret, de rer. nat. Lib. V.)

Belle Arti. 15

del piacere. Le feste, che sl celebravano con frasporto ai numi, che presiedono alle biade, come Cerere: ed al vino, come Bacco (1) eccitavano la loro tenerezza, la loro riconoscenza ed annunziavano al tempo stesso un' allegrezza, che tendeva al delirio. Ma il ballo era allora quella semplice agitazione, figlia del giubilo, che mette in movimento tutto il corpo, desta le membra dal riposo, e le fa muovere ad una stessa cadenza. Prima di farvi le opportune osservazioni, non si ballava per esprimere qualche pensiero, ma per ubbidire all'attività naturale, e secondare l'armonia d'un istrumento. Non potea quindi chiamarsi un' arte, non avendo nè regole, nè artifizio, senza di cui, non poteva niente dire allo spirito ed al cuore. Ma questi balli, che esprimevano soltanto la contentezza, fecero ben presto inimaginare de' movimenti più regolari, e più complicati. Il tempo, e l'osservazione fecero distinguere il ballo, in serio, di mezzocarattere e grottesco. Se vogliam credere ad Ateneo, che si appoggia al testimonio di Teofrasto, il primo a dar precetti sulla danza, si fu il siciliano Androne, nativo di Catania. Ma la sua vera origine si perde però nella notte della più remota antichità. Gli Egizi formavano colle loro danze alcuni geroglifici, come l'avevano figurati in pittura, per esprimere i misterj del loro culto. Su di una musica di carattere, composero alcune superbe ballate, ch' esprimevano il movimento regolare degli astri, l'ordine immutabile, e la costante armonia dell'universo. Atenco infatti ci parla di un antichissimo ballo, chiamato « L'incendio del Mondo» (2).

<sup>(1)</sup> Nelle peste di Bacco, che celebravano i Greci, immolavasi un caprone, e durante il sacrificio, il popolo e i sacerdoti ballavano moderatamente e cantavano in truppa a gloria di questa divinità certi inni, che la qualità della vittima, fece chiamare. Canto del Reco.

<sup>(2)</sup> Pretesero alcuni, che il ballo pantomimico ricono-

Ma appena che cominclarono i greci a coltivare quest' arte, la perfezionarono. Questi popoli, intenti sempre a tutto ciò, che potea accrescere alle membra il vigore, l'agilità, ed ll brio, fonte di vezzi e di grazie, l'abbracciarono con trasporto. Si avvidero, che questo esercizio formava il corpo più libero, e più sclolto, e non vollero trascurare quei vantaggi, che nel languore, e nell' Inazione son perduti. Appassionati però per le favole, davano alle invenzioni umane un'origine divlna. Volendo tutto riconoscere dagli del, non giá per gratitudine, ma per vanitá, sognarono che la musa Tersicore, presiedesse al ballo (1). La dipinsero gulndi, coronata di alloro, con l'arpa, il flauto, o la chitarra in mano. Avendo ereditato dagli egizi tutte le scienze e le artl, così i di loro cori esprimevano come quelli, le rivoluzioni astronomiche. Ballavano essi in cerchio, dalla diritta alla sinistra, per dipingere il moto celeste dall' Oriente all' Occidente (2). Ritornavano in seguito dalla sinistra alla destra, per rappresentare il corso de' pianeti. Teseo fu il primo a cangiare l' oggetto della loro danza. Il Coro divenue sotto di lui l'immagine dell' evoluzioni, e de' raggiri del lablrinto di Creta, Questi balli, inventati ed eseguiti dal vincitore del Minotauro, e

sca l'origine dalla crudeltà di Gerone, tiranno di Siraeusa. Questo sospeltoso monarca probi un tempo ai suoi cassalli di parlar fra di loro, all'oggetto d'impedire qualunque cospirazione, e li costrine quindi a servirsi di gesti e di movimenti, che formarono un tal ballo. Stamo però assiurati dagli storici, che quella specie di ballo, era di un'espoca motto a lui anteriore. (Encyclop. Danse T. I.)

 <sup>(1) -</sup> Tersicore la suella più d'ogni altro
 Del ballo si compiace, e in quel s'esercita.
 (Perrault.)

<sup>(2)</sup> Chiamavano essi questa specie di danza, strofa o giri; l'altra poi dalla sinistra alla destra antistrofe o rigiri.

dalla gioventà di Delo, cominciarono a mettere in vista le azioni degli crol, ed ottenenco il nome di balti filosofic. Si vide allora, che la danza era un'arte d'imitazione, una specie di poesia muta, la quale a detto di Plutarco e di Sidonio Apollinare (1), senza dir parola alcuna, parla non-dimeno con gesti, con movimenti, e con passi. A questa sorte di danza, le fu dato il nome di Pantomima. Solino, ed il Quadrio danno la gloria di primo mimografo al stracusano Sofrone, figliulo di Agatole; ed il greci che la resero troppo comune ed universale, la introdussero ancora sul teatro.

Tutt' i popoli Orientali l' aveano collivata (sebbene rozzamente) molto prima di loro. Gli Ebret, come le molte altre nazioni, la portaron fin dentro i tempj, per tributare un più singolare omaggio alia Divinità (2). I Romani la ficero valere perfino un'i finerali. L' Archimimo, coll' andare inoanzi al feretro, indicava con gesti, e con azioni, i costumi del defunto. I Medi ne formavano tutto il lero piacere, e vi si abbandonavano con trasporto. I Traci peralitro, la sollevarono a tale onore ed estimazione, che applicavano i termini di quest'arte agli usi i più no-bili. Credevasi far onore ai magistrati, ed ai generali, chiamandoli capi della danza. Il popolo volle innalzare per fino

Clausis faucibus, et loquente gestu, nutu, crure, genu, manu, rotatu, toto in schemate, vel semel latebit etc. -(In suis literis.)

<sup>(2)</sup> Quando non averano ancora tempi ballarano essi intorno all'ara del Dio di Abramo. Così praticarono sacrilegamente nelle falde delle Sinai, nei deserti di Oreb, quando fecero il vitello d'oro (Exod. Cap. XXXII.) In questa guisa, sonto Davidel la solennità e di Itionfo d'Iracello nel trasporto dell'Area, dalla casa di Aminadab in quella di Obededom di Geth. - David saltabat lotis viribus ante dominum. - (Reg. Lib. II Cap. V.).

una statua al ballerino Elazione, facendovi scolpire la più stravagante iscrizione (1).

I fastl de' Greci ci additano in egnal modo gli elogi i più Insinghieri, compartiti a' loro professori. Pindaro, per lodare Apollo, lo chiama leggiadro ballatore; e l'eguale encomlo fa egli al vincitore de' giuochl pizii. Anacreonte, che altro non respirava, che piaceri, dice, che il ballo, occulta la vecchiezza; ed antenosero più volte la qualità di buon Atleta a quella di buon soldato. Ma I loro balli, che usavano in teatro, aveano dello sconcio, e dell'indecente. Se ne querelò infatti Teofrasto; e credè Aristofane di aversi fatto un merito, per averli proscritti da molte sue commedie (2).

Questo gusto de' balli teatrali passò poi con più fu-

<sup>(1) ·</sup> I popoli di Tracia innalzano questa statua ad · Elazione, per aver egli danzato molto bene, in un combat-· timento. · (Lucian. de Saltath. Cap. XIV.)

<sup>(2)</sup> In Nubibus. I Cori legazano anticamente l'azione da un atto all'altro. (Arist. poet.) Quando s' introdusse il ballo sul teatro furono trascurati i cori, e la danza direnne quindi necessaria, per riempire quel vuolo, e non permettere, che il pubblico rimanesse ozioso spettatore. Quello che vi è di strano si è, che il pantomima aliena l'udienza, non avendo quasi mai relazione alcuna col dramma, e non esseudo che un bizzarro ornamento, (Algarotti, T. III. Saggio sopra l'opera in musica,) Il signor Planelli, che tanto gindiziosamente ha scritto sul teatro in musica, vituperando questo costume, dice cosi: . I balli si allontanano per lo più dall'a-

<sup>·</sup> zione del dramma. Questo è un inconveniente da cvitarsi.

<sup>·</sup> Lo spettatore mentre si trova l'animo occupato da un ar-· gomento greco, o romano rece saltar fuori una truppa di

<sup>·</sup> persiani e di chinesi che interrompono l'unità, arrestano l'at-

<sup>·</sup> tenzione, e gli cagionano un movimento tutto contrario al

<sup>·</sup> primo ..

rore ai romani. Planto se ne lagnava spessissimo (1); Orazio inveviva, ma inulimente, contro di un tal costume (2); Giovenale lo rimproverava a' suoi concittadini e Sallustio motteggiava su la maniera, con cui ballava Sempronia (3). Nelle feste che celebrava questo popolo, in nonre di Cibele, in quel solenne giorno, che lavava la statua di questa dea nel fiume, faceva de' balli così oceni; che ciascuno avrebbe avuto vergogna di replicarli in qualunque altra occasione, o avanti alle proprie madri (4).

(4) · Veniebamus nos etiam (dice S. Agostino) aliquando adolescentes ad spectacula, Indibriaque sacrilegiorum: spectabamus arreptitios, audiebamus symphoniacos, laudis turpissimis qui deis, deabusque exhibebantur: oblectamur coelesti Virgini, et Berecynthiae matri deorum omnium, ante cujus lecticam in die solemni lavationis ejus, talia per publicum cantitabantur a nequissimis scenicis, qualia non dico matrem Deorum, sed matrem qualimmcunque senatorum immo vero qualia nec matrem ipsorum scenicorum deceret audire. Illam enim turpitudinem obscaenorum dictorum, atque factorum, scenicos ipsos domi suae produlendi causa coram matribus snis agere puderet, quam per publicum agebaut coram Deorum omnium matre, spectante, et audiente utriusque sexus frequentissima multitudine. . (De Civ. Dei ad Marcell. Lib. It Cap. IV.) Suppiamo infatti che la dissolutezza di certi balli, e di certi detti, costrinse l'imperadore Claudio a proscriverli dal teatro romano. (Tacit. T. I. Annal. Lib. XI.)

<sup>(1)</sup> In molti prologhi delle sue commedie.

<sup>(2) •</sup> Si discordet eques media inter carmina po-

Aut ursum aut pugiles his nam plebecula gau-(dent· • — (Epist. I.)

<sup>(3) •</sup> Psallere, saltare elegantius quam necesse est probat. • (De bello Catil.)

Ouanto vi era di più brillante al di là dei mari, tutto si rifuggiava a Roma in seguito del trionfi. Così Batillo di Alessandria, e Pilade vennero i primi a rappresentare deguamente in quella città le imprese degli eroi. Il primo però riusciva maggiormente nelle azioni gioconde: e l'altro nelle gravi e nelle patetiche. Ma si portò tant' oltre questo furioso gusto de' Pantomimi, e ne insorgeano del partiti cosi forti, e strepitosi , che Augusto si credè in dovere di reprimerli (t). Sono a tutti note le disfide, che si faceano tra l' Oratore Tullio, ed il Ballerino Roscio. Esprimeva l'Oratore un pensiero colle parole, ed il ballerino l'esprimeva sul fatto, coi gesti. Abbandonava Cicerone Il pensiero, e cambiava parole, e Roscio, mutando i gesti, esprimeva il novello pensiero. In questa guisa, si rappresentavano fra gli antichi molte e molte opere intere, col semplice moto del corpo, e venivano ascoltate col massimo diletto, pel corso di molte ore (2).

Dice a questo proposito Giovenale, che i poveri di Roma, erano contenti, quando aveuno del pane e degli spettacoli;

Duas res tantum anxius optat
 Panem et Circenses.... (Satyra X.)

Questi giuochi, erano stati istituiti da Romolo, in occasione del ratto delle Sabine. Da principio, si facena nel compo Marzio, e si dicena o consuales, perché consacrati al dio Conso, o a Nettuno. Si cominciarono a chiamare Circensi, quando Tarquinio Prizeo fabbricò il Circo Massimo, tra il monte Palatino e l'Acentino.

<sup>(2)</sup> Non possiamo revocare in dubbio, che gli astichi reseventasero, per nezzo di questo mulo spettacolo, delle opere intere: na non è mica pui da credersi, che la maniera di esprimere le passioni roi soli gesti equivalesse a quella delle parole; poiché queste con la riflessione della voce, appalesano tutta l'estenzione di un affetto, quando i soli mo-

Ai soli Greci però era riscribato l'usore d'imporre, e di dellar precetti. Luciano scrisse un trattato sul ballo; e fice una minuta descrizione de'soggetti propri di questo spettacolo. Sembra, che questo autore avesse esaurito la materia a quello appartemente, e prescritto l'uso da farsene in tutti i secoli.

Coll ignoranza delle lettere rinnse quest'arte nell'obblio; e solo si sallava con una perpetua monotonta di pochi passi, e di poche figure. Verso la fine del XV. secolo, la danza, risuscitata in Francia, superò quella de l'pliadi, e dei Batilli (1). Il ballo divenue allora una perfettissima imitazione, che pariava non solo agli occhi col gesto, ma al cuore ancora, muovendo i sosoi affetti. Ebbe quindi il sua esposizione, il suo nodo, e il suo scioglimento. I balletti della Rosa, di Arisman, di Pigmalione, quello del Giocatore, composto sopra una bellissima aria di Jomelli, sono di questa natura. Qualunque danza, che non dice qualche cosa allo spirito, ove non vi è un eroe, che agisce, non merita Il nome di Bell' Arte. Essa spogliata allora della sua parte morale, ad allro non serve, che a maggiormente de-

vimento i vossono dare una limitata idea di esso. Ha veduto opunno, nei nostri teatri, dei balli leggiadrissimi, contenenti le tre unitid di tempo, di azione e di luogo, in cui vi è un erve, che agisce una musica espressiva, una buona escuzione; epure spesso non comprendoni (senza il librato) molti incidenti ed episodj, che conducono all'azione principale, e che lo Spettatore non è capace da se solo a sviluppare. Quando la tragodia degli Orazj, del gran Corneille, fu messa in ballo, svani tutto ad un tratto il genio di quel poeta francesa.

(1) Il signor Furettier fu il primo, che fece menzione della coreografia, ossia dell'arte di scriveve la teoria del ballo, formandone un eruditissimo dizionario. (Enciclop. T. III



pravarci (1). Che cosa dicono mai al cuore quei balli, che noi chiamiamo minuetti, contradanze, e specialmente il walser e simili (2)?

Ma gli Apologisti stessi di questa facoltà sono costretti loro malgrado, a confessare, che fra tutte le belle arti, la sola danza è imperfetta, e servile. Deve ella implorare it soccorso, e ciccamente ubbidire alla musica, che la partori, e che la sostiene. La persona, che balla (diec Montesquicu) è un istromento, che accompagna la voce, che canta. •

Noi dobbiamo riporre la musica fra le prime scoverte dell'uomo. Avendo egli ascoltato il'melodioso canto degli

Belle Arti.

<sup>(1)</sup> A questo proposito, l'illuminato ballerino Noverre, nella sua decima lettera, sopra la dansa, scrive così: So vogdiamo avvicinare alla cerità la nostr'arte, bisognerebbe dar meno attenzione alle gambe, e più cura alle braccia; abbandonare le cavriole, per l'interesse dei gesti; far meno passi difficili, e far parlar meglio la fisonomia; non mettere tanta forza nell'esceuzione, ma mischiarri più senso; allontanarsi con grazia dalle regole strette della scuo-la, per seguitare le impressioni della natura, e dare alla danza l'anima e l'azione, che deve avere, per interestare.

<sup>(2)</sup> Per riuxire in questa bell'arte e particolarmente in quella, che si escretia sul teatro, bisogna, che il professore sia stato formato dalla natura di un corpo agile, rago e di giusta simmetria. Ad un danzatore del teatro d'Antichnè, che rappresentava Ettore, ma che era di troppo piccola statura, gli ju detto dali popolo. Quando vedremo Ettore? Giacchet un on sei, che Astinante. Ad un altro poi che era lunghisimo, e rappresentava Capanco, sotto le mura di Tebe, grido il popolo. I un ona vario bisogno di scale per dar l'ausalto, giacchè sei più alto delle mura. Ianto quel popolo cra buno conocciore, e difficile a contentari.

uccelli si crede capace d'imitarli (1). Si avvide ben presto, che era un ente più perfetto, e che i suoi sforzi erano più felici dei loro. Colpito di meraviglia, per ciò che era sparso nell'universo, volle cantare le glorie del suo Creatore. Non gli bastava il solo linguaggio (sebbene poetico) al trasporti di sua ammirazione. Vi abbisognò la musica, per secondare tutto l'entusiasmo del suo cuore, e quella segreta voce, che parlava così bene all'anima sua. Si servi egli allora di un arte, che era il più profondo segreto, che aveva rubato alla natura: ma che gli era ispirato dalla natura istessa, o nel bollore dell'ammirazione, o nell'eb-

(1) · At liquidas avlum voces imitarier ore

· Ante fuit multo .... · - (Lucret · de Rer. Nat. Lib. V.)

Egli è facile il credere, che il canto degli uccelli, i differenti suoni della voce degli animali, il diverso rumore eccitato nell'aria dai venti, l'agitazione delle foglie degli alberi, il mormorio dei ruscelli, avessero servito all'uomo di norma, per regolare i differenti tuoni della voce. L'uomo aveva dei sensi ; sentiva cantare ; e ne fu commosso. Il suo istinto lo portava all'imitazione. Lo fece prima colla voce, e cercò poscia di farlo con ali stromenti, i primi dei quali si furono le canne e le pire.

- · Et Zephyri cava per calamorum sibila primum · Agrestis docuere cavas inflare cicutas. · - (Lu-
- cret. Ibid.) A seconda dell'applaudito sistema musicale di Cartesio, di Marsenne e di Rameau, che più felicemente degli altri spiegarono colle leggi matematiche, essere tutto l'armonico triplice di sua natura, e portar seco la quinta e la terza mag-

giore , ne segue , che anche i semplici gridi di allegrezza e di giubilo, che sono in natura, hanno il loro fondo di armonia e di concenti musicali.

brezza della gioja, o nel delirio dell'amore (1). Quest'arte però, a dispetto della sua grande difficoltà, non tardo molto a perfezionarsi. Il testimonio di Mosé, litorno al quale non ci è permesso di detare il menomo dubblo, ci asciura, che Jubal era peritissimo nella cetra e nell'organo (2), stromento, che contiene in se la più armoniosa perfezione (3). Ma quando fu liveratto il canto periodico, e sim-

- (2) · Jubal fuit pater canentium cithara et organo. (Gen. Cap. IV.)
- (3) Non sappiamo in vero, se l'organo di cui servicusi Judal, il quale visse sette secoli prima del diluvio, fosse lo stesso di quello, che noi ustamo oggidi. Gli Ebrei, de quali possiamo avere una più distinta idea, aveano gli organi, quasi in tutto simili ai nostri. Non credo poi di aver niene ta zazardato contro la tevita nel dire, che sia l'organo i più perfetto stromento; giacchè in esso si comprendono tutti quelli di corda e di fato, ed abbraccia egli solo, la seala dei sorpani, e quella altresì dei bassi. Ecco alcuni versi relativi.
  - · . . . Ne il contrabasso o violoncello
  - · Del soprano arrivar puote all'acuto;
  - Ne il violino, o viola al vero basso.
    L'organo solo è lo stromento pieno;
  - · Che tutti que' di flato, e que' di corda
  - · In se racchinde, e i varj suoni esprime;
  - · E talora il vince si, che sembra
  - · Corno, violino, flauto, oboè, fagotto. · (Poem. di Iriarte sopra la Mus. Canto III.)

<sup>(1)</sup> Non v'ha dubbio alcuno, che sia il canto una dellar in espressioni di sentimento, dateci dalla natura. Ella ci suggerice questa specie d'istinto, per addoleire la pena, la noja e la fatica. Il Pellegrino, ne'suoi lunghi viaggi; il biploc nel lavorare i eampi; il marinajo nul tegno; il pastore nel custodire il gregge; l'artiginao nel suo lavoro, cantano o suonano quasi tutti machinalmente e mitigano in tal guisa il toro tedio e la loro noja.

metrico allora si conobbe il valore, ed il pregio tutto della musica. L'amore, che si ebbe per quest'arte, contribut assaissimo a digrossare, a pulire le lingue, e da renderie più espressive, più energiche, e più soavi. L'anima depositaria, e creatrice ancora di pensieri sonori ed armoniosi, scopri tutto l'incanto, che poteva apportarie l'orecchio; ne restò paga, e parea, che non avesse più, che desiderare (1).

La Musica, semplicissima nella sua origine, era strettamente accoppitata alla poesia 2), ed impiegava quel picciolo numero di suoni, che allora avea, per assicurare il trionfo della sua compagna. Così si mantenne, per molti secoli ancora dopo il diluvio; ed ai tempi di Giacobbe, si lagnò Labano con suo genero, per non averlo portato al canto del cantici (3).

La Mesopotamia, situata fra il Tigri e l'Eufrate, uno de' più bei climi della terra, contende all' Egitto la prerogativa, di aver servito di culia alla musica (4). Gli Egitlani però, vogliono ripeterla da Mercurio Tismegisto. Nella loro solenne processione, quando portvanasi in trionfo i di lui libri. un musico precedeva gli altri tutti, tenendo in mano

<sup>(1) •</sup> Quippe illam resonant omnes laudantque ca-(moenam

Quae, novitate placens, insuetas fertur ad au-(res. - — (Homer. apud Long. Frag.)

<sup>(2) ·</sup> Altera enim ab altera olim non sejungebatur. • (Plut. de Musica.)

<sup>(3) ·</sup> Cur ignorante me fugere voluisti, nec indicare mini, ut prosequerer te, cum gaudio, et canticis, et tympanis, et citharis? · (Gen. Cap. XXXI.)

<sup>(4)</sup> La Bibbia ci dà un distinto ragguaglio di molti stromenti musicali, usitati dagli assirj e dai caldei, che è tutto quello, che possiamo sapere della loro musica. (Si legga Danicie Cap. III. L'apocalis. Cap. XVIII.)

il simbolo della musica, ed il volume degl' inul Sacri. Filone e Clemente Alessandrino ci affermano, di aver Mosè imparata quest' arte degli Egizj, e che gli Ebrei riconoscevano quei popoli per loro maestri in questa facoltà. In Gerusalemme, fece ella i suoi più felici progressi, e la sua più luminosa comparsa. Gli Ebrei, che doveano esercitarla, come una liturgia di religione, aveano un infinito numero di stromenti, che ci sono in gran parte sconosciuti (1). La scarsezza del loro fasti ci farà rivolgere lo sguardo in Grecia, presso quel popolo, che per un certo straordinario, non comune alle altre tre nazioni, ci produce dell'entusiasmo, e della meraviglia. I Greci curiosi, ed amanti di novità, erano incapaci di moderazione. Aveano essi tanta vivacità, che ne venia qualche volta a soffrire la loro ragione. Crederono, che Apollo avesse istituita quest'arte là sulle cime del Parnaso, col soccorso della musa Euterpe (2), e delle altre sue sorelle, per cui le fu dato il nome di musica. A questo dio davano essi l'invenzione della tibia, della pifera e della zampogna. Nell' Isola di Delo, ove era egli in singolar venerazione, il suo simulacro teneva un arco nella destra, e le grazie, che gli stavano attorno, portavano diversi stromenti musicali. Dicevano, che quest' arte è gratissima agli animali (3) ed ai pesci medesimi, per cui il

<sup>(1) (</sup>Ai bramasse una notizia individuale deloro musicali stromenti, potrà consultare il P. Martini (Stor. della Mus. T. I.) il sig. Saverio Mattei (Dissertazioni sulla versione de'salml) il P. Bonanni (Gabinetto armonico) ed il sig. Bianchini. (Dissert. de trib. gener. istrum. Musicae veterum organica.)

<sup>(2) •</sup> Sotto di un olmo Euterpe la selvaggia

Fa che alle dolci canne il bosco echeggi.
 —
 (Perault.)

<sup>(3)</sup> Non sarà discaro al mio lettore, che io qui riferisca la storia della Pica, ossia Guzza, una delle più strane,

musico Arione fu salvato da un Delfino, mosso a pietà dalla melodia della sua lira. Non dissimili sono lo favole di Orfeo, di Anione, e delle Sirene, che dobbiamo considerare, come altretiante allegorie del potere, che ha la musica sopra i cuori i più duri e i più înensibili. Ad ogni loru dio, assegnavano essi un musicale stromento. Diedero la cetra a Mercurio; il tamburo a Bacco; ed a Pane la canna.

Ma tralasciamo questi sogni poetici, e vediamo che Tagnide fu il primo greco professore, che fece uso nelle loro
sacre canzoni della frigia armonia. Olimpo però, che visso
da circa mille e trecento anni prima dell'era volgare,
componeva (al dir di Aristolite) una musica turbolenta,
atta all'entusiasmo, e che riempiva l'anima di un furoro
divino. Il Jonico Timoteo fu quello che alterò l'antico sistema, componendo una musica più leggera , più brillante
e più ornata. Aggiunse egli alcune corde alla cetra, o v'introdusse il genere cromatico. I suoi primi succesi, alf ituro

che ci rapporta Plutarco. . Eravi una Gazza (dicc cali) nella . bottega di un barbiere in Roma, che controfacea meravi-· aliosamente colla voce tutto ciò che sentiva. Accadde un · giorno, che certe trombette si fermarono a suonare lungo · tempo avanti quella officina. D'indi in poi, e tutto l'indo-- mani, videsi quella Gazza pensicrosa, muta e melanconica. · Un tal cambiamento recò a tutti della meravialia, e s'im-· maginarono che il suono di quelle trombette l'aveva così · sbalordita e stuonata, che coll'udito aveva pur quasi per-· duta la voce. Si avvidero però alla finc, nascer ciò da un · profondo studio e da un raccoglimento in se medesima, e-· sercitando il suo spirito, e preparando la sua voce ad i-· mitare il suono di quelle trombette: di sorta che il primo · grido ch'ella diede, fu quello di esprimere al vivo le loro · riprese, le loro pause, c i loro cangiamenti di tuono; a-· vendo lasciato fin anco per questa novella scuola, e preso · a sdegno tutto ciò, ch'ella sapea fare per l'innanzi. -

però molto dispiacevoli, giacchè il popolo, appena intesolo, lo fischiò. I Re, e gli Efori di Sparta lo accusarono di avere oltraggiata l'antica maestà della loro musica, ed intrapreso di corrompere i costumi della gioventù Lacedemone, con una novità, che ispirava la mollezza e la depravazione. Fu egli aliora costretto con un decreto a scemare quattro corde aila sua cetra; per cui pieno di confusione e di vergogna, volca per sempre abbandonare la musica. Ma il poeta Euripide, la cui vista era più sicura di quella della plebe, di cui ne conoscea l'incostanza, e i difetti, gli predisse, che regnerebbe un giorno sulle scene. L'avvenire giustificò il vaticinio del poeta; e Timoteo venne stimato in appresso, come il più celebre sonatore, e riscosse dail'istesso popolo, che lo avea avvilito co' snoi disprezzi, cotali appiausi, e cotali lodi, che lo fecero briliare con più spiendore su i teatri di Grecia, e crederlo come ispirato da un Dio-Uomini cost grandi, meriterebbero di vivere gii anni lunghissimi degli antediluviani.

Sostenevano i greci, che Pittagora, nel principio stesso della coltura delle matematiche, avesse ritrovato le giuste ragioni, che aver devono le corde, per dare suoni armoniosi e musicali. Nicomaco e Macrobio (1) cl raccontano, le fa-

<sup>(1)</sup> Niconaco spiega lungamente la dottrina de pintagorici, circa los trepitos di l'aucono, che stimacono produri da tutti i corpi moventi; come altresi le acustiche proporzioni musicali dei tuoni, che si credevano averli dedotti dal moto circolare de pinneti. (Nicom. Enchir. Harmon. Lib. 1) Macrobio (Satur. Lib. II Cap. 1) ci da la favoletta, che allora spacciouszi, di aver trovato quel filosofo tutti i suoni armonici nei martelli di un ferrajo, di differenti pesi, cioè 6 8 9 12 in ottava di 6 e 12 in quinta di 6 e 9 e di 6 e 8 in guarta. Il Monteucla, (Hist de Math. Par. 1 Liv. III.) ed il Burney, (Hist. Music. T. 1 Cap. V.) ne hanno doltamente addimostrato l'impossibilité. Spacciousai anorar in

volose osservazioni di questo filosofo, sulla natura dei tuoni. Questo Pitagora, che diffuse sopra la terra i lumi della scuola, detta Italica, dominato da una forte immaginazione, stabili una setta di entusiasti, che altro non vedevano in natura, che proportioni, numeri ed armonie (1). Ma tuttoche la musica fosse più antica di lui, egli nondimeno, la sottopose a certe regole matematiche, più non lasciandola alla sola decisione dell' orcechio (2).

Le sette musicali, che insorsero fra i greci, chiamate Agenoria, Damonia, Epigonia, Eratoclea, Archestrazia, Ago-

Grecia, secondo insegnava Teone di Smirne (De Mus. Cap. XII.) che Laso od Ippano, ritrovarono glittervalli da un tuono all'altro, col porre in due bicchieri, interamente uguali, differenti portioni di acque, cioè lasciando vuoto l'uno e l'altro mezzo pieno, ne formacano l'ottava; coll'empiere poi una quarta parte di quel vaso, ne formavano la quinta. Pare però più conforme alla verild un'altra intenzione dello stesso peso, il quale prendera qualtro piatti di rame, del medimo diametro, ma di dirersa grossezza, cosicchè l'uno fous di doppio, l'altro, un terzo di meno, e l'ultimo, un quarto, e battendoli a vicenda, ne formava una certa specie di sinfonia.

(1) I Pitagorici diceano, che Dio è un numero perfetto; glangeli, gli uomini, gli enti tutti, sono numeri, ma imperfetti; e con questi numeri spiegavano a modo loro, l'ordine, l'armonia ed i fenomeni dell'universo.

(2) Aristoseno, fra gli antichi, Eximeno e d'Membert fra i moderni sostemero, che ella non ha appartenenza di cuna alle matematiche. Ma sin dai tempi di Pitagora si credè, che la musica non potesse andare ecompagnata da tali cognizioni. Ed è in fatto che progreti maggiorinente quando la maneggiarono professori, profondi nelle matematiche come un Tartini, un Grange, un Riccati e al attri moltissim. nia , Filiscia ed Ermippla, ci annunziano quanto occupasse quest' arte lo studio, e le meditazioni della più singolare, e della più diligente nazione. Sia la loro musica tutta asiatica o egiziana, tre delle loro scuole ottenuero presso gli autichi il griddo di ammirazione, per l'originalità e raffinamento. La prima fu la pitagorica, tutta piena di nuneriche, di metalische sottigliezze, e che dibattevasi su gli ardit calcoli della parte meccanica del suono. L'altra fu l'aristossenica, consecrata più al giudizio de' sensi, che alte matematiche proporzioni, e tutta spirante diletto e teurezza. L'ultima fu la tolemmaica, fernando il più fiastoso ornamento del suo sistema, colla inverzione d'introdurre nella scala il tuono minore, rendendo in questa guisa la terza veramente armonica e consonante.

Ma quanto più facca de' progresal, ed acquistava nuovi modi e nuovi ritml, altrettanto si allonfansva dalla natura. Dopo i suoi avanzamenti, cominciò ad essere trascurata la poessia, e si amava di sentire piuttosto un concerto, che un'aria; si amava tiespiù d'ingannare il tempo, che di metterlo a protto. Freme Platone per una tal novità, e declamò contro questa sorta di musica, chiamata stromentale, paragonando l'armonita, spogliata dal canto e secvera dei vezzi della poesia, ad un volto che perde la sua bellezza, perdendo il fiore di gioventi. Il popolo però l'applandiva; poiché crescendo in hi l'effeminatezza, e la voluttà, poco si curava di leggere, o di sentir versi: ma lasciavasi agevolmente solleticare dall'armonia, che non esigeva veruna applicazione, e che operava più prontamente sopra gli ammorbiditi suoi sensi (1).

Tutti i legislatori però, tutti i filosofi greci, conobbero In quest'arte il dilettevole non solo, che l'utile, ed il necessario. Ne ordinarono l'osservanza, e la stabilirono, come

<sup>(1)</sup> Leggasi la dissertazione del D. Brown su l'origine, l'accoppiamento, e la separazione della poesia dalla musica. Belle Arti.

un principio di educazione. Cosi fece il severissimo Llcurgo a Sparta; e cosi Palono ed Aristotili enle loro sognate repubbliche. I Generali Lacedemoni confondevano infatti fra i soldati, un certo numero di sonatori di flauto (1), e il faccon marciare al suono di quello stromento per moderare il loro impetuoso coraggio, e far conservare ad ognuno il posto assegnato. Oggi all' incontro bisogna far muovere gli eserciti al suono strepitoso di trombe e tamburi (2);

- · Vos quoque, qui fortes animas, belloque peremptas
- · Laudibus in longum, vates, dimittitis aevum
- Plurima securi fudistis carmina Bardi. (Lucanus. Phars. Lib. I.)
- (2) Il tamburo, dice il conte di Sassonia, (Reveries
   ou Memoires, Par. I. Chap. L) fu istituito, per far camminare regolarmente, e con misura il soldato. Si dovrebbe
- · quindi variare il suono, se si voglia che vada più lento, o
- più ratto. Così praticavano i Romani. Questo però si usa in qualche modo anche oggidi. Nicolò Macchiavelli, che nella

<sup>(1) (</sup> Tucyd. Lib. V Cap. LXX. Aulo Gelio , Noct. Att. Lib. I Cap. XI.) Questo costume passo poi in molte nazioni settentrionali. Gli Scaldi in Danimarca, i Bardi nell'Irlanda e nella Germania, cantarano nel cominciare dell'azione. ed accendevano gli animi di furore. . Sunt illis baec quoque carmina quorum relatu, quem barditum vocant, accendunt animos, futuraeque pugnae fortunam ipso cantu augurantur; terrent enim, trepidantes prout sonuit acies. . ( Tacit. T. III. de Mor. Ger. ) Inoltrata la zuffa si ritiravano in un luogo di sicurezza per osservare il combattimento. e mettere in versi ciò che aveano veduto. Se un querriero abbandonava il suo posto, lo infamavano con satire tali, che formavano la sua eterna vergogna, incapace a cancellarsi dalla memoria di quei popoli bellicosi. In tempo poi di pace, era ustizio dei Bardi di contribuire co' loro cunti a temperare i costumi, e mitigare la ferocia de soldati.

stromenti che si sono sperimentati capaci ad accendere un marziale furore (1).

Io non ni fermerò a ragionare su la musica de'romani, i quali poca differenza ebbero co' greci, loro maestri, st negli strumenti, che nella leoria e nella pratica. I loro fasti non possono interessare la curiosità degli storici di questa bell'arte, e niente merita le ricerche degli eruditi, sia sulle loro onere, sia su i loro seritii (2).

sua arte della guerra (Lib. II.) dice quasi lo stesso, vi aggiunge. Sarcibe ancor accessario di troaver sua musica, come l'aveano gli antichi, capace di accendere e di calmare gli uomisi; di farti fremere e d'intenericti secondo che credese più a propositio codui che comanda. Oggi proaltro frutto non si ricava dai nostri bellici stromenti, che fare del rumore.

- (1) Ciò narce senza dubbio dalla gran diversità della nostra guerra colla Spartana. L'evoluzioni di guesta erano poche, ma semplici e celeri. Le loro marcie erano lunghe, ma veloci ed affatto diverse dalle mosre steniche della tattica moderna. (Flav. Vegez. Lib. 1 Cap. III.) Dopo la scoverta di una materia combustibile, sulfurea ed destica, che eguaglia il più deble al più forte ed il più interpiù a di vi ile, divennero quasi inutili la forta ed il coraggio. Gli somini d'oggidi, che combattono senza lotaresi; e che muojono senza distinguere chi gli uccide, non possono più sentire quella energica ed entsiastatica emulazione e rivalità.
- (3) S. Agotino che ne scrisse cinque libri, Cassiodoro, Marciano, Cappella, Trasillo romano e più di utti Boezio, sono gli autori latini che parlarono della musica, ma non dissero più di guello, che aceano imparato dai greci. Costoro, che in tutto si erano resi singolari, vantano un infinito mumero di scrittori intorno a questa bell'arte. L'eruditissimo Fabricio ce ne di un copioso catalogo. (Bibl. Gracca P. Il Lib. III. Cap. X.) I più celebri sono Lano, Senofane, Simori.

Le invasioni dei barbarl avevano quasi estinta la musica in tutta l'Europa. Essa quindi arrivò più tardi che le altre arti al grado di sua perfezione, giacchè furono in qualche modo costretti i moderni a nuovamente crearla (1).

de, Aristosseno, Aristide, Quintiliano, Plutarco, Gaudenzio, Alipio, Bacchio Seniore, Porfirio, Teone, Nicomaco, Euclide, Macrobio e Tolomeo.

Gli krabi, piucchè i latini, illustrarono la musica coll'ajuto delle matematiche cognitioni. I soli - Elementi di Musica di Mfarabio · ci fanno abbastanza vedere che gli Arabi sebbene seguaci della dattrina dei greci, non l'abbracciarono però, senza alcuno esame. Derise questo autore, coi lumi della fisica, la vana immaginazione dei pilagorici su i suoni de pianei i e l'armonia de' cielli. Correse egli vari errori de'greci sulla parte meccanica de' suoni, e riempi il vuoto delle loro dottrine. Il Cattri (Bibl. T. 1.) ci da un numeroso catalogo di tutti quegli arabi, che serissero intorno a questa facoltà.

(1) Io ho seguitato il signor d'Alembert: sostiene egli, che fra tutte le Belle Arti, la sola musica sia quella, che nulla abbia attinto dugli antichi. I moderni, secondo lui, furono costretti a crearsi delle nuove regole. Vogliono altri che nel risorgimento delle lettere, quando si ammiravano le pitture de' greci e de'romani , si sentiva ancora una parte di loro musica. Per le osservazioni del principe Beloselsky (Saggio intorno allo stato della Musica) dobbiamo anzi credere, che i greci, rifugiati in Italia, vi portarono coi libri la musica del loro paese. . È infallibile, (dice questo principe) che i · maestri, le di eui opere possono ancora riuscirci grate, · derivassero da' paesi assai prossimi alla Grecia. · Checchè ne sia di questo, parmi però molto più probabile che la nostra musica sia affatto moderna, e che Guido d'Arezzo, il quale n'è stato riconosciuto per padre, l' avesse da se quasi nuovamente creata. Leggasi il Quadrio (Stor. della Poesia T. II.)

La voracità dei (enni aveva distrutto gli antichi modelli. Gli autori greci e latini (quelli almeno, che ci son noti) non poteano apprestarci che poche oscurissime cognizioni, ed alcune istorie più proprie a rocar meraviglia che ad istruire (1). I soll ecclesiastici ci conservarono, nel loro canto fermo, il germe della musica; e le stesse mani svilupparono a poco a poco, e rigenerarono con felice ardimento questa bell'arte, nel contrappunto non solo che nella fabbrica di armoniosi stromenti.

Un monaco Benedettino, chiamato Guido, nato in Arezzo nei principi dell'undecimo secolo, formò una novella epoca in quest'arte; la rese differente dalla greca, e diede principio alla musica moderna. Ottenne così la fama universale, e stabili il suo nome no fasti della posterità (2).

<sup>(1)</sup> Noi siamo tenuti al Doni e da i Meitomio, per essersi impegnati a farci conoseere la musica greca. Le loro raccolte produsero le squisite noticie di Martini, Brown, Burette, Burney ed altri moltissimi eruditi. Il dotto Vincenco Recueno genita, superando però tutti e laucisi ceritori di quest'arte, ci scopri, quarant'anni addietro, il particolarizzato sistema musicale de'agreci, e ci diede una completa ida delle loro teorie, coi pratici relativi schariementi.

<sup>(2)</sup> Immagino egli il primo i diversi tuoni, segnati con punti, distribuiti sopra alcune linee. Mercè le sei famose sillabe, che dicesi aver egli cavato dall'inno di S. Gio. Battista cioè:

Ut quaeant laxis resonare fibris Mira gestorum famuli tuorum, Solve polluti labii reatum,

Sancte Joannes. - — (Stanza I.)
 ridusse la musica più facile di quella degli antichi, che davano alle corde ed alle note diversi nomi astrusi ed imbrogliati. Il signor Burney (Hist. Mus. vol. Il Cap. II.) du

Verso la fine del decimosesto secolo, un certo canto maco do Sulpizio, da Veroll, in qualche tragedia recitata in Roma, e qualche pezzo di musica nelle pastorall del Beccari, del Lolllo e dell' Argentl diedero l'idea de' drammi in musica. Non eran questi però, che abbozai troppo grossolani, ed informi. La Dafne di Ottavio Ranucci, colle note di Giacomo Peri, rappresentata nel 1594 in Firenze, riunti ne essa l'appliauso di tutti coloro, che concorsero ad udirla Il Vinci coll' invenzione dell' arie, si apri una strada alla gloria; e bastatono all'Italia questi primi saggi, perchè ella si desse la cura di perfezionarii.

Dopo il Peri ed Il Vinci, il Fiorentino Lulli fu il primo ed il più celebre musico d'Europa dal risorgimento
delle lettere. Ridusse egli l'arte di sonare il violino ad
una perfezione, che parve la più difficile (1); compose
de' balletti, che Luigi XIV godea di far sovente rappresentare. Quando l'abate Perrin introdusse in Francia l'operain musica, Cambert serises pel teatro: ma vi abbisognò
Lulli, per dare ogni anno un'opera nuova di sua compostrione. Tuches, colla sua famosa musica dell'isse, fece
dimenticare a quel sovrano la perdita di Lulli, ed ottenne
i maggiori appausa a Triano.

bita sull'originalità di Guido. Mancava però la settima nota; e questa si attribuice ad un certo le Maire, che vi aggiunsei ils. (Lacombe Op. sulle Belle Arti.) La diversità delle chiavi, il contrappunto, ch'ei chiama diafonia, su di cui vuole vantarii la musica moderna, vengono però comunementa attribuite al Monaco Benedettino.

(1) - Lulli (dice Voltaire) etonna par son gottle, et par 
- as ecience. It fat le premier en France, qui fit des basses, 
- des milieux, et des fugues. On avoit d'abord quedque peine 
- a exécuter ses compositions, qui paroissent aujourd' hui si 
- simples, et si aisées. (Essai sur l'Hist. Gen. T. XX Cap.
XXXII Siècle de Louis XIV.)

1.º Italia che dopo la Grecia è stata la condidente della natura, si è sollevata in questa facoltá sopra tutte le moderne nazloni (1). La nostra musica ci dipinge la letizla, la tristezza, il languore; imita la forza, la debolezza, il furore, una tempesta, la terra che mugec. Essa ci scalda, ci trasporta, c' intenerisce, tutto chè non parli, che col semplice suono.

Io non vogilo entrare nella discussione, se questa musica sia superiore alla greca. La mancanza degli antichi monumenti ci rende incapaci a decidere (2). I limiti inoltre prefissimi in questo storico breve sunto, non mi permettono che mi fermi sulle opere pregevoli di Pregolese, di Piccini e di Sarri; n'e su quelle dei meno antichi, come de 'Guglienin, de' Paisielli, de' Cimarosa, de' Fioravanti (3),

<sup>(1)</sup> La Francia, rivale in opni bell'arte coll Italia, quando intese quelle arie espressive, quei duetti graziosi della Serca Padrona, prese tantosto partito, e si decise per la nostra musica. (Algarotti T. III Saggio sopra l'Opera in in Muss.) Il r Francese istesto, il signor Batteuz (Belle Letter T. 1 Par. l.) ci dica: « La Musica francese, e l' Italiana hanno il loro proprio carattere. La prima non è la buona, l'altra pero non è la trista. «

<sup>(2)</sup> Alcuni moderni, spinti forse da un certo amor proprio, pretendono di averla postata molto più in là degli antichi. Gli Autori enciclopedici, sensa mica interessarsi dei
prodigi veri o supposti della musica greca, inclinano a credere, che la moderna abbia più cantagoj di quella, in riguardo all'armonia et alle misure, ma che l'antica, foses superiore alla notta per la melodia. Quel che vi di certo, si
è, che gli antichi erano molto abili a porre in pratica le
regole dell'acustica ossia la teoria de'auni. Il Kircher (Lino.
IX.) ce ne di un esempio, nella sua spiegazione della famos
prigione del tiranno Dionigi, chiamata ino ad oggi grotta o
orecchio di Dionisio in Siracusa.

<sup>(3)</sup> Le opere più samose di questi insigni maestri sono

e nè anco su quelle dei viventi maestri, da tutti già conosciuti abbastanza , e celebrati più o meno, giusta i gradi del rispettivo lor merito

Peraltro non posso a meno di accemare, che una riforma musicale è stata hen di recente proposta dal sig. Emmanuele Gambale, animato egli dal buon effetto avuto da vari esperimenti; e questa riforma sembra di generale accoglimenlo. Per tal guisa, dice il chiarissimo professore Tertuliano Celoni, il genio d'Italia, il quale di già sorrise a Guido onde potè compilare il primitivo sistema musicale, pare abbia riserbato ad un altro italiano la gloria di portaro alta massima semplicità e perfezione. Il suo sistema infatti è applicabile ad ogni sorta di musica, non esclusì i più difficili nezzi di bravura (2).

E neppure tralasciar posso di far parola (come per una conveniente eccezione alla impostami legge) di due individui, uno dei quali vivente, che han fatto e fanno epoca nella storia dell'arte di cui trattasi, attenendomi previsamente

sparse in tutta l'Europa, e vengono ammirate come un parto del vero genio. Di tal sorta dobbiamo riguardare, lo Slabatt Mater di Pergolese, il Paler di Piccini ed il Pange lingua di Sarri. L'Oratorio di Debora e Sisara di Guglicimi; il matrimonio secreto di Cimarosa; Il Pirro e la Nina, ossia la Pazza per amore di Painiello; e le Villane cantatrici di Fioravanti arrebbero piaciulo ai Greci, ed ai Greci de'più bei giorni di Mene.

<sup>(2)</sup> Egli ha stabilito il rigo di tre liner e due spazii e 3 soli segni rappresentanti i suoni, la loro prolungazione e la loro cessione, ha bandulto le chiavi, i tempt, le divisioni di battute, le foure musicali, le pause, i divisi, i bemolli, i biquadri, doppiii diesis, doppiii benolli, le legature, gl'intercalli maggiori, minori, eccedenti, diminutivi, e le transazioni enarmoniche, e quindi ha revo assai più facile e breve lo studio della musica.

al giustissimo cenno blografico datoci recentemente dal già nominato professor Celoni.

Rossini, nato il 29 Febbraio 1792 da genitori poveri, principió lo studio della musica a Bologna nel 1804: la natura lo aveva creato per la musica. Non potendo accingersi a degli studi seri, m'se da parte le opere che piacevano al sno orecchio. I Quartetti, le sinfonie di Haydn, di Mozart, ec. furono l'oggetto delle sue meditazioni. Nel 1808 fece sentire i suoi primi lavori, una sinfonia ed una cantata. La sua prima opera fu rappresentata a Venezia nel 1810, la Cambiale di Matrimonio. Le sue opere si successero come nel quadro che si leggerà in appresso. Il Maestro di Pesaro ha diritto ad una menzione tanto più meritata in quanto che, malgrado la parzialità de' suoi critici, vediamo che si sentono trascinati e costretti a confessare che i di lui cantici, e la di lui strumentazione hanno un incanto irresistibile. Rosslni è stato giudicato dapprima in Francia sfavorevolmente, da uomini impotenti e gelosi. Da gran temno l'Italia applaudiva alle sue felici melodie ed al suo estro infiammato ed a Parigi s'ignorava l'esistenza di questo genio favorito, quando la penetrarono alcuni frammenti delle sue onere. Il Compositore apparve inconseguente, perciò l'invidia non se gli attaccò. La prima delle sue opere rappresentate a Parigi fu il Barbiere di Siviglia. Si domandò come mai avesse egli potuto comporre della musica sonra un tal soggetto, dopo Paisleilo? e perchè nò? Gi' ignoranti non sanno che in Italia uno stesso poema viene rimesso In musica da cento compositori differenti. Rossini fece bene ad osare, ed il suo successo lo prova. Avvi niente di più grazioso della cavatina del Conte? di più spiritoso dell'ingresso di Figaro? di meglio dialogato del duo di questo con Rosina? Havvi più bell'aria, e più caratteristica di quella della calunnia? puossi concepire un più bel disordine del finale del secondo atto? eccovi già abbastanza per formare una reputazione. Ma Rossini si ripete, dicesi, il portafoglio di un compositore la italia rassembra a quello di un banchiere, Belle Arti. 18

che dà, riprende e ridà gli stessi effetti in pagamento, Lavora in pendenza d'una stagione per una città, e la stagione seguente egli viene chiamato la un'altra, dove impiega una parte de'suol manoscritti all'opera nuova. Ritocca, taglia le sue opere, le adatta al nuovo soggetto e agginngendovi qualche pezzo, l'opera è fatta in pochi momenti-I cantanti esigono l'intercalare d'un pezzo che amano, ed il pubblico gliene sa buon grado. L'italiano sacrifica tutto l'Interesse del poema alla musica che gli piace. Il rimprovero fatto a Rossini relativamente alla maniera uniforme della sua musica può applicarsi a tutti i compositori, principalmente poi agl' Italiani. Se si paragonano le opere di Paisiello, di Cimarosa, del Martinl ec. vl si ritroveranno le stesse reminiscenze, lo stesso colore, lo stesso stile e l'impiego degli stessi mezzi per gli effetti. La totalità delle loro opere ci è poco nota, ma ciò che ne conosciamo basta per giudicarne. Questo difetto, s'egli è reale, sembra più sensibile circa il maestro di Pesaro, perchè le sue cantate colpiscono tutti i giorni i nostri orecchi.

Le sue composizioni formano le delizie de'nostri teatri, di tutte le accademie, di tutte le società, di tutti i dilettanti in particolare; non è da maravigliare se la ripetizione delle sue melodie cagiona talvolta della sazietà.

Vi è chi trova la sua musica troppo clamorosa, ma quanto il modo d' eseguirla influisce su questo rimprovero! basia sentire le sue opere al teatro dell' Opera Buffa
per confessare che quella profusione d'istrumenti, che si fa troppo riunacare altrove, non fa, quando sieno moderati con spirito e convenienza, che aggiungere agli effettiche l'autore ha voluto produrre. Molti de' suoi crittei ancora confessano di riconoscere in lui un genio fecondo, una
immaginazione ardente, delle cantate graziose e soavi, ma
i suoi crescendo, allegano egilno, si riproducono troppospesso, e nondimeno trasportano. I suoi spartiti non sono
senza macchia, ma queste macchie non sono elleno cancellate dalle bellezze degue dei più gran masetri? La varie-

tà de'soggetti ch'egli ha trattati, non ha ella provato il suo genio? e l'opposizione del genere del Barbiere e del Mosè. del Turco in Italia e dell'Assedio di Corinto, dell'Inganno Felice, della Semiramide e del Guglielmo Tell non basta ella per aver messo il compositore ad una prova da cul egli è sortito vittorioso? Egli ha osato scrivere per i cantori delle difficoltà, ch'eglino hanno superate, ma confonde le voci, dicesi, nel quartetto strumentale. I più gran maestri non hann' eglluo fatto ripetere il canto dai diversi strumenti? Egli ha ripetuto dall' orchestra un' abilità che si era ben lungi dallo sperare di potere raggiungere; il successo degli uni e degli altri prova che l'arte non ha limiti, e che i gran genj soli hanno il diritto di dilatarne i confini. Ma dove egli ha superato se stesso e qualunque aspettativa, è stata la sua ultima composizione lo Stabat Mater. In questo tragico e sublime soggetto, Rossini ha detto co'suoi accordi agl' ascoltatori, qual' era lo stato della madre dell'uomo-Dio quando sul Goigota plangeva ai piedi della croce; egli ha fatto ad ognuno dividere con lei il suo dolore, lo ha rattristato e commosso quando gli ha ricordato con questo componimento perchè stava il Redentore sul tronco dell'obbrobrio, e la preghiera venlva sempre a ciascuno dal fondo del cuore quando Rossini si rivolgeva alla Madre del dolori. In tutta questa composizione campeggia un' aria di maestà e di sublimità conveniente al divino subletto: la tutto è un accordo mirablle, una ispirazione celeste, e spesso spesso un patetico che ti commove l'animo fino al fondo. Si devono a Rossini dei nuovi godimenti, le sue cantate avranno fra non molto fatto il giro del mondo, e le sue innovazioni fanno epoca nell'istoria della musica (1).

<sup>(1)</sup> Quadro delle composizioni drummatiche di Rossini. 1810 Cambiale di Matrimonio. 1811 Equivoco Stravagante. 1812 Demetrio e Polibio. — Inganno Felice. — Ciro in Bubilonia. — Scala di Seta. — Pietra di Paragone. — L'oc-

Bellini Vincenzo ebbe i natali in Catania nel 1806; apprese le prime discipline dell'arte musicale a Napoli, passó a Milano ove riscosse l primi onori; morl a Parigi dopo essere stato decorato della croce della legion d'onore, coperto di gloria, nel flore degli anni ii 24 di Settembre 1835 nei tempo in cul scriveva un dramma pel teatro deii'Opera francese. Le sue opere portano l'impronta del secoio in cui nacque, cloè il romanticismo ed ii più delicato sentimento, per cui portò la perfezione della melodia al più aito grado; il suo stile era sempre collegato e immedesimato con queilo della poesia; ii linguaggio degli affetti era simpatico e sentimentale ad un tempo; insomma egli era uno stretto osservatore della verità drammatica, e se qualche addebito gii vlene attribuito, si è quello di una steriie, fiacca e come suol dirsi, spuntata strumentatura, il qual difetto se pure può chiamarsi con tai nome, a fronte di un abuso cost generale di profusione in tal genere nei maestri suoi contemporanei, fa si che le opere di esso si gustino subito la prima volta che uno le sente, mentre quei-

casione fa il ladro. 1813 Il fglio per Azzardo. — Tancredi. — Italiana in Algeri. 1814 Aureliano in Palmira. —
Turco in Italia. 1815 Elisabetta. 1816 Torcaldo e Doriuka. —
Barbiere di Siviglia. — La Gazzeta. — Ottle. 1817 La
Cenerentola. — La Gazza Ladra. — Armida. 1818 Addaide di Borgogna. — Mosi. — Recolardo e Zoraido. — Ermione. — Edoardo e Cristina. Donna del Lago, 1829 Bianca e Faliero. — Maometto. 1821 Matilde di Schabran. 1822
Zelmira. 1823 Semiramide. 1825 Viaggio a Reima. 1826
L'assedo di Corinto. 1827 Most (rightto). 1828 Il Conte
Ory, 1829 Gujellemo Tell. 1841 Lo Stabat Mater. — Da
questo quadro si rileva che nei primi 16 anni Rossini composa 36 opere, senza contare le altre sue produzioni che 
ono in gran numero e le ultime due sole formano il più bel
suonello alla loro nomendatura.

le dei secondi ci sbalordiscono a segno, che è necessario ii risentirie più volte per intenderle e gustarie (1).

A non dimenticare ora del tutto gli autori che hanno scritto sulla imperfezione della musica antica (2) e moderna, come un Burette, un Bousseau, un Duclos, osservo che però confessarono d'ignorare la secreta causa di quella insingibiera magia musicale, che ci desta la più tenera sensibilità. E Cartesio, Nameau, Marsenne, Avella, Fox, Tartini, Sala, Ceroni, Martini, Salimas, Zarlino, Bossard, Holder, Salmon, Iriatte, Malcolm, Jackson, Hanis, ed altri non pochi, fecero della musica ia conveniente apologia (3).

Tutti i conoscitori inoltre, di quest'arte, antichi e moderni, hanno distinto tre specie di musica. La prima chiamata vocale, perche accompagna e serve alla poessi lirica; l'altra strumentale che forma la semplice armonia; e la terza che serve alla danza (4).

Ecco l'elenco de'suoi drammi. Bianca e Fernando.—
 Il Pirata. — La Straniera. — I Capuleti e Montecchi. —
 La Norma. — La Sonnambula. — La Zaira. — Beatrice di Tenda. — I Puritani.

<sup>(2)</sup> Questi scrittori si accinsero a provare, che il numero delle antiche note ascendeva a 1620 e che perciò tutti queglino, che l'imparavano, non sapeano, dopo molti anni cantare e solteoriare sopra opni tuono. nè accompagnarsi colla lira

<sup>(3)</sup> Sembra un'e esagorazione di Svida, che il musico Aristosteno, il quale visse ai tempi di Alessandro Magno, aveste composto più di cento rolumi sopra questa bell'arte. A noi rimangono soltanto i di lui \* Elementi armonici \* che è tutto quello, che abbiamo di più antico, rispetto alla musica.

<sup>(4)</sup> La composizione della musica, che serve ai balli è al certo più difficile di quella stessa che accoupagna la poesia lirica. Deve ella esprimere colle sue diverse mudificazioni tulti gli affetti, tutte le passioni e tulti i caratteri. Non basta, che solamente pei trionf di Bacco; sia allegra e festo-

Ogni moderna nazione ha un certo gusto particolare, e riesee tieppiù in alcuna di queste tre specie di musira. Cost l'italiana nella vocale (1); la Germanica nella strumentale; e la Francese in quella de'balli, e per le sue teorie (2).

sa; patetica per le dispratie dei Pelopidi; e lugubre, per la morte di Ettore e di Efestion. Dere ella esprimere col semplice tono tutlociò che tarebbe capace di dire la poesia col·le sue parole. Chi compone pel ballo, deve avere il dono del peniero musicale. Egli è perciò che si trovano pochi occellenti compositori di questa specia di musica. (Rousseau, Lettre sur la Mossique Française.)

- (1) Oltre alla nostra naturale inclinazione per la musica, la lingua italiana è superiore al retoli tiutte la dire lingue vice d' Europa per quel che concerne il canto. L'oratore ed il poeta ne conoscono la pecondità, la grazia e la piezhevelezza. Il Musico però giudica di tutta la sua armonia. Essendo le sue parole composte di molte vocali, con cui termina quasi tutti i vocaboli che la rendono oblicissima, e di un numero di consonauti capace a metterle bastante forza, con tire il da a renderi più facile, più sonora e più cantabile. (Vossio, de poemat. cantu, et Viribus rhythmi). La lingua teutonica, e la stessa lingua francese non hanno un equale farorevole disposizione. Non può rivocarsi in dub-bio, dice Calsabigi, (Dissert. sopra le poesio di Metast.

  7. Il.) che la poesia più adatata alla musica sia la più
- T. II.) che la poesia più adattata alla musica sia la più bella poesia, e la musica più adattata alle pravele sia la musica la più bella. La nostra lingua, più dolce e più soave di tutte vi si presta maraviglioiamente, conservando in se stessa una certa naturale armonia. Nè d quindi sorprendente, se le canatae italiane abbiano ne' paesi stranseri la preferenza topra tutte quelle di opini altra nazione.
  - (2) · Se della strumentale oggi si gloria
    - Con giusto vanto l'Alemanno imperio,

La Chiesa ne' primi secoli del Cristianesimo non si valse della musica nel sacro suo culto. Gerbert e Lebeut sostengono che molto dopo dalla musica profana e gentitiesca de' grect, fossero passati alla chiesa greca i modi de' sacri canti. Dall' esemplo delle chieso reintali apprese S. Ambroglo ad introdurla nella sua di Milano, e ben presto si diffuse in tutto l' Occidente. Quasi due secoli dopo, che verso la fine del sesto secolo, conoscendo il pontefice S. Gregorio Magno, che i musici coi servirsi nei salmi di un certo canto leggiero, grazioso e volante aveano profanato l'armonia di quell' arpa divina, riformò tal musica molle o trillante; o per dir meglio, cambò il canto figurato in quello chiamato fermo o pieno, da cui poscia ne nacque l' altro detto in ison (1). Yenne egli quindi come nacque l'altro detto in son (1). Yenne egli quindi come

<sup>·</sup> E il meritato onor si debbe al Franco

Pe'teorici scritti musicali ec. - — (Iriarte, poet. sopra la Mus. Can. IV.)

lo non intendo per questo, di detrarre alla Francia l'onore, che se le appartiene nella musica vocale. Quando altri maestri di Cappella non fossero stati i rivadi dell' Hasse, (detto il Sassona) e del Logroscino, in quest'arte la più penetrante del cuore, basterobbe la gloria, che superiore a qualunque invitia le arreca il sommo Lasueur. La sua musica nell'opera de Bardi, overe O bisino, altivosi ir pa gli applausi universali ; il lusingbiero vanto di ceser chiemate dallo stesso Pasisello - opera tanto sublime, originale e preca della natura. - Calpito vicamente dai pregi di questo capo d'opera, l'immortale piltore David, invitò Lesueur a volergii rianimare di nifammare co que divini d'appassionali accesti il suo pennello, quando la sua mano cominciassea dindebolirsi e ad agoliacciarsi.

Questa voce significa eguale. Così chiamasi quel canto nel quale si usa un solo intervallo. Di esso si servono certi dati Ordini di Regolari nel salmeggiare.

siderato come l'inventore di questa musica ecclesiastica. che dal suo nome appellossi gregoriana (1). S. Giovanni Damasceno tentò nelle chiese orientali una simile riforma. Alcune l' adottarono : ma molte vollero ritenere l' antico costume.

Fra tutte le belle arti però la sola musica è quella. che si gloria di aver sanato alcune Infermità (2), operando

<sup>(1)</sup> Io non so, se tutti i letterati sieno dello stesso avviso del signor Denina, (Vicende della Lett. T. I.) il quale sforzossi di sostenere, che il nostro canto da chiesa contenga parte dell'antica musica greca.

<sup>(2) .</sup> Influit enim musica in sanguinem et spiritus. quos leni quadam et dulci agitatione, molliens, noxios ideo humores et melancholiam, quin et pinguioris sanguinis habitudinem dissipat. Omnis aetatis remedium fuit, ut melancholia, phrenesis, furor, caeteraque eius generis laetis et incundis curarentur. . (Aug. Calmet, Dissert. de Mus. veterum, et potiss. Hebraeor, T L) Son a tutti noti i prodigi che ella operava nel curare i morbi degli antichi. Aulo Gellio (Noct. Att. Lib. IV Cap. XIII. ) rapporta che varie infermità, cagionate da veleni di vipere, furono sanate al suono armonioso della tibia. Ateneo (Dipposoph, Lib. IV Cap. XIV. ) sul testimonio di Teofrasto, sostiene, che la musica operò dei prodigi appo i Tebani assaliti dalla sciatica. Quasi lo stesso ci assicura Plutarco, (De Fort, Alexandri) - Fra · tutti i meravigliosi effetti, dice Martini (Gram. delle scienze . fil. C. VIII.) che si attribuiscono al potere della musica, non · ve n'è alcuno più meraviglioso e più importante quanto la · virtù, ch'ella ha di risanare dal morso velenoso di un cer-

<sup>·</sup> to ragnatello d'Italia, nominato la tarantola. La parte · morsicata vien assalita in sul fatto da'dolori molto acu-

<sup>.</sup> ti, seguiti poche ore dopo da un tramortimento che de-· genera in una profonda melancolia, e in una gran diffi-

<sup>·</sup> coltà di respirare. Il polso diventa debole, la vista s'intor-

· bida, e la persona punta perde la conoscenza, il senti-· mento ed il moto. Invano si va a consultare il medico. · non essendovi che la musica che possa far questa cura . S'intuona una quantità di ariette, e quando si viene ad in-· contrare un' armonia, la quale si accordi coll' ammalato, · quest' ultimo comincia a muoversi per gradi , e segna la · battuta colle dita, colle braccia, colle gambe e col corpo; · indi si alza da se medesimo e balla, aequistando sempre · nuova forza e nuova attività. Questo accesso di ballo con-· tinua per il corso di sei ore, oppure di un giorno, ed alle · volte di due giorni. Quando cessa la musica, il malato · cessa di ballare , e si mette a letto. Si replica questa o-· perazione finche egli siasi in tal guisa da per se interamen-· te risanato, il che succede a poco a poco. Ogni malato ha · un'arietta o un tuono che gli va a genio: ma queste ariette · son sempre vivaci. · (Si leggano le conversazioni filosofiche, T. II Conver. XIV.; il Lib. IV Cap. III della Teologia Fisica di M. Derham. e la Musica di Malcolm Cap. XIV) M. Le Roux de Hantes-Raves, nella sua Lettera sopra alcuni passi tratti dagli storici chinesi rapporta il seguente: . Te-· ho-jong XVI. Imperadore del IX periodo, ascoltando in · Cane-tcheo il concerto degli uccelli, fece una musica di · unione, la cui armonia penetrava da per tutto, dilettava · lo spirito intelligente e calmava il cuore dell' uomo per · modo che i sensi esteriori erano sani, gli umori in equili-. brio e la vita lunghissima. . ( Goquet. T. III. ) Non ha quari che si pubblicò in Francia una operetta intitolata: · Essetti che produce la Musica nelle malattie de' nervi. · (1) C'insegnano i fisici, che il suono nasce dal moto tre-

(1) C'insegnano i fisici, che il suono nasce dal moto tremo prodotto nell'aria dalle corde o da altri corpi sonori. (All. Philos. T. Ill Cap. V. Art. Il.). Or derivando tutti gli effetti animaleschi dalle piccole vibrazioni delle parti nervose edi tritabili del nostro corpo, ne segue che il suono per-Belle Arti.

## -( 146 )-

son per essa ristabiliti o hanno moderato almeno i loro fu rori e le loro smanie. Sappiamo infatti che David col dolce suono della sua arpa sgombrava a Saulle la trisfezza del di lui cuore.

cuotendo l'aria, muore le nostre stre, i nostri nervi e ci scuote e ci agita sensibilmente col mezzo del piacere. Molte osservazioni secero conocere la necessità di situare le orchestre in certi dati luaghi e di costruirle in modo tale che non ne restassero assorbiti quei suoni che vanno svo-lazzando per l'oria. Dee però non siano praticate queste acustiche teorie, l'effetto della musica è infinitamente minore, e si dissipano quasi sutte le sue piacevoli bellezze.

## SEZIONE SECONDA

## edes sye motere de protensse

Appena si uni l'uomo in società gli si accrebhero i lumi, i bisogni ed i mali. Conobbe esservi altri placeri che aggiunger poteva a quelli della natura e che gli sarebero apportati dall'occhio e dall'udio (1). Il suo coore agitato dalle sociali passioni, non poteva più gustare le de-lizte di un sentimento troppo tranquillo per lui. Sì avvide essere il piacere un secondo ordine di bisogno nella esi-stenza e cercò nelle belle arti il mezzo di moltiplicarlo. Nojato dal ditetto sempre eguale che presentavagli innanzi la semplicissima natura, ricorse all'ingegno per avere una nuova serie d'idee e di sentimenti che provar gli faces-

<sup>(1)</sup> Esti soli ci possono rapportare questi piaceri, giacchè tutti gli altri seni sono assolatamente sterili per le Belle Arti. La pittura, la seultura, l'architettura e la danza presention agli occhi, al poesia, la musica e l'eloquenza all'orrecchio. Il giudizio però degli occhi non è così fino como guello delle orecchie. En verso fato, un quarro di tuono più o meno acuto ci priese; le piccole diversità nell'architettura, pittura e scultura non è facile scoprite. Però vi fu chi paragonò la musica ai versi e l'architettura alla prosa.

sero i non mai intesi piaceri, e giumse felicemente a scoprirli. Chiamò egli allura questo arti, bello per eccelenza, perchè s'insinuavano nel cuore per la via del piacere. Tali sono in fatti la poesia, l'eloquenza, la musica, l'architettura, la pittura , la scultura e la danza co'loro derivativi (1).

Moltiplicate le sue cognizioni distinse egli tre specie di arti; aleune le chiamó di hisogno, altre di dietto, e le terze finalmente di utile (2). Si è però osservato con maravigita che le arti destinate al piacere, sono altrettanto antiche quanto le più necessarie (3). L'oggetto quindi di esse tutte si è o di servire o di abbellire la società. Le prime furono dette meccaniche e le seconde liberali (4).

<sup>(1)</sup> L'Arte (per esempio) dell'intaglio derivò dalla scultura: il musaico è figlio della pittura; l'incisione sia in rame, in pietra o in altro, nacque dal disegno; il gesto infine riconosce l'origine dalla danza pantomimica e così delle altre.

<sup>(2)</sup> Quelle di bisogno impiegano la natura com', enca badare più olire, tali sono il linguaggio ordinario e non istudiato, l'imperfetta architettura e simili. Quelle della seconda classe inventate per apportarci del piacere di sitruiries sono la poesia, la pittura e l'eloquenza. Da guelle poi che riyuardano l'utile, nacquero la soda architettura, cioè l'arte di fare gli alberghi forti, durecoli, comodi, decenti e senza alcun vago ornamento, ed il linguaggio in qualche modo preparato a fine di ageodare la memoria e anni alcun vago coma e fine di ageodare la memoria.

<sup>(3) (</sup>Gognet, Orig. des loix, arts et scien. T. I.)

<sup>(4)</sup> Al dire di Seneca furono dette liberali, perché de-gue degli vomini liberi. I hece studia dicta sunt liberalia quia homine libero digna sunt. - Omero lasció seritto che la servità toglie la metà del valore, e disse anche poco. - Dimidium virtuita sufert dies servituits - (traduz dal greco della Odiss). Ed in vero tra le mani della schiavità intto degenera, tutto si altera o is corompe.

Il fondo di esse è la natura (1) in cui il Creatore ha collocato tutte le provigioni dell'umana vita.

Noi abbiamo scorso in qualche modo la storia di quesie arti. Le albiamo accompagate dalle deliriose contrade dell' Asia nel fertili e caldi paesi dell' Africa, e quindi nella galante Europa (2) Esse avevano brillato da tempo immemorabile in Assiria, in Babilionia ed in Egitto (3). Ma per quanto avessero elleno fiorito presso gl'indiani, gli chrel, i chinesi, gli egity, i medi, gdi arabi, i fenci, ed i caldei, non poterono arrivare giammai all'apice di lor perfezione se non presso i greci; presso quel popolo sagace ed iluminato, che consacrava la massima attenzione

<sup>(1) •</sup> Artes repertae sunt docente natura •. (Cic. de leg. lib. I.)

<sup>(2)</sup> Le Arti (diceva il Czar Pietro) fanno custantemente ti giro dei mondo. Il conte di Caylus pretende
che la cuna delle Belle Arti fosse stato I Egitto; ecco le
sus parole: On les voit formés en Egypte avec tout le
caractère de la grandeur; de la passer en Estrurie, où ils
acquièrent des parties de détail, mais aux dépens de cette même grandeur être ensuite transportés en Grèce. (Necueil d'antiquit. T. I.) Il Sig. de Voltaire però cois serivera all'Imperatrice delle Russie Catterina II. Sussisteva
negli antichi secoli un proverbio, che i Caldei avessero insegnato te Belle Arti all'Egitto e l'Egitto alla Grecia. Ardisco di dive che gli Etrusachi sieno stati eruditi in lutto,
molto prima de'greci, e i loro successori formano per anche generalmente parlando, il popolo più cotto e garbato
dell'Italia non solo, mai tutta l'Europo

<sup>(3)</sup> Le Capitali dell'Egitto erano tre, Tebe, Menfe ed Eliopoli. Omero deserice nel IV libro dell'Odissea la floridezza delle arti di Egitto e la loro eccellenza. Ne'doni patti da Polibio Novrano di Tebe a sua moglie ed in quelli che si constrevano in Menfi vi si vede disegno, gusto e finezza.

a tutte le più eleganti cose nelle Belle Arti. Talchè il greco gusto e la greca maniera è passata in proverbio volendosi indicare un'opera raffinata. Essi aprirono alle arti tutte un campo sterminato (1).

Un Infinito numero di scrittori banno ricercato filosoficamente la cagione de' loro progressi, si nello scienze che nelle arti ed ha secondato ognuno le proprie idee e i propri sentimenti. L'assegnarono alcuni alla qualità del clima (2), ce al altri alla forma del governo.

Per la prima il presidente del parlamento di Bordó si esprime cost: « Il freddo restringe le fibre, e fa il corpo più forte: ma allora il succo nutritivo è più grossolano, e lo spirito ha minore vivacità. Il troppo caldo anima, virifica, e trasporta soverchiamente; sicchè le

<sup>(1)</sup> Per Greci, non intendo solamente coloro che popolacano l'Acaja, la Macedonia, la Tracia, il Peloponneso e le isole del mar jonico e dell'arcipelago: ma quei Greci ancora che abitavano l'Italia, l'una e l'altra Calabria, la Basilicata, la parte meridionale di qua della terra di Bari e di Otranto, chiamate dagli antichi, - Magna Grecia - oggi provincie del regno di Napoli, dal mar di Toccana sino all'Adrialico; e quei Greci inoltre che con alcune colonie cretesi popolarono in diversi tempi la Sicilia, e la fecero forire nelle scienze, nelle arti, nell'arcicultura e nel commercio.

<sup>(2)</sup> Hume (Essais Moraux, Ess. XXIV.) ed Elecsio (Discours III). han procurate di screditare Montesquieu, per aver dato di troppo al clima. Noi sensa sposare verun partito ci atterremo alla via di mezzo, come la più seeva d'inganni e di paradossi. Diremo quindi che il clima influieu sul fisico e sul morale dell'uoma, non già come causa totale ed assoluta, ma bensì come causa concorrente. Circa poi alla sua influenza sarà ella sensibile e notoria solo nelle regioni estremamente calde o in quelle freddissime, non polendosi affatto distinuore neclimi temperati.

· regioni temperate sono le ptù acconcie a tenere in giu-« sta armonia e ben equilibrate le nostre facoltà , non fa-« cendo prevalere la sottigliezza dell'ingegno al sano gin-· dizio, nè la troppo accesa fantasia, aila stravaganza ed · irregolarità. · A dispetto però dei vantaggi del clima, i greci non sono più quelli ch'erano un di. Egli è vero, che la natura è sempre uguale nella distribuzione de'suoi doni: ch'ella non è ne avara ne prodiga a vicenda: che non esaurisce le sue forze per formare de'genj e de' talenti per farli poi languire in una lunga sterilità: ma che importa se sotto Attila e sotto Maometto abbia ella prodotto gli stessi talenti che fiorirono sotto Pericle e sotto Augusto? Qual vantaggio si ricavò dall'influenza del clima nelle arti d'immaginazione, quando non fu la natura ajutata a formarli ed a svilupparli? (1) Il Signor di Guys, parlando su questo proposito, dice: . Un cielo aperto e sereno, un terren fer-· tile e delizioso, un paese ridente che spira da pertutto · della gioja ed invita alla dilatazione del cuore, doveva · far nascere pensieri gai e gentili idee (2). La fantasia

La nature forme presque toujours les hommes en tout genre de talents; il ne s'agit que de les encourager et de les employer. (Voltaire, Lett. au M. Fakner, Anglais.)
 I Greci ebbero sempre la maggior cura di fabbricare

ne' lughi i più ridenti ed i più ameni. Una valle circondata di arishi monti e di lugulri foreste non cenia da essoloro abbilita. Dicerono che un brutto vio diviene più brutto ancora quanto più si adorna. Iluoghi poi che essi sceplicrano per dettare le lezioni, erano i più raghi della Grecia. L'decademia, contrada una volla posseduta da un cittadino alteniese chiamato Academo, contenera il suo ginnazio destro un giardino circondato di mura, ornato di verdi ed ombrosi passeggi, abbellito con acque e nell'ingresso erarei un altare col simulacro di Amore (Paus. Lib. I. Cap. XXX.) Platone integrava q'avoi discepoli sulla vaga collienta chiamata

· ovunque volgevasi non incontrando che vaste campa-· gne, vaglio colline, piante vigorose e fiorite, uomini ben · formati, dilicati fanciulli, donne avvenenti, e non veg-· gendo la natura in tutti i suoi parti che compita e · perfetta, formava delle imagini conformi a questi og-· getti. Il fuoco nazionale che brilla nelle opere degli an-· tichi non è ancora estinto, ed i talenti nati alle Belle · Arti, ma non inviluppati dall'educazione, dallo studio e · dall'esercizio, vi sono ancora presentemente: e vi alligna · pure oggidi sotto il medesimo cielo l' istesso genio che · formò in altri tempi i pittori ed i poeti. Il bel clima · di Grecia costituisce una viva immaginazione, un gusto · dilicato ed una estrema sensibilità. · La fatica quindi mette la differenza fra gli uomini. Lo studio e l'educazione sono i due sentieri che conducono ad una chiara e distinta riputazione. Il Pitagorico poeta Epicarmo era solito dire, che e gli Dei vendono all'umanità tutt'i beni a mi-· sura della fatica che vi adopera per conseguirli. · Ed i Greci, dotati di uno spirito attivo e vivace, levando gli occhi attorno a questa gran macchina dell'universo, non appagandosi delle imagini che gli apprestavano i fallaci loro sensi, squarciando (direi) il velo sotto a cui celava la natura le sue produzioni, giunsero a descriverla con felicità. Non si spayentavano come noi all' aspetto della fatica. Non ischivavano qualunque indefessa applicazione. Non si anpagavano di miserabili interessi (1), e della tacita magia

Sunio, ove eravi un piccolo tempio consecrato a Minerva, Dea della sapienza (Strab. Lín. X). Epicuro infine aveva istituito la sua scuola dentro il più ameno e più voluttuoso giardino (Diog. Laert. Lib. X).

<sup>(1)</sup> Ma Orazio all'opposto era costretto in Roma a far de'versi per procacciarsi il mezzo di vivere. Lo dice egli stesso:

 <sup>. . . . .</sup> Paupertas impulit audax
 Ut versus facerem... (Lib. II Epist. II.)

dell'ozio e del riposo. Ma all'opposto di noi che amiamo di giacere piuttosto nella nostra Ignoranza che confessarla, consultavano essi i loro sacerdoti (1) ed avevano per oggetti i più odiosi gl'ignoranti ed i barbari (2).

Oltre però al clima goduto dai grecl, e che ( come dissi) non potea da se solo e senza la fatica condurli all' eccellenza ed alla perfezione, vi fu l'amicizia ed il commercio cogli orientali che contribul assalssimo a svllup narli in tutte le scienze ed in tutte le Belle Artl. Talete. Pitagora, Solone, Democrito, Platone e molti altri filosofi andavano a ricercare in Egitto i tesori della sanienza. Aequistavano colà non prima conosciute discipline, e recavano alla patria arti novelle. Conosceano essi che le cause fisiche non solo ma pur le morali erano necessarie alla coltura dei popoli; e tuttochè fossero le scienze figlie del silenzio e della riflessione, e le Belle Arti figlie degli affetti i più tumultuosi. evvi nondimeno fra le prime e le seconde un Intrinseco legame, una certa specie di fratellanza che le congiunge insieme. I loro beul sono fra esse comuni e si prestano uno scambievole soccorso (3).

I soli sacerdoti furono per lungo tempo i depositarj della storia e delle scienze delle più antiche nazioni. (Arist. Metaph. Lib. I Cap. I.)

<sup>(2)</sup> I Greci chiamacano barbari tutti quei popoli che non portacano o che parlacano nadiamente la loco lingua e perfino gli stessi egizi foro maestri. (Encyclop. T. I Art. Barbares). Arricavano a tal precenzione per il loro idioma che i Tarentini, colonia greca, nell'ascoltare l'ambasciador romano Postumio, li faccan da ogni parte delle beffe e delle fichilate, trattandolo da barbaro e da ignorante, se gli scappava a caso qualche espressione che non fosse lotalmente greca; lo che per altro non arrebbe dovulo parere strano in un forestiere che parlaca una lingua non sua (Rollin, Stor. Rom. T. IV Blb. X.).

<sup>(3) •</sup> Les Beaux-arts sont tellement unis avec les scien-Belle Arti. 20

una nazione. - La qualità, dice egli, del suo governo, la - sua pivertà, la sua richetza, la sua forza o la sua im- podenza modificano i popoli e loro assegnano certi costumi che pajono impressi dalla mano medesima della natura (1). - Non per altra ragione gli ebrei sono sempre simili a loro sitessi in tutti i climi, e sono tanto differenti dall'altre nazioni in mezzo a cui vivono, e come da esse isolati, se non perché le loro leggi e i loro costumi banno per fine di separarili da tutti gli altri pipoli del mondo. Tutte le nazioni sono capaci a ricevere le medesime impressioni, quando si ponga la medesima cura nell'alevarle, e si possono dar loro le qualità che si vogitiono quando diversamente vengono educate. Cost anocra dice il gran vescovo di Meaux: - la natura non manca di far nascere in tutti i paesi degli spiriti e de 'coraggi elevati'

 perfeziona sono certi sentimenti forti e certe nobili impressioni che si diffondono in tutti gli animi e che passano insensibilmente da uno in un altro.
 Dobbiamo credere che le Belle Arti non poteano per-

· ma bisogna ajutarla a formarli. Ciò che li forma e li

<sup>ces que le même goût qui cultive les unes, porte aussi
à perfectionner les autres; dans le même temps que la lit-</sup>

à perfectionner les autres; dans le même temps que la lit terature s'enrichissait par tant de beaux ouvrages. Pous-

<sup>·</sup> siu falsait ses tableaux, et le Brun les batailles d'Alexan-

<sup>·</sup> dre; enfin Lulli créateur d'un chant propre à nôtre lan-

dre; enin Luit createur d'un chant propre a notre tan gue rendait par sa musique aux poémes de Quinault l'im-

mortalité qu'elle en recevait. (Disc. Prelim. de l'Eucyclop.) Il signor d'Alembert riduce perció tutte le Belle Arti alla sola pittura, giacché ogni professore di esse, non fa che pingere impiegando mezzi differenti.

<sup>(1)</sup> Gli avanzi della gotica poesia si veggono perciò notabilmente fieri e spiranti sangue e battaglie.

fezionarsi in tempo che gli monitai erano senza leggi, senza pace e senza costumi (1). Eravi di necessità l'agio, la cal-ma e l'abbondanza. Sotto l'impero del bisogno lo spirito umano non via verando al di la degli aggetti necessarj; ma sciolto da questo legame fugge ne' sasti campi dell' imuaginazione e cangia ad ogni istante le sue idec e le suo percezioni. In tale stato erano infatti Corinto, Rodi, Trebe ed Orcomeno al tempi di Omero, che tanto figuravano sopra l'altre città della Grecia. L'istoria dei secoli più vicini ci offre Atene in preda alle severe leggi di Dracone (2), ed Atene altora era di molto inferiore al resto della Grecia tanto nella letteratura che nelle arti. Dracone che fui i primo a darle un codice (3) che si disse scritto co

<sup>(1)</sup> Tali doveano essere i primi. Tutta la toro occupazione era rivolta soltanto all'agricoltura. Un'innata prudenza gli apingeva a provvedersi di una rozza abitazione. Il bisopno e la necessità li fecero osservare in qualche modo la natura per la seelta dei cibi, i fecero addimesticare gli ani mali, seccare le paludi, chiudere le cateratte, opporre argini ai fumi, rischiarare le foreste, provvedersi di mezzi per vestiria e di armi men difinenzi.

<sup>(2)</sup> Essendo le sue leggi troppo violente non poteano lungo tempo sussistere. Solone depositario della suprema potesta le aboli quasi iutte, eccettuate quelle che riguardacano gli omicidji. (Aclian. Varr. Ilist. Lib. VIII Cap. X.) Ma Solone non data il suo novello odice agli atensie idetempi di Dracone. Le circostanze erano cambiate, i greci cominciavano a praicare la virità ed a rispetture i magistrati, onde era opportuna la sua moderazione.

<sup>(3)</sup> Cosi serive Giuseppe Ebreo. ( Adver. App. lib. 1.) Demostene però giudice di lui più competente in questa causa, parta di crete leggi seritte da Tesco sopra una colonna di pietra. (In Neaeram) Cecrope non aveva lasciato che delle leggi verbali.

sangue, dettato da un dragone (1) e celebre per la sua crudeltà, arrestò i progressi degli ateniesi tanto nelle scienze che nelle arti. Ma Solone colle sue belle istituzioni vi ricondusse la pace, la ricchezza e la magnificenza (2), apprestò ai talenti i mezzi di svilupparsi in ogni genere di cognizione; e gli animi industriosi profittarono del riposo che veniva ad essi assicurato per coltivare la Belli Arti.

L'epoca però che aveva dato la spinta all' innalzamento delle arti, era stata senza dubbio alcuno, quella di Omero. Sette considerabili città si contrastavano l'onore di volerlo lor figlio (3), segno non equivoco del suo merito. Ma egli non meno che i greci suol contemporanei e snecessori non istudiavano già sui di una gran copia di libri (4); non

Hist. Lib. II.) .

 <sup>(1) (</sup>Herod. apud Arist. Rethor, lih. II Cap. XXIV).
 Il filosofo alludeta al suo nome.

 <sup>(2) •</sup> Le ricchezze, dice Montesquieu, (Esprit des lois,
 T. II. Liv. XXI. Chap. VI.) sono l'effetto del commercio;

la conseguenza delle ricchezze, il lusso; quella del lusso,
 la perfezione delle arti.
 Le Arti infatti portate al segno che le sappiamo ai tempi di Semiramide, dinotano presso i caldei, commercio, fasto e ricchezza (Diod. Sic. Bibl.

<sup>(3) -</sup> Homerum Colophonii civem esse dicunt suum. Chii suum vindicant. Salaminii repetunt, Smyrmaei vero suum esse confirmant etc. · (Cic. pro Archia Poeta) Suida ne annovera diciannove, che si contrastavano l'onore di avergli dato i natalii. (Lexicon, voce Homer.) Sirabone però lo crede di Chio, peròle qual popolo aveca una moneta chiamata Omero (Lib. XIV apud. Fabric. Bibli Graeca T. I. Lib. III.

Cap. L.).

<sup>(4)</sup> Io non intendo per libri, che quei marmi, quelle tavole e quelle foglie di alberi al più, che si usavano nei tempi antichi. So benissimo che in sul principio si serisse con coltelli sopra alcune frondi, indi in pietra con ferri, poscia in fogli di

consumavano le ore in istudj inutili, frivoli ed inetti (1), impiegavano il loro tempo meno in dettar precetti (2) che in osservare la natura, e la natura medesima si dipingeva a' loro sguardi sotto semblanze sempre nuove e sempre incantarici. Sembrava che ella si rendesse docile ed ubbidiente alla voce di uomini cosi singolari.

Omero infatti per descriverci una burrasca cantava

alloro con pennelli, ed infine in carta pecorina. Nel XI secolo qui inventata la carta che si una oggidi comunemente; (Murat. Annal. Ital. Tom. III.) e nel XV l'arte del torchio da Guttemberg e da Corrado di Magonza o come vogliono altri da Hartem in Strasburgo, passata poi in Roma dicio, anni dopo cioè nel 1458. In ogni tempo ed in ogni paese cercarono i popoli di conservare la memoria di quegli avvenimenti che più doveano interessare la posterità.

- (1) Cost Voltaire
  - Origène, et Jean Scot sont chez vous sans crédit.
    La nature en sait plus qu' ils n'en ont jamais dit
  - La nature en sait plus qu'ils n'en ont jamas
  - · Écartons ces romans qu'on appelle systèmes
- Et pour nous élever descendons dans nous-mêmes.
   (Lois Nat. Exorde)

Insegnaca perciò Cierone nel suo oratore che il piccolo rolume della XII tarde era infiniamente superiore in pregio a tutte la biblioteche de alle specolazioni tutte de filosof legitaleri. Bibliothecas mehercule omnium philosophorum unus mihi videtur XII tabularum libellus, et auctoritatia pondere, et utilitatis ubertate superare. (Tom. Ili de Orat. Lib. L)

(2) É un vituperevole contume di certe sevole lo impiogare molto tempo in iscrivere, quando in vece si potrebbe fare apprendere ai giocani cioceché si detta. Quel tempo pud dirsi gettato via, checché ne dicano alcumi amatori di antiche vesanze, che i fanciulli sotto il dettato, storpiano il carattere. allegando, imprimersi meglio nella memoria ciò che si serie. ció che vedeva nel mar Egeo. Dipingeva Apelle una Venere col tramandare alla tavola i dilicati tratti della leggiadra Laide (1) che aveva sotto gli occhi. Gli antri, le grotte, le spiaggie facevano una parte delle lezioni oratorie del gran Demostene: in tat guisa, dice l'abate di Andres, non istan-candosi di troppo la memoria, operava con più vigore l'immaginazione; la mente non distratta dalla varietà delle ricerche tutta s'avvolgeva nel proposto suo intento; non occupandosi eccessivamente nella lettura, lasciava più liugo alla rileissione, ed in se stessa anziche ne'libri stu-diando la natura, più vive potea trarne fe forme e ricavarne n'il somellanti le imagini ec. - Prori quindi di

alcune regole necessarie, un immenso numero di esse non

<sup>(1)</sup> Nicia generale Ateniese, devastando la città di Secara in Sicilia che si crede fosse stata, ove oggi è Carini. contò fra' suoi prigionieri la famosa Laide. Corinto la più licenziosa città della Grecia servi di primo teatro al di lei libertinaggio (Plut. in Nic.). Principi, oratori, filosofi i più severi (ad eccezione di Senocrate) amarono questa bella Siciliana. Diogene il Cinico su corrisposto malgrado la sua povertà, ed Aristippo vi dissipò quasi tutti i beni paterni. L'Oratore Demostene, l'arbitro della Grecia, si recò segretamente a Corinto per ottenere i suoi favori. Gli si domandarono mille dramme, alla qual proposta ritornò indictro dicendo. . Non emo millibus drachmarum poenitentiam; . appalesando maggiore avarizia che costumatezza. Tutti gli affetti di Laide erano però consegrati ad Eubate di Cirene che finalmente la deluse ed abbandono. Per ritrovarlo si portò ella fino in Tessaglia ove le donne di quel paese concepirono contro di lei tanta gelosia che l'assassinarono nello stesso tempio di Venere 340 anni prima dell' era volgare. I Greci condiscesero con piacere ad innalzare de' monumenti alla memoria di questa bella Cortigiana. (Paus. Lib. II Cap. II.)

serve ad altro che ad incatenare, impicciolire e distruggere l'immaginazione.

Le Muse abitano in luoghi soitiarj; lvi i pittori della natura circondati dalle sembiane le più ridenti sentono l'ar-dore di loro ispirazione. Le gran passioni, le gran virti sono sovente nudrite nel silenzio e nel rittro. L'uomo in societal perde tutti I suoi distintivi lineamenti e non è più che una fredda copla di queilo che lo circonda. Per questo siamo noi tacciati di non aver carattere; poichè non viviamo abbastanza con noi medesimi, ed accattiamo troppo dagli altri (1).

Un accidente, una vittoria contribuivano sovente all'innatamento delle arti presso i greci. Frine famosa cortigiana che offriva ella sola più vezzi di tutte insieme le belezze dell'Asia, un giorno nelle feste di Eleusi spogliatasi da tutti

<sup>(1)</sup> La solitudine infatti è di un grande utile ai professori di Belle Arti giacche l'immaginazione di una persona divisa dalla società, è più facile ad accendersi, essendo più raccolta e men dissipata. Youngh e Shakespeare meditavano nella solitudine e negli orrori de' cimiteri le loro sublimi opere. Il celebre abate Rancè se ne andava nelle catecombe di Roma a raceogliere ed infiammare quel genio tetro e malinconico che manifestossi in appresso colla rigorosa istituzione della Trappa. I Latini parlando della solitudine, la chiamarono con tanto queto . Amica sitentia . quasi volessero annunziare il riposo della natura. Plinio scrivera al suo amico Tacito che la campagna è il luogo più adattato allo studio ed alla contemplazione. . Jam undique silvae, et solitudo, Insumque Iliud silentium magna cogitationis incitamenta sunt. (T. I Lib. I Ep. VL.) E chi ardirà di negare che lo spettacolo della natura richiami in quel silenzio tutti i nostri pensieri alla contemplazione per fino della Teologia naturale? E se la società ci ammaestra a conoscere ciò ch'è ridicolo, non è il ritiro che c'insegna a distinguere i vizi?

gli abiti e lasclando cadere i suoi bei capelli sulle spalle si tuffò nel fiume e scherzò lungamente nelle onde dello Scamandro. Un infinito numero di spetiatori ricopriva tutta la spiaggia, quando ella stanca di più nuotare, vi si avvicnio per rivestrisa. A vista di tanta bellezza, all'aspetto di Frine ed in un momento di trasporto esclamó quel popolo entusiasta: - Ecco Venere che esce dall'acque - e l'avrebbe in vero creduta la Dea, se Frine non fosse stata si universalmente conosciuta. Un elogio al lusinghiero e si caro alla sua vanità la fece arrossire el accrebbe i suoi vezzi. Prassitele ed Apelle, testimonj di un così seducente spettacolo promisero l'uno di scolpire e l'altro di dipingere la Dea in seno dell'onde. L'eseguirono, e si vide arricchita la Grecia di bellezze e più nuove e più rare. Una viltoria introdusse nell' architettura le colonne dette caratidi e persiame (1).

<sup>(1)</sup> Vitruvio ne racconta l'origine della sequente maniera. . La Città di Caria, nel Peloponneso, predata dagli al-· tri greci vincitori dei persiani, ai quali si avevano unito · i cariatidi, fu distrutta ed incendiata. Gli uomini furono · passati a fil di spada e le donne condotte schiave furono · costrette ad usare le loro vesti lunghe e gli ste si loro or-· namenti. Per eternare la memoria del tradimento e della · pena gli architetti sostituirono in molti pubblici edifizi le . figure delle donne di Caria, senza braccia, vestite decente-. mente e che sostenerano gli architravi. . (De Archit. Lib. I Cap. L.) Pausania, (al dir dello stesso Vitruvio) generale dei lacedemoni, riporto una compiuta vittoria sopra dei persiani. Tantosto si lavorarono in Sparta delle statue con vesti alla persiana ed in attitudine di prigioniere che si sostituirono alle colonne come lo era stato delle cariatidi. Idea barbara pel dritto della guerra e pel dritto dell'architettura. Ad imitazione di quelle donne si fecero satiri, eroi e dei per sostenere delle fabbriche sopra le loro teste. E come? Coll'internare nel muro la metà del loro corpo dal mezzo in giù

Le piegature delle gonne delle matrone diedero l'idea di quelle altre chiamate scannellate.

Io non vogilio negare che la sorte delle arti vada unita a quella della civil società o che le vicende della letteratura sieguano le rivoluzioni degli stati, tanto nel crescere quanto nel declinare (1). L'Etruria, così illustre nazione, ce ne presenta un esempio. Maestra del romani nelle lettere dové subire anch'essa la sorte comune e divenire loro serva. Verso il quinto secolo di Roma cadde sotto la poetenza della sua ambiziosa rivale e colla perdita del suo potere perde ancora le sue arti, i suoi studj e il suo decoro. Ma neghero costantemente che alla forma del governo repubblicano de' greci debbasi ascrivere l'alta gloria e la somma perfizione a cui rest felicemente arrivarono. Noi osserviamo ne' fasti delle nazioni che le scienze tutte e, tutte lo belle cui tutte lo belle cui tere della coma del cutte lo selle cui tere lo selle cui tutte lo belle cui della coma d

o col finire in pesci ed in fogliami. Simili spropositi furono nondimeno secondati.

<sup>•</sup> Oh imitatores servum pecus! • — (Horat. I.ib. I Epist. XIX.)

Niente di più necessario della logica nelle menti umane, e niente di più trascurato di essa.

<sup>(1)</sup> L'Architetura dei diversi secoli ce ne appresta un exempio. Passati bei giorni di Periole di Alessandro, in cui erazi estesa in tutta la grecia, in gran parte dell'Asia e dell'Egitto, monot, e quasi quasi si perte. Autotata dai romani con maestà e magnificenza cominatò a decadere e pigliare fra le guerre del IV secolo un pesante, oscuro e eproporzionato Gotico. L'ignoranza dei longobardi e le guerre di Carlo Magno la ferero peggiorare. Si stravolse poi nel secolo X e dalla gofferza balzò ad una legerezza la pià ardita, divenne allora tutta traforata e merlettata e fu detta Gotica Moderna. Risorte nel XX secolo le scienze, risores anco la bella architettura greca e romana e ripigliò il suo pristino nonze.

arti fecero i loro magglori progressi sotto il governo monarchico. - Nel seno de'grandi Imperj, dice Goguet, sono nate le arti e sono state formate le scienze ». La Sicitia non fu mai tanto feconda di letterati, quanto nel tempo dei Dionisi. Atene fiort sotto Pisistrato e sotto i suoi figli Ipparco ed Ippia quando tutta la Grecia gemeva per la perdita delle sue leggi e della sua libertà. In tempo della repubblica romana si videro, è vero, Plauto, Tullio e Terenzio: ma nel secolo di Augusto, Ovldio, Tibullo, Virgilio, Orazlo, Fedro, Vitruvio ed altri moltissimi (1). In tempi a noi più vicini, se gloriavasi la libera ed alpestre Ginevra di Senebier , di De-Luc , di Bonnet e di Rousseau ; la Francia faceva stupire pe'suol Bossuet, Corneille, Racine, Despréaux, Crebillons, Lulli, le Brun e Poussin. Alessandro VI. e Giulio II. pontefice bellicoso, prepararono in Roma la glorlosa epoca di Leon X., epoca in cui fiorirono tutte le belle arti d'Italia. Di quanto non stamo noi debitori, e qual utile non hanno arrecato alle scienze moderne ed alle belle arti i Borboni, gli Austri, i Medici, i Gonzaghi? Ed la vero, quale stima e rispetto non aveva Dionisio per Platone? Non fu egli stesso che all'arrivo del filosofo in Siracusa lo fece incontrare con una trireme pomposamente adornata; lo condusse seco per la città, come un dio trionfatore, su di un bel

<sup>(1) (</sup>Millol, Stor. Rom. e Denina, Letterat. T. II Andres, Stato Lett. T. IV Lib. I Cap. 1. ) In questi tempi al forcià che Roma un principio di belle speranze per le arti. Sotto dei Creari si videro in Roma centomila statue ornare le pubbliche piazze, i tempj, i trivje le caes. Nocanta colosis e quarani otto obdischi di granito di Epitto elevarsi con magnificenza sopra sontuoissimi piedestalli. (Militia, Mem. degli archit. T. 1.) Virgilio finalmente ad imitazione di Teocrito, che aveca arcitto i suoi dillij alla corte di Tolommeo, serivera le sue possie in quella di Maguato ed era emulato da un infinito numero di pocti e di artisti.

carro tirato da quattro cavalli bianchi; fece sacrititi agli dei ed ordino pubblici contili per il suo accesso in Sicilia? Non fu egli forse Pisistrato colui che sbandi l'ozio e la povertà d'Atene, incorraggiando l'agricoltura, il commercio, l'industria, impiegando quella turba di oscuri cittadini che la niseria spingeva alle sedizion? Non fu egli slesso, che malgrado di essere un usurpatore, non temendo il progresso delle umane cognizioni, dopo di aver abbellita la capitale della Grecia di ginnasi, di tempi, di statue, di piture, di fontane, di obelischi, pubblicò molte edizioni corrette delle opere di Omero, e (lochè ci den più sorprendere) formò, il primo fra greci, una pubblica libreria a comodo degli aleniesi (1), e raccogliendo ogni genere di seritti, promosse grandemente e le scienze e le belie arti? Non fu eggii forca Augusto Il protettore di Orazio (2) e di Virgi:

<sup>(1)</sup> Prima di loro conservacano gli ebrei una ben grande liberia nel tempio di Gerualemme, ed ogni sinagoga uveva la sua in particolare. (Lucae Cap. IV.) Gli storici non parlano affutto delle biblioteche de'caldei, gente erudita, versata in molti generi di cognizioni e specialmente nell'astronomia: ma possiamo ragionecolemente susporre che ne a vessero avute. I Fenicj, secondo Eusebio, (Prepar. Evanqe), erano amantissimi di raccopliere libri. Le più magnifiche biblioteche per di furono infallibilmente quelle di Egitto. Se si crede a Diodoro, (Bibl. Hist. Lib. 1 Cap. I.) la prima fu fondata da Otimantro successore di Proteo e contemporano di Primo re di Troje, Ma la più fustosa e la più su-perba di tutto il mondo, si fu quella di Tolommeo in Alessandria.

<sup>(2)</sup> Orazio ebbe in dono da Mecenale la famosa villa Sabina e l'imperadore lo fece suo segretario. (Brami, vid di Orazio.) Qual differenza tra Flacco e Torquato Tasso! Questi, il celebre autore della Gerusalemme liberata, oggetto verauente compassionecole e grande esemplo dei capricci del-

lio (1)? Se getteremo poi uno sguardo passeggiero ne' fasti degli ebrei resteremo persuasi che pochi nella Teocrazia (2), ma un grandissimo numero di uomini illustri fiorirono nella loro monarchia (3). Le leggi quindi che prescriveano

la fortuna, fu costretto a chiedere in elemosina la somma di dieci scudi.

- (1) Virgilio ottenne dalla corte di Augusto gli onori i più distinti e divenne in poco tempo padrone di ducento cinquanta mila seudi, somma assai considerevole in quei tempi. (Servio, vita di Virgilio.)
- (2) La Teocrazia era una specie di governo nel quale Dio era il sovrano legislatore ed i ministri di lui erano uomini che a suo nome regolavano i pubblici affari. Finì ella con Samuele il quale unse per primo re Saulle, figliuolo di Cis della tribù di Beniamino (Reg. Lib. I cap. X.). Dopo la morte di questo re passò lo scettro nella tribù di Giuda, in persona di Davidde (Reg. Lib. II Cap. V.). A Davidde successe Salomone suo figlio, (Reg. Lib. III Cap. II.) ma quando cessò questi di vivere su smembrato il suo regno. Dieci tribis seguitarono Geroboamo; ed il figlio di Salomone Roboamo, non regnò che sopra due, su quelle di Giuda e di Beniamino. Diciannove re di Isracle ed altrettanti di Giuda, che comprendono da circa 250 anni, diedero fine alla stirpe reale di Davidde. Dalla cattività di Babilonia, passarono i giudei alla Aristocrazia sotto il dominio de'persiani. Un Idumeo alla fine salì sul trono di Gerosolima e così avveraronsi i vaticinj di Giacobbe, il quale moribondo aveva promesso al suo figliuolo Giuda, che la di lui discendenza doveva essere luminosa sino alla venuta di colui che era l'espettazione delle genti. (Gen. Cap. XLIX.)
- (3) Bisogna invero confessare, che gli ebrei furono in ogni tempo senza estese cognizioni. La loro istoria tali ce li dimostra in quel che riguarda la navigazione, l'astro-

una buona educazione; che assegnavano degli onori per alimentare (al dir di Tullio) le arti; che davano dei premi, i i quali lusingando il proprio amore, invitavano l'uomo a perfezionarsi (1), e mille e mille savie loro istituzio-

nomia, il commercio ec. (Flav. Josephi contra Ap. Lib. I.) In tempo però della Monarchia portarono essi le Belle Arti ad un qualche luminoso grado di perfezione. Se vogliamo riquardare l'architettura, oltre al famoso tempio inalzato da Salomone, pel quale secondo il gesuita Villalpando (Spieg. del temp. di Gerus. T. II ) impiegorvi 401,900 operai, profondendovi delle somme incredibili, oltre a tremila duecento ottantadue milioni di seudi lasciatigli da Davidde suo padre; fece eali ancor costruire nello spazio di tredici anni il suo palazzo, impiegandori quanto la natura e l' arte poteano somministrare di magnifico e di sontuoso per renderlo degno del più gran re dell'Oriente; (Reg. Lib. III Cap. VII.) fece erigere le mura di Gerusalemme ; la famosa piazza di Mello tra il Sion ed il Moria; e costruì moltissime città nella vasta estensione de'suoi domini. Serviva la musica alle loro religiose cerimonie, e venia singolarmente impiegata nelle feste e nei funerali con un fasto ed una pompa incredibile. Ci basta di sapere, che 24 leviti erano alla testa di 24 cori di musici, che servivano in giro ed a vicenda. Sin dai tempi di Mosè, alcuni de'loro istromenti erano di argento: ma sotto la monarchia lo divennero tutti. Tali i loro Kinnor, Hugala, Nablo, Tuph, Zalzelim, Schalischrim e Mezilothaim. La Poesia poi e l'eloquenza dei profeti, che comparvero quasi tutti in tempo della monarchia, sorpassarono di gran lunga quelle delle altre nazioni.

- (1) Crede Orazio, che la sola brama di gloria avesse acceso ne'greci quella di farsi singolari:
  - · Graiis ingenium, Graiis dedit ore rotundo
  - Musa loqui, praeter laudem nullius avaris.
     (Ars. Poet.)

ni (1) portarono i greci e gli altri antichi popoli a quell'auge di gloria ed a quel sommo grado di eccellenza, in cui ce li presentano le istorie (2).

L'educazione della gioventù era l'oggetto più interessante della legislazione de' greci (3). Licurgo infatti per

Ed osserva Tacito, che i tempi più fecondi di uomini meriteccii, sono altresi abbondanti di quelli inclinati a render loro giustizia. Virtutes iisdem temporibus optime aestimantur, quibus facillime gignuntur. • (Tom. III in vit. Agricol.)

(1) Una legge ateniese proibiva ad ogni cittadino di e-sercitare due arti nell'istesso tempo. Duas artes ne exerceto. (Demost. in Timocrat.) Questa legge per guanto era piaceccole pre un uomo, che dovea rinuntiare al benefizio della sua abilità, altrettanto poi era efficace a far germogliare la delicatezza, la galanteria, e la perfezione di ogni arte.

(3) Vitruvio ci fa menzione di una legge di Efeto, dui ma non ingivuta, la quale aveta apportato un utile grandissimo alla greca architettura. Un architetto (dice egli) prendendo vic a dirigere un opera pubblica, doveta assicurare la spesa ed ipoteare i suoi beni. Compita l'opera e consegnatala, se l'esito corrispondeva si premiara, restavano liber i suoi beni, e a egli accordavano noi decreti di onore; se l'importo però ascendeva al quarto di più si somministrava pure dal pubblico erario: ma se vi si consumara più del guarto, questo di più si cavava dai di lui

consumava più del quarto, questo di più si cavava dai di lui beni. (De archit Lib. X Proem.) Desiderava egli cile tempi suoi, si josse praticato lo stesso in Roma, giacchè ognuno era disanimato a fabbricare, per l'esorbitanza ad incertezza della spesa.

(3) Le donne che compongono la metà della nazione e che formano una importante porzione della società, perchè generano, nutriscono ed educano ne' primi anni i teneri loro figli, convinerre gli spartani della necessità di essa, portò nella loro assemblea due cani gemelli, 'uno de' quali era selvatico e l' altro domestico. • Questa differenza (disse loro) nasce dall' averti diversamente allevati • el de ra la le'estrema sollecitudine che ne avevano, che prevenivano fin anco il momento della loro nascita. Quando una donna dichiarava la sua gravidanza, si sospendevano nel di lei appartamento alcuni ritratti, ne' quali brillavano i giovenitò e la hellezza. Tali erano per esemplo quelli di Apollo, di Narciso, di Giacinto, di Castore e di Polluce. In questa guisa la sua immagianzione colpita continuamente da tali ggetti ne trasmetteva alcune traccie ai figliuoli che portava nel seno (1). Arrivati questi ad una certa el si ricevano il

parteipacano in Grecia dell'utilità di una 'domestica educacione. Platone, quel genio simpolare nella sua identa repubblica, (Dial. V et VII) azrebbe voluto dar loro gli stessi esercizi che si danno agli uomini. Ma come salcare la loro fisica debolezza? l'a altro considerevole vantaggio della loro educazione sopra la nostra si era, che quella non venia gianmasi smenità. Epaninonda nell'ultimo anno di sua viti adi ecca ed ascoltava le core istesse dell' età in cui avera principitato ad ammestrarsi.

(1) (Oppian. de Venal. lib. 1.) S. Agostino, sul testimonio del medico Sorano ci rapporta ancora, che un re di Cipro, essendo bruttissimo, fece appendere le più leggiadre pil-ture nell'appartamento della moglie a fine di averne il bello nella prole. (Retract. T. Ilah. D.) Noisportamo fin doce si estenda l'impero dell'immaginazione. I fenomenti della natura, che non bene s'intendono, e che non si sossono facilimente spiegare colla fisica, non ci permettono nè anco di sapere se i nei, ossino quelle macchie che si osservano nel corpo di un bambino, dette conumennele voglie materne, si debano acrivere ad un vizio della cute o alla vicace immaginazione delle donne. Bondel Rooderer, Caldani, Haller, Pormazione delle donne. Bondel Rooderer.

vantaggio della comune educazione e dei pubblici studj (1).

tal e molti altri ne accusano un certo sregolato tessuto della pelle. Tulpio però, Boherave, Van-Swieten, Stalpart li pongono tra le malattie congenite della fantasia della madre. (Vedi Nessi, Istit. di Chirurgia T. II.)

Non ignorando gli spartani, che la somma dilicatezza delle fire di una donna, averebbe puoto imprimere nel feto le marche di quegli oggetti, che si presentacano di continuo alla gagliarda sua immaginazione, usarono costantemente questa pratica, per non lacciare intentalo mezzo alcuno, che contribuire potesse alla bellezza della specie umana.

(1) È stato mai sempre un gran dubbio in politica se sia più utile la pubblica della privata educazione. Quintiliano (Instit. Orat. Lib. I Cap. H.) trattò questo punto con una filosofia ed eloquenza degna di lui. Non potè egli negare, che nella pubblica educazione i costumi dei giovani restano sovente esposti a maggiori pericoli, e che il cattivo esempio di un solo, è capace di seminare la dissolutezza in tutti. Confessò egli ancora, che il precettore non avendo che un solo discepolo può meglio applicarsi alla di lui istruzione e farlo vieppiù avanzare nelle regolarità degli studi. Egli però non volle appartarsi per molte e più efficaci ragioni dalla pubblica educazione. Questa ( secondo egli riflette ) dà ad un giovane più di coraggio, lo appezza di buon'ora alla compagnia, gli fa acquistare delle amicizie e gli fa conoscerc la società per la quale è nato. Un più considerevole vantaggio ritrova ancora nell' emulazione. Egli è questo il mezzo efficace per far arrossire un giovane di cedere a' suoi uquali e stimolarlo alla fatica. Lo sottrae dall' adottare i capricci del padre o le ridicole vanità e mollezze della madre. Profitta di quanto si dice a lui ed agli altri. Vede in ogni momento dal suo precettore approvare una cosa e correggere l'altra; or biasimare la pigrizia di questo ed or lodare la diIn infinito numero di giuochi che essi praticavano nelle lora soltennità, arrecavano l'emulazione nelle belle arti. La pompa ne accrescera gli onori, e questi moltiplicavano i concorrenti. Artemisia regina di Caria non trascurò mezzo alcuno per eternare la memoria di Mausolo suo sposo. Ol-tre a ciò che ci raccontano della di lei tenerveza (1), sappiano, che chiamò ella i migliori architetti e scultori del suo tempo per costruire un sepolero che illustrò il nome di quegli artisti (2), e fece riquardare quella funebre mole

ligenza di quello; e lo stesso maestro, avendo molti uditori, animarsi maggiormente, parlare con più di energia, trasportarsi, appassionarsi e cerace di ispirarse loro quei sentimenti da'quali egli stesso è penetrato. (libid.)

- (1) Artemisia Mausolum virum amasse fertur supra omnes amorum fabulas ultraque affectionis humana fidem. (Aul. Gell. Noct. Att. Lib. X Cap XVIII.) Raccolse ella le ceneri dello apono, le sciolse nell'acqua, le mischiò con odori e le berè per eccesso di tenerza (bidò.). Il nou dolore non la fece sopratticere a quella perdita che soli due anni (Strab. Lib. XVI) ne' quali , diec Aulo Gellio, Multa alia violenta amoris indicia fecisse dicitur. Pietro Bayle senza negare certi fatti storici crede che tutto quello che viene spacciato di meranifolios ospra il personaggio di questa vedora fosse stato cavato da alcuni romanzi oreci, (bict. Hist et Crit. T. I Art. Artem.)
- (2) Quattro scultori furono incaricati di scolpire e di ornar di figure quella funebre mole. Scopa ebbe la facciata di Oriente; l'imotro quella di mezzodi; Locarrte quella di occidente; e Briass quella di Stetentione. Il giro di questo delficio era di 411 picile e 36 colonne ne circondazano la parte principale. Sopra di esso insalzanasi una piramide e sopra di questa una quadriga di marmo, opera del gran Pili. (Plin. Hist. Natur. Lib. XXXVI Cap IV.) Gli architetti che fecero i disegni per innalzarsi questa superba mole Belle Arti.

come una meraviglia del mondo, cdi li più bello e grandicso monumento dell'universo (1). L'affitta Artemisia invitó ancora in Alicarnasso tutti i poeti, gli oratori, i musici, i hallerini per celebrare a gara magnifici e luttuosi giucchi, assegnando loro premje regali i più distinti. In questi spettacoli comuni a quei popoli, come gli olimpici, i nenuei, i pizii e gli istunti si reputava (al dir di Tullo) maggiore onore l'esservi coronato che il trionfare in Roma (2).

più alla vanità che al dolore, furono i greci Satiro e Pireo.

- (1) (Plin. Lib. XXXVI Cap. IV.) Questa Regina amò sempre di rendere immortali le sue azioni. Acendo conquistata l'isola di Rodi, vi eresse la propria statua in atto di tenere oppressa la città. La religione de'greci vietava di logitere o di abbattere tutti i tropi vana volta innalzati. Ma i rodisotti coll'andare de'tempi, cirrondarono di fabbrica quel gruppo ad oggetto di non essere più osservato da nessuno; e senza disubbidire ad un loro dogma, celarono um monumento per essi umiliante. (Vitruv. de Archit. Lib. II Cap. VIII.)
- (2) Hoc est apud graecos prope majus, el gloriosius, quam Romae triumphas. (Be orta. ad Brul.) Questi giucobi, er rano stati istituiti non solo per arreczare la giorensi agli esercizi del corpo e celebrare in un determinato tempo la memoria dei più grandi arresimensi; ma per onorare ezimigle, et i erano ciaque di ferrenti maniere di esercizi, ciò il corso, il sallo, il disco, la lotta ed il cesto, ossia scherma. I giucobi olimpici, così detti dalla città di Olimpia in Elide, ore costantemente si celebrarano di ciaque in cinque anni, si credettero da alcuni trittuiti da Erecole e ad altri dallo stesso Giore, vincitore dei titani. Il premio era una corona di ultivo e qualche volta di gramigna, di salcio, di lauro, di intrico, di quercia e di palma. Il rumei si sofera lauro, di intrico, di quercia e di palma. Il rumei si sofera.

I Greci erano dominati da un gusto il più furioso pel teatro (1). Decretarono in Atene financo la pena di morte

nizzavano nel bosco di Nemea nell'Acaja in onore di Achemore, chiamato altrimenti Ofelte, figliuolo di Lieurgo, ministro e sacerdote di Giove e di Euridice. Il vincitore venia coronato di appio, erba funebre e luttuosa. I Pizii, il soqgetto de'quali si era la vittoria di Apollo contro il serpente Pitone, si celebravano coll'istesso periodo e con ali stessi esercizi degli olimpici. Una ghirlanda di alloro. albero sacro ad Apollo, per la trasformazione di Dafne figliuola del fiume Ladone, era il quiderdone che davasi a colui, che vi trionfara, fil'istmii in fine, che assunsero questo nome dall'istmo di Corinto, che separa la Morea dal continente della grecia, si credettero da alcuni istituiti dal re Sisifo, in onore di Melicerta, e da altri da Teseo, in onore di Nettuno. Comunque sia la cosa, si eelebravano essi ancora ogni cinque anni; una corona di pino eingea le tempia del vincitore, il quale veniva portato in trionfo e passava in città sopra di un ponte erettori a bella posta fra le acelamazioni de' suoi eoncittadini e di un infinito numero di greci che intervenivano a questi spettaeoli.

(1) În Ateue vi favrono due teatri, l'uno architettato da Agatarro e l'atro da Filone. I più strepitosi però si favon quelli di Roma. M. Emilio Scauro ne fece uno capace di contencre ottantamila persone. Pompoo ne ordinò un altro di pietra della capacità di quarantamila. Il più piccolo si cra quello di Marcello che potea dar luogo a ventidue mila romani: ma i loro teatri erano a cielo aperto. Un'improvvisa pioggia costringea socente gli pettutori a cercare un asilo nei portici e nei pubblici edifizi che vi erano all'intorno. I mostri teatri coi vantaggio di eserre cocerti, ir seero più piccoli; ed il più grande, può appena contenere tremila persone. L'antica figura del teatro era semicircolare. La nostra vittertetza ei fece accorgree che essa all'arga di troppo il

a quell' oratore che proponesse d'implegare le somme addette a questo divertimento in servizio dello stata (1). L'oratore Licurgo persuadeva che s'innalzassero delle statue ai
compositori di tragedie. Il primo degli Arconti presiedeva a
questo spettacolo e doveva essminare i d'ammin prima di
essere recitati. in tutta la Grecia i supremi tribunati dovevano intervenire ai teatri per far giustizia al poeti. Sappiamo che gli Eliadonici esercitavano tale uffizio in Olimpia, e
gli Anfizioni ne'giuochi pizii. Pericle e lo stesso Soratea
assistevano all'impiedi alla rappresentazione delle opere di
Sofocie e di Euripide; ed Alcen richiamando a se una folla
di stranieri dettava loro lezioni di viriti e di eloquenza.
Questo degno spettacolo contribul assassissimo a perfezionarii
nel resto delle belle arti (2). Il Teatro istituito per essere

vano, ossia la luce della seena; e costrinse i più illuminati architelli a ripararri, sostifuendori una semiclisse, la quale dà ancora il cantaggio di accrescere il numero dei palchetti, giacehè la periferia dell'elisse, è maggiore di quella di un erchio, il cui diametro sia uguale all'asse minore di quella.

Nillanno 1619 il celebre architetto Gio. Battista Alcolti fece in Parma per ordine del duca Ranuccio I. Farnezun magnifico teatro che si accostava di molto alla forma dei greci teatri. In esso vi si vedanno i gradi; le preenizioni, i vomilorj, il posgo, vi colonnato superiore e tutte quelle parti che componevano gli antichi teatri di Ateve. Chi bramasse una descriziona acevarda di tutti i teatri di Rome potr di virgersi all'opera del cav. Carlo Fontana intitolata - Anfiteatro Flavio.

(1) (Demosth. in Olynth. II.) Gli annali delle nazioni non ei offrono un secondo esempio di simile delirio.

(2) - La pittara, (dice Andres) la musica e le belle arti
 deggiono alla tragedia i rapidi e feliei loro progressi. La
 meccanica istessa non sarebbe venuta presso i greci a tanta

scuola di costumi, ove dee castigarsi il vizio, premiarsi la viriu (1) e che forma così la più beila educazione, il più bel sollievo delle fatiche, e la buona istruzione per tutte le classi dei cittadini, è forse la miglior guisa di unire gli uomini per renderli socievoli ed umani. Eppure non han mancato taluni di screditare questo spettacolo e di propone la soppressione. Così un fanatico Inglese (2) e così ancora quel

 perfezione se non fosse stata necessaria per le macchine del teatro; e la singolare loro eccellenza in ogni genere di cultura, che fa ancora la meraviolite dei posteri, si è in gran parte formada e erectival all'ombra del teatro. (Salo, e Progres. d'ognl Letter. T. V Par. II Lib, I Gap. IV.)

(1) Non c'ha dubbio alcuno che sia il teatro la migliore maniera d'istruire gli uomini dilettandoli. L'aspetto dei loro errori, le splendide traccio che hanno sornete lacciato di lor prudenza e di lor sagacità; i terribili etempi deloro vizi puniti e di consolante aspetto delle virtà premiate; la terie or ridente, or lagrimecole delle loro rivoluzioni, delor or innalzamenti e d'loro precipizi, è per l'uomo la scuola la più utite, la più amena e la più dittetevole.

(2) Non so dispensarmi a questo proposito di rapportare ciocchè lepidamente dice il sig. di Voltaire in una delle sue centiquatrio lettere sulla nazione inglese, scritte al suo amico Thiriot • Ad un certo ignor Prynne, dice cogli . (Letter XXIII.) Usmo serupoloso che si atrabbe creduto dannato, se in vece di un piccolo mantello arcus portato una casacca; che arrebbe giolio di allegrezza nel vedere una medà del genere unano tagliata a pezzi dal-l'altra per la gloria del paradito, gli salto in capo di seri-rere una meckina satira contro la commettia. Crede egli di provare (appogiato all'autorità dei rabbini) che l'Edi-jo di Sopole è l' opera del maligno spirito, che Ternzio [un semanticato ipso latto, e che Bruto il quale era un ri-

filosofo ginevrino che osò sostenere, essere dannose anche le scienze (1).

Ma i Greci stavano al teatro in silenzio, ascoltavano , amprendevano e ne uscivano pieni di seutimento e di ammirazione (2). La loro poesia e la loro musica, non sollectava solo l'orecchio, ma feriva il cuore; non esprimeva le sole parole, ma i sentimenti. Per questo appunto, dice Boaretti, noi siamo ben lontani di riportare la palma sopara de'greci; polché se non c'inganna tutta l'antichità, il teatro greco producea effetti ammirabili sulla popolazione e sulla popolazione di Atene, di cui perfino la minuta plebe si accorgeva della durezza di un verso e dei

lui lettera contra gli spettacoli e specialmente contro il teatro.

gorosissimo giansenista non per altro assassinò Giulio Cecare, se non perchè essendo questi pontefice, aveca aratito di scrivere una commedia ; il cui soggetto si era Edipo. Conchiuse egli finalmente, che tutti coloro che frequentano il teatro sono scomunicati, come se rinunziastero al loro batteino. Il Signor Prynne fu processato, il suo libro bruciato per mano del boja el egli condannato ad aver tegliate lo erecchie, per l'insulto patto al re, alta rea famiglia ed a tutti i magistrati che intervenicano al teatro.

(1) È de lacoersi, ma non da opprovarsi, la elecante di

<sup>(2).</sup> I nostri signori teatranti (dice Milizia) lungi da stare attenti e fisi alla rappresentazione drammatica, altra attenzione non si danno, che di mausgiare i loro spioneini per le asservazioni delloro astri, soltare di loggia in loggia e farri vedere sue giù. « (Princ. d'Archit. Civ. T. Il Cap. XV.) Le amabili damine poi hanno la bortà di far spesso sentire la loro voce disturbando tutta l'udienza, ora giocando, ora cicalando di nastri e di ventagli da una loggia all'altra, e qualche volta ancora di far le notal poeta o correggere la musica ed il suo compositore.

» più minimi difetti della poesta e della musica « Con tale attenzione, con tale entusiasmo alla vista di una statua o di una pittura restavano quasi immobili, la musica soavità di una voce il rapiva fuori di se, e movea perfino le armate a suo piacere (1).

Ma, (cosi sento replicarmi) ma egli è poi vero cio che ci raccontano degli ammirabili effetti che operavano in esal le belle arti? E qual meraviglia, (io rispondo) qual meraviglia presso di un popolo ch'era dominato dai sensi ed abbandonato alla seduzione de soui sogni? il dolatri della bellezza, tuttociò che aveva il dono d'incantare i sensi loro era prezioso per essi. Pericle domandava ogni giorno agli dei non i lumi della saviezza, ma l'eleganza della favella e che non gli scappasse parola alcuna capace di offendere le delicate orcechie degli ateniesi (2). I Groci erano dolati d'una sensibilità molto superiore a quanto noi ci possiamo ideare. L'occhio e l'udito avevano assa ipiù d'ulfuezza nel-l'amimo loro che noi non proviamo avere nel nostro (3). Si

(Lib. II. Ep. I.)

I Romani all'incontro facevano nel teatro tal rumore e tal fracasso, che Orazio lo comparò al muggire dei boschi o ad un mare irato.

Garganum mugire putes nemus, aut mare tuscum;
 Tantum cum strepitu ludi spectantur, et artes.

<sup>(2) (</sup>Plut. in Per.) Egli, giusta il testimonio di Platone (in Phaedro), fu il più perfetto di quanti oratori si erano sin allora sentiti. Cierono lo chiamo eloquentissimo: - Eloquentissimus Athenis Pericles. • (Tom. III De Orat. Lib. I.)

<sup>(3)</sup> Non si arrà difficoltà alcuna a crederlo, quando si vortà rifettere che questa nazione la quale ha interessato tuta la posterità, non poteca soffrire anche in prosa una parola dura, un'aspra collisione di sillabe, una clausola disarmonica, un periodo poco sonoro, una pronunciazione meno

vide peretò in Atene alla rappresentazione della presa di Mileto, tragedia del gran Frinico, struggersi tutta l'udienza in lagrime ed interrompere lo spettacolo co' suol gemitti e singliozzi. Si videro alla rappresentazione degli cumenidi di Eschio, quando uscircono le ombre dal sepolero e si slanciarono le Furie dal fondo delle scene con volto palido, con faci accese e con serpenti infrecatia nel capelli, si videro, lo dico, morire di spavento alcuni ragazzi, abbortire molte donne e commoversi tutto Il teatro. S'intese ancora fremere tutta l'udierza e griafa furibonda, quando Clitennestra diceva di dentro alle scene al suo figlinolo Oreste che la scannava:

« O figlio! o figlio! abbi pietade, o figlio

Di chi ti partori!

I Romani stessi, tuttochè meno sensibili dei greci, non interruppero forse coi loro pianti l'oratore Tullilo mentre arringava in favore di Cornelio Balbo? In tempi a noi più vicini, non fit soffocata la voce di Bossuet dai geniti dei francesi nella funebre orazione della regina d'Inghilterra (1)?

soave. Il suo delicato udito le facea ricercare in tutto armonia, numero e sonorità, e quando giungesa a ritrocarli, si abbandonava a tutti i trasporti di una imperiosa sensibilità. (1) Così serive Voltaire « Bossuet fait l'éloge functor

de la reine d'Angletere, eveux de Charles I., mais il qui obligé de s'arrêter après ces paroles — O nuil détastreuse, nuil effroyalle, ou retentil tout à coup comme un fedit de tonnerre, cette tonnante nouvelle, madame se meurt. Madame est montre. — L'auditoire fedate a manglots, et la voix de l'orateur fut interrompue par ces soupirs et par ces pleurs. (Essai sur l'Hist. Gen. T. XX.) Quando Massillon predicé per la prima volta il famos sermone del piccolo numero degli eletti, vi fu istante in cui un violent tra-sport o s'impadront di tutto l'utilorio, quant tutti si leca-

Non vide forse Tartini al canto di un' arietta tutti gli spettatori presi da entusiasmo starsene come fuor di se stessi, e confessare poscia di aver sentito rizzarsi loro tutti l capelli?

Se la nostra Musica non produce più gli effetti che esercitava un di sopra le anime sensitive dei greci, ne dobbiamo accusare la nostra durezza, (1) e forse più lo essersi sostituita all'antica semplicità una complicata e difficile musica ricca di streptio, ma non molto di logica e di sentimento (2),

rono alla metà per un moto involontario, ed il mormorio di acclamazione e di sorpresa su così sorte che consuse lo stesso oratore (Marmontel).

- (1) Sed nonnulli, dice Calmet, (Disser, de mus, vet. et pottes, Hehr. T. L.) spectantur pares in musica nostrorma temporum effectus. Cujusne vilio ea res deputanda an musicac, musicisve, vet instrumentis? An polius nos blandis minus tangimur, minusue prae veteribus illis movemur, vet forte passionum nostrarum motibus cautiores invigilamus? fleri quidem potest, ut nos animum habeamus prae illis firmiorem, et abitudine atque educatione aliquid in passionibus et sensibus nostris sive immutatum, sive dissimulatum fuisse.
- (2) Si ha voluto credere che alla semplicità antica della meraviglica, perché essende allora pià naturale, docera produre effetti più sensibili. Malti però si oppengono rispondendo, che per pochissimo tempo duvo detta musica facile e piana di i suoi felici successi accaddero appunto quando ella era più complicata e più difficili: osservamo anova che i giudri d'oggidi hanno una certa specia di musica molto semplice, che dicono cerditata dai lora antichi, (se pure arremo lor fede) la quale non produce più effetto alcuno. Calmet service coi (laco citato) Servant hodie usque judaci in synagogis suis quoddam nusicae genus, patrum facile traditione receptum. Simpli-Belle Arti.

contaminata da tutti i vizj del secolo; guidata soltanto da alcune regole meccaniche e da un estro più bizzarro, che solido (1). Qualmque si fosse la musica, certo è che quando ella non dice qualche cosa al cuore, altro ognora non sarà che un semplice rumore.

cissimam quidem musicam ipsi servani, qua în re veteri satia respondii, sed toi înter misrare gentis vices, lot rerum, el temporum circumvolutiones intactam illam mansisse quis credat? - Conchiudono dunque i più, che tutto quel meravigitoro che ci vien di laro rasportato, desi attribuire alta loro sensibilità, alla loro educazione ed in parte ancora alla scarezzza de virtuosi che faccano seniire di raro una soare armonia, per cui n' era più sensibile il diletto, e maggiore il piacers.

(1) I Greci ebbero come noi una musica complicata. che non ostante operava in essi i più meravigliosi effetti. Nella musica loro eranvi diverse specie di cadenze che vengono da noi usate oggidi come cadenza perfetta, imperfetta, interrotta, sospesa, irregolare e simili. Pitagora aveva diviso la corda in due, in tre ed in quattro parti. Dividendola nella metà, vide che risuonava l'ottava, e così successivamente. Nelle tre quarte parti della corda, ei vi scuopri la quarta, e ne' due terzi la sua quinta. Quindi conchiuse che l'ottava era come 1 a 2, la quarta come 3 a 4, e la quinta come 2 a 3 (Roussler, Memoir. sur la mus. des Anciens,). Filolao suo discepolo conobbe che il tuono maggiore poteva per le sue armoniche divisioni separarsi in due parti uquali, dall'una delle quali ne risultara il diesis, che noi diciamo cromatico e dall'altro un quarto di tuono, che chiamavano apotome minore, la cui ragione era di 2048 a 2187. (Encyclop. Tom. I Art. Apotome. ) I Greci sapevano ancora che da un tuono all'altro avri un infinito numero di tuoni, incapaci però di essere distintamente sentiti dall' orecchio. Si osserva infatti, che strisciando il dito da uno o più

Gli storici ci additano da pertulto gli ammirabili esempj di venerazione e di rispetto che tributavano i greci alla virtù ed ai talenti. Ogni filosofo, ogni pittore, egni scultore, ogni poeta otteneva ie più distinte considerazioni ed il suo nome veniva consectato ne'fasti dell'immortalia. Così ia Grecia, idolatra più de'suoi eroi che de'suoi numi, qual'emulazione non doveva ispirare con questi onori, che andavano sino al culto (1)?

I Siracusani diedero la libertà a molti atenies prigionieri perchè sapevano a memoria alcuni versi di Euripide. Filippo re di Macedonia rallegrossi, non già perche gli era nato un erede in Alessandria, ma perchè gli era nato ai giorni di Aristolite. Alessandro Magoo, distruggendo la citti di Tebe, ordinò che fosses oslamente rispettata la casa e la famiglia di Pindaro. Tucidide mandato in esilio dagii ateniesì scrisse i suoi famosì libri sopra la storia, ed i greci pentiti dell'ingiuria che aveangti fatta, lo richiamarono pieni (2) di meravigia e di enuisamo. Ci racmarono pieni (2) di meravigia e di enuisamo. Ci rac-

tuoni sopra di un violino od altro stromento di corda che sunonzi colli arco, ci arrica un grato piacere, perchi pausa rapidamente sopra molti tuoni e semituoni maggiori e minori d'infinile enarmoniche proporzioni, sebbene non si potessero distintamente rimarcare dall'orecchio. Esi quindi conosevano la musica in tutte le sue matematiche teorie, e le loro composizioni non erano meno delle nostre complicate, cio mon era meno esteso il genere cromatico, del quale essi si servicano e del quale noi facciano suo oggidi.

<sup>(1)</sup> Gli Abderiti chiamarono il celebre medico Ippocrate per urare Bemocrito, como dotto e singolare, che onoraca la patria, attribuendo essi ad un certo effetto di pazzia quel continuo e smoderato suo ridere. La sunità di un filosofo era pegreci l'oggetto delle pubbliche curse. Quando ora è diversa fra noi la sorte di chi studia!

<sup>(2) (</sup>Plin. Lib. Vlt Cap. XXX Tucyd. Lib. V Cap. XXVI.)

conta Pausania che sino a giorni suoi si mostrava in Tanagra il ritratto della poetessa Corinna, cinta la testa di un nastro in segno del premio riportato nella lirica poesia in preferenza di Pindaro. Or qual forte stimolo non era quello per le donzelle greche il vedere una loro compagna gire fastosa e superba colla fronte ornata della corona poetica, postale in capo da tutta la Grecia? La gloria, oggetto di tanti voti e di tante speranze, portò Lastenia ed Astionea ad ascoltare le lezioni di Platone. L'amore della gloria rese una Teanone pitagorica, un' Aspasia maestra di Pericle nell'eloquenza; una Diotima Socratica ed una Inazia, che ancor fanciulla fu capace a dettare in Alessandria publiliche lezioni di matematica (1). Ad un esercizio più felice, più pieno di grazie e di vezzi si diedero una Miotide, famosa poetessa e maestra del gran Pindaro, una Erinna, una Mirtide, una Prassilla ed una Saffo (2).

Sarebbe un mancare alla propostami brevità, se riandare io vulessi tutti gli esempj, che ci rapportano le storie greche, degli onori e dei premj che quei popoli compartivano ai colticatori delle arti. Ma alle arti di necessità ed a quelle di lusso ri adaltevano delle riompense differenti ed analoghe al loro genio. Per incoraggiare le prime spargeano delle somme incredibili ed accordavano agli altri certi premj di vanità ed una stima la più lusinghiera.

(1) (Fabric. Bibliot. Graeca, T. VIII Lib. V Cap. XXII.) Fra coland o prande appress loro la brama di sterrare i liproprio nome che Erostrato non conocendosi ne di merito, nè di talenti bastanti per ottenerlo, pensò (affinchè si parlasse sempre di lui) d'incendiare il fammos tempio di Diana in Effeso. Gli Efissii col prolivire che si pronunziasse il suo nome lo resero immortale.

(2) Fra tutte le donne che brillarono in Grecia per le scienze e le arti, non vi ha dubbio alcuno che Saffo si fosse stata e la più illustre e la più eelebre. (Strab. Lib. XIII.) Consagrò ella tutto il suo ozio alle lettere, e ne ispirò il guQuesta nobile invidia accendeva appo loro la brama di sapere (1). - Le lodi ( al dir di Pindaro ) sono il pre-

sto alle ragazze di Lesbo. (Suld. in Sappho.) Varie di queste si sottoposero alle sue lezioni ed alcune straniere accrebbero il numero delle suc discepole. Essa le amó col massimo trasporto. Dandosi in preda a certi piaceri con quelle del proprio sesso, credeva di sottrarsi all'amore dell'altro: ma ne restò delusa. L'estrema sua sensibilità la rese la viù inselice. e il suo amore per Faone, da cui su abbandonata, mise il colmo alle sue sventure e le apri un sepolero nelle onde di Leucade. (Strab. Lib. X.) La sua celebrità nella poesia le acquistò l'immortale epiteto di decima musa. Fu ella l'inventrice di un metro che prese e conserva tuttavia il suo nome. Ci assicura Suida (In Sappho) che ella scrisse nove volumi di squisitissimi versi amorosi. La voracità però de' tempi ci scce sollanto giungere un inno a Venere conservatori da Dionisio d' Alicarnasso; (Fabric. Bibl. Graeca T. I Lib. II. Cap. XV. ) Un'ode cotanto lodata da Longino, (De sublimitate , sectio X. ) diretta alla sua favorita che credesi si chiamasse Dorica, ( Strab. Lib. XVII. Athen. Lib. XIII.) ed un frammento sopra se stessa. Tutti i suoi versi si risentono di quel fuoco, che questa sventurata fanciulla non potera estinguere e che la consumara.

Oridio, il più tracro de' poeti, finae una leggiadra epistola retitta da Saffo a Fono, e non mancarono di quelli che la credettero traduzione dal greco. Tutto quello però che si dice de' cersi di Saffo oltre alle tre divinate odi, è tutto vano ed apoerifo. La Faoniade, ossiano inni ed odi di Saffo traduzione ec. è un originale italiano, pieno però di gusto greco e dagno del nome dell'autire che porta in fronte.

Alit emulatio ingenia et nunc invidia, nunc admiratio incitationem accendit.

Quanto non sudarono i migliori geometri della Grecia per la gloria di risolvere i problemi che allor si discutevano sulmio delle belle azioni: alla loro dolce rugiada crescono le virtic ome le piante alla rugiada de Cielo · E. d. Greet non solo l'accordarono al viventi, ma si servirono e-spresamente dell'architettura per ripotre noncatamente le ceneri degli eroi facendoli giacere sotto ad edifizi eleganti e magnifiel ornati di statue ed abbelliti dalle arti. Gli Ateniesi infatti per onorare la memoria di Milzidae morto nella battaglia di Maralona gli eressero un sepolero che per distinzione separarono dagli altri tutti. Una siscrizione la più semplice, ma la più lusinghiera insieme, era apposta al cenotado di Eur pide (1). La pittura e la scultura concorresanda

la quadratura del circolo, sulla duplicazione del cubo e sulla tirizzione dell'angolo Anasagora, per quanto ci asticura Plutarco (De exilio), rinchisuo in un tetro carcer per ordine del goerno formare la vua delizia, nell'investigare la quadratura del circolo. La voce dell'oracolo di Dolo che prometteva la liberazione della peste che desolava tutta la gyrcia, qualora si raddoppianest i cubo dell'altare del nuna, salca la vua figura cubica, impegnara i più gran matematica a tale ricerca, i quadi veniano ancora persasti de un popolo superstiziono che ne sperava la vita e la sanità. Leggasì lo scioglimento del nodo deliaco, del P. de Gennaro, Prel.) La triazzione dell'angolo occupò moltissimo da meditazione degli antichi e de più sottili ingegni moderni, fra i quali i fi pia Cartesio.

(1). Nulla aetale lua, Euripides monumenta peribunt. - Sc benisimo aguno che il cenofafo è una tomba vota, un monumento che non continue ni il corpo, ni le outa di colui per il quale s'innalza. I Greci l'usavano per tutti quei de' quali non poteasi acere le ceneri, perchè morti in mare o in guerra assasi lontana (Xenoph. De Exped. Cyr.). Euripide era morto in Macedonia, (Paus. Lib. I Cap. II) e dicesi che foste stato divorato dai cani. (Aul. Gell. Noct. Lib. XV Gp. XX). Solone avez provibite tutte li setrazionis repoli.

no ancora ad onorare i loro illustri personaggi. Polignoto dipinse nel porto detto Pecile, ossia Varo, la battaglia di Maratona. Fece egli Milziade più distinto degli altri; e fu questo il massimo onore che dar gli si potea in una repubblica ed in un monumento fatto a pubbliche spese. E chi notrebbe noverare la quantità delle statue che si erigevano dai greci a coloro che si distinguevano nel valore, nelle lettere e nelle arti? Era tale la loro cura in dar de'nremi, che il popolo di Alene fece un decreto a favore di un mulo che ne lo credè degno (1). I poeti, i musici, gli oratori concorrevano a celebrare la magnificenza funebre o trionfale degli eroi, e la gratitudine dei popoli fra le lagrime della sensibilità accendevasi di una verace brama di gloria. Per ottenerla nelle scienze non si spaventavano di nagare delle somme immense a fine di acquistare le copie de'migliori libri (2). Per quello poi che riguardava le ar-

crali e solo le accordata a quelli, morti in difera della patria. Le donne però che succombetano al parto, potetano aspiare a quest'onore, giacche il legislatore le considerata come viltime che morivano per somministrare de' ciltadini allo stato.

<sup>(1)</sup> Rapporta Aristolile, (Hist. Animal. Lib. VI Cap. XXXX.) che un mulo dell'età di ottani'anni, nella costruzione del tempio di Minerra fu eseniato dal travaglio a causa della sua ecchicaza. Quell'animale però volle sempre continuare a marciare alla testa degli altri, quasi per animarti col suo-sempio, e divider con essoloro la fatica. Un decreto del popolo viello ai mercanti di seacciarlo quando approsimatani alle sporte di biada e di frutta, esposte alla rendita.

<sup>(3) (</sup>Diog. Laert. in Speus. Lib. IV.) ſī dice egli che Aristotile alta morte di Speusippo discepolo di Platone, comprò i suoi libri che erauo in poco numero per la somma di tre talenti, che corrispondono a circa sedicimile e duecento lire taliane. Platone per rapporto di Aulo Gellio,

mi, si videro le madri istesse ringraziare gli dei per la gloriosa morte de'loro figli e per la vittorla della patria.

Verso il tempo della guerra del Peloponeso raddoppiò la autara i suoi sforzi e foce fiorire una folta di latenti in tutti i generi. Pericle in quest'epoca governo Alcono con molta riputazione ed aggiunze più eleganza alle arti introdotte da Cimone e da Pisistrato (1). Impiegò tre mila talenti (2) per ornaria di teatri, di statue, di pitture e di fontane e di pubblici editir). La guarni di famosi monumenti e la fece brillare per l'oro; stabili egli nelle sue opere le regole ed il modello del grato per tutta la posicrità (3). Dopo di lui le scienze annunziavano di giorno in giorno more scoverte, e le arti movi progressi. Così

(Noct. Att. Lib. III Cap. XVII.) ottenne con molta pena i tre piecoli trattati di flosofia di Filolao con isborsare cento mine, ostiano nore mila lire. Un libro direniva allora più raro, quando trattava di materie che erano a portata di tutti. L'invenzione della stampa riparto a tante difficoltà.

- (1) Costoro aveano decorato Atene di aceademie, di tempj, di teatri e vi aveano seminato prima di lui il gusto della magnificenza e del lusso.
- (2) (Tucyd. Lib. II Cap. XIII.) Si calcolano a più di diciassette milioni e cento mila lire italiane. Gli si improverò di aver impiegato quel denaro che gli alleati pagavano ad Atene per essere difesi dai barbari. Ma Perirle spargendo l'abbondanza sopra un gran nunero di micrabili cittadini preveniva ogni sedizione; e la Grecia godendo allora una pace la più siterra e la più invidiabile, non aveva bisogno di truppe e di armale numerose.
- (3) Demostene serire cosi: I nostri antichi ci hanno provveduto di belli edifizi ed hanno abbellito i nostri tempi on lauti e tanto ricchi ornamenti che per l'avvenire uomo alcuno niente potrà aggiungere alla loro perfezione. (In. II. (Ilyn.)

(dice un antico storico) (1) tutto parlava nella Grecia e perfino i freddi marmi insegnavano la sapienza. Le porte dei tempj, le statue, i sepoleri presentavano nelle loro iscrizioni le più belle massime della vita (2).

Qualtro sono le maggiori epoche che si assegnano comunemente alle belle arti; epoche in cui bollivano le passioni nel mondo e che diedero la nascita ai capo-lavori e del gusto e del genio (3). In Grecia quella di Filippo e di Alessandro; in Roma Il secolo di Cesare e di Augusto; in Italia quella di Lorenzo de' Medici, di Giulio II e di Leone X; ed in Francia quello di Luigi XIV. Ma si è ossevato con meraviglia che i più gran talenti (e singolarmente nelle arti) che el lasicarono de' capo-lavori, comparvero improvvisamente, e non durarono più di un mezzo secolo. Sembra che la natura faccia qualche volta degli sfor-

<sup>(1) (</sup>Diog. Lact.) Non erati in vero città più delizione di Atme e nel tempo atesso più intruttiva. Le fatte pretuavano i giuochi; e l'ingegno, il brio, te passioni esponevano tuttodi nuori spettacoli che davano alla nazione la migliore norma de' costumi.

<sup>(2) ·</sup> Camminando in Atene, dice Cicerone, (presso Rollin, Belle Lettere T. III Par. II.) o ne' luoghi vicini non

facevasi un passo senza ineontrarsi in antichi monumenti d'istoria, che rammentavano gli uomini grandi sull'e-

<sup>·</sup> sempio dei quali si formavano i costumi della nazione.

<sup>·</sup> L'elogio, che il poeta e l'oratore metteano nelle iscrizioni,

richiamava tutti i titoli della gloria del paese che aveva
 dato i natuli all'eroe o all'artista, mezzo potente e sicu-

<sup>·</sup> vo, onde eccitare l'emulazione nella tribù.

<sup>(3)</sup> Nel tumulto delle passioni comparvero l'iliade, l'eneide, i poemi di Dante e quelli di Corneille; così ancora le arringhe di Demostenc e di Cicerone; le statue di Fidia e le pitture di Apelle.

zi rimarchevoli e rimiti, sferzi quanto passaggieri, altretlanto utili e fruttuosi.

Abbandoniamo per poco questi tempi fellci, ed Interessiamoci di quelli In cui parca che tutto fosse investito da un vizio particolare, e che tutto allora si corrompesse. La rovina dell'efimero Impero d'Alessandro arrecò alle lettere da lle arti di Grecia la depravazione e il cattivo gusto. Si videro allora i greci talenti fare i moribondi loro sforzi, e perdere quell'eleganza che aveali messi al di sopra delle più colle nazioni. Allora non si sall più sulla tribuna si Alene, ove avea parlato Demosiene, se non per proporre alcuni decreti i più scandiosi e i più inconcluenti (4).

<sup>(1)</sup> Non voglio entrare in questo luogo a sottilmente discutere se l'eloquenza forense fosse debitrice alla forma del governo greco o romano dell'alto grado di onore a cui pervenne presso quelle nazioni. I disordini dello stato contribuivano ed invitavano un numero maggiore di pubblici oratori, aprendo un campo più vasto alla loro abilità. L'arte di ben parlare non è da per tutto l'ordinario sentiero che conduce alla fortuna. Longino in fatti e prima di lui Cicerone e Seneca crederono che fosse ella decaduta, perchè più non sollevava alle prime cariche dello stato, come era cosa naturale un tempo a Roma ed in Atene. (Longin. De subl. Sect. XLIV : Cicerone ad Brut : Seneca T. III ) Tacito nel suo dialogo della . Perduta Eloquenza . l'attribuisce all'infingardaggine dei giovani, alla negligenza dei padri, all'ignoranza dei maestri e alla dimenticanza degli antichi modi ed esemplari. . Quis enim ignorat et eloquentiam, et caeteras artes descivisse ab ista vetere g'orla, non inopia hominum, sed desideriis juventutis et negligentia parentum, et inscientia praecipientium et oblivione moris antiqui? « (Tom. III.) Si è infatti osservato che l'eloquenza dopo Tullio decadde per quell' oblivione moris antiqui; qiaechè qli oratori in vece di sequirne le traccie, cercavano con novità

Allora divenuti i greci molli ed effeninati come i sibariti abbandonarono i licei e le accademie per frequentare le case delle Frini, delle Aspasie e delle Laidi. Vi si erano però conservati per molti secoli gli avanzi e le reliquie di quelle arti che gli aveano fatti brillare con tanta gloria fra tutti i popoli del mondo: ma i tartari, conosciuti anticamente col mome di setit, gente ignorante e feroce , conquistando le isole della Grecia, portanono col ferro e col fuco nella

di mettersi in un diverso sentiero di perfezione. Lo stesso accadde della poesia quando si pensò di superare Virgilio, Orazio ed Ovidio. Un difetto anche più rimarcabile si è quello di far imparare questa difficile arte oratoria ai giovani di dodici o di quindici anni. Quest'arte che coltivata e perfezionata nella Grecia, adottata ed ingrandita dai romani facea lo studio il più assiduo dei Pericli e dei Demosteni; i viù sublimi colloqui dei Grassi, degli Antoni, dei Tulli e dei Bruti, è fra tutte le parti della letteratura quella che sup pone le maggiori cognizioni, i maggiori lumi e il maggiore discernimento. (Cic. de oral. Lib. II.) Or come potranno mai i giovani discutere i grandi oggetti di morale e di politica, in una età in cui gli elementi dei pensieri non sono ancora raccolti: in cui quasi nessuna delle idee astratte è distinta e completa: in cui non hanno che delle nozioni vaghe intorno al ginsto, all'onesto, all'utile, ai diritti dell'uomo, a suoi doveri, a ciò che dee esser libero o prescritto, lecito o illecito, approvato o represso? Petronio a questo solo vizio attribuisce l'intiera rovina dell'eloquenza. . Cruda adhuc in forum propellunt, et eloqueutiam qua nihil esse maius confitentur, pueris indunnt adlusc nascentibus etc. . E Cicerone dice a questo proposito che la sola filosofia è quella ehe conduce all'oratoria. (De orat. ad Brut. ) Saria quindi molto giusto che quest'arte si fueesse apprendere ai giovani dopo lo studio delle lingue, dopo di aver imparato almeno la logica ed essersi esercitati coi migliori poeti.

patria di Platone e di Omero la religione di un arabo profeta (1). Un dogma di quest'uomo baldanzoso, scaltro ed cioquente, ed ai tempo istesso conquistatore, registatore e pontefice, ordinava a'snoi stupidi credenti di rimunziare per sempre a tutte le cognizioni tanto delle scienze che delle arti. Allora la polverosa lira di Terpandro, lo scalpello di Fidia ed ii pennello di Timante rimasero preda del obbito non solo, ma ancora di un funesto disprezzo; e così quei popoli che aveano illuminato tutto l' mondo, gemettero nelia più trista e più deplorabile ignoranza.

Alcuul secoli prima, la Grecia ineguale alla politica ed al valore romano, aveva ceduto al confronto delle sua armi: ma perché serbava ancor vivo quel fuoco che aveva animato tanti lneggai illustri, vide correre a lei i suoi stessi vincilori per apprendere le dottrine del Portico, le arti del Foro e la lingua del Licco. Alene in questa guisa insegnava tutte le scienze e tutte le belle arti al romani suoi conquistatori, e facea loro conocere l'assendente che i popoli illuminati banno sugli altri popoli (2).

Ma appena cessato il regno di Augusto, regno che aveva cagionato tutte le prospertifa alle arti di Roma, che si videro oscurrati quel raggi di luce che aveano per l'innanzi dissipata la plu crassa ignoranza. I diritti ed i privilegi di citadianaza accordati da Cessera ei professori delle arti ilberali, non erano più apprezzati. I deiatori, i cortigiani e le persone senza talento erano i soli protetti e faco-

<sup>(1)</sup> Dobbiamo però da un altro lato confessarei debitori agli arabi, per averei conservato el apprestato molte utili cognizioni. Questo popolo ebbe mai sempre la lodecole cura di eternare la memoria delle cose. Le loro colonne sono quasi da per tutto servitte, e sembra che affidussero al marmo la commiscazione delle idee più sinodari.

<sup>(2)</sup> Tutte le nazioni culte ed erudite se vengono conquistate dalle armi, non lasciano di dettare la legge a loro

riti (1). Tiberlo successore d'Augusto nato da una famiglia in cui l'orgoglio (2) e la crudeltà sembravano ereditari, amando solo un governo feroce, sparse l'atrocità e la rozzezza nei costumi. Caligola che regnò dopo di lui, esercitando le stesse tirannie, fini di avvilire gli animi dei romani, e per un delirio senza esempio, volle innalzato il suo cavallo agli onori del consolato. Claudio che sali in quel trono dono Caligola trovó in tale decadenza le arti che non sapendosi più lavorare le statue si prese il ripiego di troncare il capo ad un busto antico per sostituirne un nuovo. Due famosi guadri di Apelle che facevano l'ornamento di Roma, ebbero per ordine suo cancellate le teste che rappresentavano Aleslandro, per dipingere nella plù orribile maniera quelle di Augusto L'uso di spezzare, di nottetempo, i monumenti di belle arti finl di corrompere ogni sorta di gusto (3), e si arrivò a segno che un senato-consulto dovette ordinare. che colui che faceva malamente le statue dell'imperatore

vincitori in quel che riguarda le scienze e le arti. La storia di tutti i popoli ce ne convince pienamente.

- Graecia capta ferrum victorem cepit, et artes
- Intulit agresti Latio.... (Horat. Lib. II Epist. I.)
- (1) Vitruvio se nº era lagnato fino dai giorni suoi. Animadverto potius indoctos quam doctos gratia superare; non esse certandum judicans cum indoctis ambitione, potius his praeceptis editis ostendam nostrae scientiae virtuten etc. « (Proem. Lib. L)
- (2) Egli un giorno fece trasportare nel suo gobinetto vuna statua, oprore dell'artefec Lisippo, che era situata nelle Terme di Agrippa. Il popolo lo crede un insutto e conservando ancora qualche sentimento dell'antica libertà, gridò ad alla vocc in testro, che volca rimessa la statun nell' antico suo sito. Tiberio suo malgrudo si vide nella necessità di rimettereda. (Pin. Lib. XXIV Cap. VIII.)
  - (3) L'abuso de romani di spezzare le statue, gli obelischi ec

non sarebbe dichiarato reo di lesa maestà, come prima correa pericolo, non ritrovandosi chi più sapesse farle belle. Ma tuttochè fossero stati i latini rivali dei greci nella

etteratura, potevano però gloriarsi appena del titolo di loro discepoli, in quel che riguardava le belle arti. Ella è quindi la gloria più grande pei greci il vedere che nessuna nazione potè mai arrivare alla meta del guslo, alla perfezione delle scienze e delle arti, discostandosi da loro (1). Essi vengono riconosciuti per gl'inventori o per

era in vero più antico dell'epoca di Claudio. Anche nei tempi più listi della repubblica noi ne troviamo qualche esempio. Cierone ci accusa un certo Tizio - qui signa sacra noctu frangere pularetur. • (T. III. De Orat. Lib. II.) I Romani guindi atenno istiluito un magistrato per aterne ura. (Amm. Marc. Lib. XVI. Cap. VI.) questo chiamacasi centurione, posicia tribuno ed in fine conte. Girara egli tutta la notte per la città accompagnato dei soldati i invigilando che non fossero atterrate o guaste le statue che ornarano Roma.

che non fossero atterrate o guaste le statue che ornavano (1) Pope nel suo elogio di Omero ci dice: « I più gran · poeti altro non han fatto che eopiare quel greco poeta. · Canta Omero i funerali celebrati a Patroclo, e Virgilio fa · lo stesso ad Anchise e ad Achemoro. Ulisse scende all'in-· ferno per consultare l'ombre degli avi suoi, ed Enea e Sci-· pione imitandolo anch' essi vi si spingono. Le cortesi ma-· niere di Calipso ritardano l'eroe dell' Odissea, ed arrestasi · Enea alle affettuose espressioni di Didone, e Rinaldo alla a gentile amabilità della sua Armida. Achille irritato contro · di Agamennone si ritira dall'armata, e Rinaldo si ritira · altresi, quasi per la stessa ragione. Achille riceve le armi · fabbricate da un dio, e Virgilio e Stazio le presentano · della stessa tempra a'loro eroi. La storia di Sinone e il · saccheggiamento di Troja vengono trascritte interamente du · Pisandro, siccome vuole Macrobio. ·

quelli almeno che perfezionarono l'eloquenza, la poesia, l'istoria (1), la filosofia, la medicina, tutte le scienze in somma e tutte le belle arti (2).

I Romani conquistando l'Europa si occuparono a civilizzarla, dandole le scienze, le arti, l'agricoltura (3), il commercio, la loro lingua in fine ed I loro costumi. L'Europa cominciava di già a respirare dopo le lunghe cala-



<sup>(1)</sup> Erodoto fece per la storia ciò che Omero acea fatto per la possia. (bionys. Halicar. Lib. VI.) Non vi è coa lanto utile alla nazione, quanto il racconto delle gesta degli womini. L'dogio che la storia fa all'uomo virtuoso o il biasimo di malragio, passa in tutte le lingue, voda in tutti i luoghi eserce di maestro in tutti i tempi. Senza di essa gli eroi e le nazioni restrebbero sepolti nella notte dei tempi.

<sup>(2)</sup> În infinir numero di greci si resero eclebri nelle scienze e sella politica. Per coli setta però percale la tradizione e furono onorati eol titolo di sapienti. Talete nuilesio, Solone atenizeo, Chilone spartano, Pittaco di Mittlene, Biante di Prineo, Cleobulo tidio e Perinadro di Corinto. Gli ultimi due si suruparono questo titolo piuttosto coll'astuzia e colla violenza che col proprio merito. I Greci servica ron el tempio di Apollo in Delfo la lettera E, che presso loro vale per cinque, volendo indicare, che non riconoseceano per veri sapienti se non quel colo numero. Alcuni preò ci aggiuni sero lo seita Anacarsi, il siro Ferecide, il cretese Epimenide et di chenco Misone.

<sup>(3)</sup> Ne'tempi antichi, colui che davasi alla pastorizia, reniva saggiamente riquardato come un oggetto interessante per lo stato. Oggi all'incontro, il vocabolo di villano con cui si distingue l'agricoltore, porta seco un'idea piuttosto inquiriosa.

La professione la più utile, la più innocente e la più cara alla natura in questo secolo di progresso dovrebbe alla fine alzarsi dall'avvilimento.

mità che l' aveano affitta, quando naove turbolenze, nuove oppressioni, nuove rapine di popoli rozzi ed ignoranti arrestarono I progressi dello spirito umano (1). Quasi tutto l' Occidente sembrava abbandonato. L' Africa occupata dai vandali, la Spagna dai visigoti, la Gallia dai franchi, la gran Brettagna dai sassoni, e Boma, l'Italia e tutte le sue isole dagli cruite poi dagli ostrogoli. Il cambiamento universale del vivere, del pensare, del governo, delle leggi e dei costumi spargea una notte tetra ed oscura sopra ogni gruere di cognizioni (2). Questi popoli che imbastadirono la lingua latina, e vi feccro entrare col Jus Feudale l'uso della riuna ignota agli antichi pocti che cantarono nelle armo-

<sup>(1)</sup> Il Goreno romano per una viziosa costiluzione si surcibe distrutto de se stesso enza alcun unto straniero. Le violente irrezioni dei barbari affrettarono ciù, e rendicarono sopra di essi quei mali, che avezano fatto all'umantia. Unesto tenes e surce a superiore per la esteratura, per la fisosfia e ped buon guato pere ricadere quella nazione quain sall'antica ignoranza. In meno di un secolo furono cancellate tutte le traccie della cultura e delle cognizioni che i romani avecano diffuse in sutta l'Europa. Il solo Monte Cas ino fu la cuma di alcune opere e di quelle specialmente di Artistolie e siamo tenuti a quell'indicto Ordine, non mai lodato abbastanza, ditutti i preziosi momunenti dell'antica letteratura di cui siamo oggi in possesso.

<sup>(2)</sup> Lupo Mate di Ferrires serius nell'anno 857 una lettera al popo Benedetto III, colla quale lo prepara caldamente a mandargli in imprestito una copia dell'Oratore di Gierone, i dodici libri delle istituzioni di Quintiliano; i commentari di S. Girdamo sopra Gerenia, dal setto libro sino alla fine; ed il commentario di Donato sopra Terenzio. Perché, dicere egli, ne abbiamo alcuni frammenti, na un solo esemplare compiuto non si trora in tutta la Francia. » (Flexty, Stor. Ercl. T. VII Lib. XI.)

nìose lingue di Grecia e di Roma (1). Finirono essi di corrompere il gusto universale delle scienze e delle belle arti.

La rima cagiona tre specie di piaceri. Il primo lo dù al-Belle Arti. 25

<sup>(1)</sup> Tutti i popoli della terra, eccettuati i greci ed i latini, hanno usato ed usano tuttavia la rima. Il ritorno dei medesimi suoni è così naturale all'uomo, che si è trovata stubilita anche appresso i selvaggi. Montagne tradusse in francese una canzone americana rimata. (Voltaire, Pref. sur l'Ocdipe) - Si legge nello spettatore inglese, (Vol. VI Let. 406) la rersione di un'ode lappone parimente rimata e piena di sentimento. Ma la lingua greca e la latina non erano suscettibili di tali bellezze. I loro versi si raggiravano soltanto alla quantità delle sillabe ed al numero dei piedi, civè alle parole composte di lunghe e di brevi, che furono chiamate dattili e spondei , i quali vi si vollero fare entrare per rendere più facile la loro versificazione. (Batteux) Per non dare però ai goti tutta la colpa di questa novità, bisoqua confessare, che i rustici romani usacano la rima, quando cantavano quei versi chiamati saturnini, la principal bellezza dei quali (se crediamo a Servio) consisteva nelle rime le più studiate. Il popolo era ancor solito di servirsene nelle acclamazioni, negli spettacoli e nelle feste che i soldati celebravano in onore de'loro vittoriosi capitani. I gran poeti però non la praticarono giammai. I Goti la resero più comune, e coll' incatenare la lingua latina alla rima fecero divenire la sua versificazione assai più difficile e di un suono più aspro e più disgustoso. Sebbene però la lingua italiana non vada sottoposta alla necessità della rima, poichè ha ella molta affinità colla greca ed è figlia primogenita della latina, non lascia di ricevere nondimeno da essa il più vago e nobile ornamento di sua poesia. Sperone Speroni (T VI.) vuole anzi sostenere, che senza la rima la poesia italiana non è che una prosa, come non sarebbe poetico il linguaggio greco e latino senza la misura dei picdi.

Costantinopoli però aveva sempre manienuto tra il fasto e la magnificenza un certo amore per le scienze. La

l'organo dell'udito per la sua consonanza; l'altro alla memoria, ajutandola a marcare il rapporto delle idee; ed il terzo allo spirito, prodotto dalla sorpresa della sua afficolta per cui gli cagiona un sentimento e più forte e più attivo. Senza entrare col signor Marmontel a discutere se il piacere della rima nia reale o filtizio, dirò che la rima è un piacere di più, e che non possono essere mai di troppo i piaceri di questa pecie nella natura delle belle arti. Quanto di grazia non si torrebbo infatti alle tenere conzonette del Mitastasio, se si togliesse via la rima? Senza la rima arerbbe forse coi bella questa composizione del Chiabrera?

- · Del mio sol son ricciutegli
- · I capegli,
- Non biondetti, ma brunetti;
- Son due rose vermigliuzze
- Le gotuzze,
- · Le due labbra rubinetti ec. ·

Il seguente sonetto dell'armoniosissimo Paolo Rolli vero esempio di leggiadra semplicità riuscirebbe così piacevole senza l'artifizioso suono della rima ne'suoi piccoli versi?

EULIBIO ED UN PASTORELLO

EUL. Sai tu dirmi, o fanciullino,

In qual pasco gita sia

La vezzosa Egeria mia

Ch'lo pur cerco dal mattino?

PAST. Il suo gregge è qui vicino:

Ma poc'anzi a quella via Gir l'ho vista, e la seguia

Ouel suo candido Agnellino.

EUL. Ne v'er' altri che l'Agnello?

PAST. Sopraggiunsela un Pastore.

EUL. Ahi! fu Silvio? (Past.) Appunto quello.

divisione degl' imperj d' Oriente e d' Occidente, accaduta neil' ottavo secolo, ruppe II commercio fra I latini ed i grecle, petròs ji uni e gli aitri della mutua comunicazione dei lumi. I Latini risentirono il maggior danno da quella fumesta separazione. Privi essi delle fonti e delle sorgenti di tutte le migliori cognizioni, scarsi di libri greci abbandonarono la lingua di Atene, e le scienze e le arti pareano di gli sbandille dail' Occidenti.

Circa la fine dei decimo e nel principio dell' undecimo secolo s' immaginarono i cristiani che fossero passati quel milie anni de' quali paria S. Giovanni (1), e che si avvicinasse di già la fine dei mondo. L' entuslasmo di questo zelo fece prendere a sei milioni d' uomini la croce ai-

Ma tu cangi di colore!

EUL. Te feiice, o Pastorelio,

Che non sai che cosa è amore!

Di questa ammirabile composizione potrebbe dirsi con Desperaux,

- Un sonnet sans defaut vaut seul un long poème. • (Poet. Chant. II.)

(1) Cosi si legge nel capo XX dell' Apocaliste. Vidi angelum descendentem de coelo habentem ciavem abyssi, et
catenam magnam in manu sua et apprehendit draconem, et
serpentem antiquum qui est diabolus et satanas, et ligavit
cum per annos milic et misit eum in abyssum, et clausit, et
signavit super illum ut non seducat amplius, donce consumentur mille anni. Ouesto passo preso letteradennete, fu d'inciampo a molti dottori dell'antichità che furono quindi chiamati millenarj. Credevano che Cristo avrebbe regnato sulla
terra per ben mille anni, e che poseia avrebbe colmato i suoi
fedeli di ogni bene temporale. In questo spazio di tempo (diceano essi) i santi dovranno godere di ogni umano e sensale piacere. Il pontefice Gelazio ed il IV Concilio lateranense
condannarono cotetti errori.

l' oggetto di conoscersi fra loro. Si armareno, abbandonarono i loro beni, le loro case e le loro famiglie; si portarono a folla in Gerusalemme per togliere la Terra Santa dalle manl degl' infedeli , e morire in quel luogo stesso ov' era morto il Messia. In quel primo impeto conquistarono una parte dell' Asia minore, la Siria, la Palestina, ed inalberarono sulla montagna di Sion lo stendardo della croce. Questo avvenimento scosse l'Europa da quel letargo in cui glaceva da molti secoll. I Croclatl, avldi di rapine (noco curando il resto) tramandarono dall' Asia in Europa gli avanzi di quelle cognizioni e di quelle arti, che i Califi avevan conservato o fatto nascere nel loro dominio. La rovina però dell' impero d'Oriente fu quella che el apprestò in maggior copia le scienze e le arti rifugiate a Costanthiopoli, e vennero destate allora le ombre di Plauto, di Tullio, di Orazlo e di Virgillo (1).

L' Italia crede dell'antico genio di tutte le scienze e belle arti di Grecia, cominciò a divenime l'emula. Firenze in questi ultimi tre secoli e mezzo, cioè da Lorenzo de' Medici in pol (detto a ragione il Magnifico) è stata la moderna Alene. Gilni di preparava allora in Roma la gloriosa epoca di Giovanni de' Medici figlio di Lorenzo, che prese il

<sup>(1)</sup> L'impero d'Oriente cadde in potere de maometlani nel 1353. In quest'epeca non passiamo negare all'abate Andres, (Stato e Progresso d'ogni Lett. T. 1) de l'Italia posse colla, s'udivosa e piena di gusto per le scienze e le arti; ma la prese di Custantinopoli porto a noi molti greei, che fuggendo la tirannica oppressione dei barbari, eercavano un asilo in tamanica oppressione dei barbari, eercavano un asilo in tamanica oppressione dei barbari, eercavano un asilo in tamanica in tutta l' Italia. Accrebbero essi la latina e l'italiama erudizione coi monumenti della Grecia; ed arricchendoci dei loro libri e dei loro codici; el fecero fare in poot tempo i più felri progressi ed ottencre un sentimento universale di ammirazione.

nome di Leone X (1). Questo pontefice protesse negli otto anni di suo regno e le scienze e le arti, profuse premi, noori e ricompense a tutti i virtuosi; invitò tutte le nazioni ad ammiraro la politezza di Roma, a gustarne le delizie ed a profonderle l'elogio di una stabile ed eterna gloria. Sotto di lui rinacque il teatro (2) del pari che l'eloquezza. Sull'esempio di lui e su i modelli di Firenze e di Roma vedenani patrocinate le belle arti, dagli d' Este infi-

<sup>(1) (</sup>Platina, vita de pontefici.) Roma fu in questo secolo il primo teatro in eui in vide raccolto quento di più perfetto può uscire dalla natura e dall'arte. Giulio II, Leone X, Clemente VII, Paolo III saranno nomi d'immortale ricordanza ne fasti delle belle arti.

<sup>(2)</sup> Allora si vide erigersi în tutta l'Italia dei teatri, quadi în estensione ai palagi dei re ed în eleganza ai monumenti dell'antichitd onde era ripiena. Si chiamô per ornaris l'arte della prospettiva e della decorazione. Gli artisti în opni genere vi feero brillare a gara i toro talenti. Le marchine le più îngegnose, i voli i più arditi, le tempeste, i fulmini, i lampi e tutti i prestigi della verge magica purono adoperati per abbagliare gli ocehi, mentre una moltitudine di stromenti e di voci sorprendevano e dilettavano le orecchie.

Assunto al trono pontificio Innocenzo XI, secondando il suo zelo, proibi le donne su i teatri di Roma, sostituendovi leggiadri giovanetti vestiti da femmine; il male ne fu peggiore.

Al secolo però XVIII era riserbata la maggior pompa e la maggior dignità del teatro. Mentre Luigi XV spendera in Parigi sei mila lire per la sola decorazione degli orti e giardini pensili, rappresentandosi la Semiramite di Voltaire, Carto III dava al teatro di Napoli quello splendore che gi competera, dovendo portare il suo nome. Quasi al tempo intesso furnon migliorati gli altri famosi tatri d'Italia, come quello di Milano, di Torino, di Venezia, di Firenze ce.

Ferrara, dai dalla Rovere in Urbino, dai Gonzaga in Mantova e dai Faruesi in Parma (1). Un infinito numero di felici circostanze cominciarono a perfezionare le scienze e le arti. La scoverta di fabbricare la carta, parto felice dello spirito umano; l'invenzione della stampa; le Istituzioni delle università, delle accademie e dei collegi rendeano più comuni le scienze e la letteratura. Allora s'intraprese la versione delle opere dei greci e dei romani che erano più a protata d'illuminare l'Europa (2). Questo utilissimo mezzo,

<sup>(1)</sup> Ciò che fece veramente fiorire le arti si fu che ad imitazione dei greci , si videro dovunque premiati e protetti i più valenti artefici. Il papa Paolo III si portò con molti cardinali alla casa di Buonarroti per visitarlo; (Borboni delle statue Cap. V) e fu egli sempre caro a Giulio II, Leone X. Clemente VII, Giulio III. Paolo IV e Pio IV, sotto i di cui regni egli visse e lavorò. Lo stesso fu di Raffaello, e nel suo funerale ed in faccia alla sua bara venne esposto l'ultimo suo quadro della Trasfigurazione, che non aveva avuto il tempo di terminare; e questo apparato per quanto semplice, altrettanto poi era eloquente e luttuoso. L'imperadore Carlo V aveva tanta stima pel gran Tiziano che lo creò cavaliere e conte palatino. Nell'atto che questo pittore faceva il ritratto di lui gli cadde il pennello, e l'imperadore lo raccolse da terra dicendo: . Tiziano è degno di essere servito da un Cesare . (Ladvocat. Diz. Stor. T. VIII.) Il gran Corneille infine aveva nel teatro di Francia una sedia distinta da tutte le altre, ed era proibito a chiunque di occuparla. Quando egli arrivava al luogo di questo spettacolo, gli si rendevano gli onori soliti a farsi ai principi del sangue, e tutto il consesso si alzava in piedi a rispetto di lui. (Le Blanc. Lett. Crit. T. I.)

<sup>(2)</sup> Si è scritto moltissimo, e si scrive ancora intorno alla traduzione. Ogni lingua ha delle bellezza sue proprie, ch'è impossibile trasferire in un'altra. Egli è perciò molto

questa messe, la più ricca di cognizioni e la scuola la più eccellente dell' arte di scrivere, si diffuse da per tutto. Parve un commercio letterario che si estendesse ai popoli i più lontani. I niù gran monarchi vollero anch' essi concorrere ai pubblici vantaggi. Enrico IV e Luigi XIV tradussero in francese la · Guerra Gallica · di Cesare. La regina d'Inghllterra Elisabetta fece la versione di Sallustio nel suo idioma. Si tradussero tutti gli autori ebrei, greci, latini, e frammischiossi alla moderna letteratura il gusto del sapere antico. Le prime traduzioni però lasciavano molto da desiderare.

difficile di avere una traduzione perfetta: ma non può negarsi, che vi siano degli uomini nati a tradurre, come altri nati a creare : nella quisa stessa che vi sono dei pittori celebri nelle copie ed infelicissimi poi negli originali. Declamano alcuni che la traduzione deve essere fedele ed ancor letterale; altri preferiscono (e specialmente nella poetica) l'armoniosa ed elegante a quella esatta e servile. . È me-· glio (dicono essi) amare una bella, sebbene qualche volta · infedele. · (Rubi, Prefaz. al T. IX del Parn. tradotto,) Di questo avviso furono i più gran precettori dell' antica e moderna letteratura. Cinsegna Orazio

- · Nec verbum verbo curabis reddere
- · Fidus interpres .... · (De Arte Poet.)

Il filosofo Seneca avvertiva il suo Lucilio ad esser meno attento alle parole: · Nimis anxium te esse circa verba, mi Lucili, nolo etc. (T. II Epist. CXV.) E S. Girolamo dottor massimo, molto versato in tutte le lingue orientali, e che nel suo ritiro in Palestina tradusse dal testo ebreo la scrittura, vuole che il traduttore lasci qualche volta le parole per esporre il senso; che cambi le espressioni gonfie, audaei e triviali per adattarle all' indole ed al genio della sua lingua. . Sciendum est hanc esse regulam bonl interpretis ut Idioma alterius linguae, suae linguae exprimat proprietate. .

Quelle (per esempio) di Luciano del Conte Lusi (1) e dell'Itiade del Nevizzario erano languside e non finite. A' più moderni poeti è debitrice l'Italia di tutte les us sublimi del armonisse traduzioni. Rezzano trasportò dall'ebreo il libro di Giobbe, e conservò nel suo pateito quella orientale semplicità d'idee. Manzoni tradusse i treni di Geremia e superò tutti coloro che lo aveano tentato prima di lui. Mattei i Salmi (2); Leone Evasio la cantica adattable alla musica la più lirica e la più armoniosa. Omero è stato tradotto da molti. Sono da preferirsi per l'liade di Cesarotti, per 1'O dissea il Bozzoll e per la Batracomiomachia il Lavagnoli. Eslodo fu volgarizzato da Arrivabene e da Carli (3); Eschilo, Sofocle, Euripide da Cesarotti, da Giustiniano, da Boaretti; Aristofane da Tarucci; Mosco e Teocrito da Pagnini; Anaerconele da motti. A me piace più il de Rogati (4). Lo

<sup>(1)</sup> L'eruditissimo dott. Antonio Capece Minutolo, principe di Canosa, tradusse i dialoghi morali di Luciano dal testo greco in latino ed in italiano, e gli arricchi di note le più dotte, le più erudite e le più confacienti.

<sup>(2)</sup> L'abate Metastasio gran conoscitore di questa facoltà ci dice: « I libri poetici della bibbia, furono mirabilmente « tradotti in metri italiani dal dottissimo dott. Saverio Mat-

tei, coi pareri del quale io mi trovo (senza esserne convenuto seco) perfettamente d' accordo: e mi reco a somma

gloria la spontanea accidentale concordia de' miei co' pensieri di così insigne letterato. (Estratto della Poet. d'Arist.

sieri di così insigne letterato.
 (Estratto della Poet. d'Arist.
 Cap. Xtt.)
 (3) Il primo tradusse eccellentemente le Opere e i Gior-

<sup>(3)</sup> Il primo tradusse eccellentemente le Opere e i Giorni, e l'altro la Teogonia.

<sup>(4)</sup> Alcuni ameni ingegni francesi, acendo molta stima ed amore per la nostra lingua, tradussero Anaeconte in italiano. Il celebre abate Regnier Desmarais con una sua canzone inganno ĝri accademici della frusca, facendola loro credere del Petrarea. La seguente traducione dell'ode LMV di

stesso ancora mi par che si dovesse dire per Saffo (t). Tarteo da Rubbi, Bacchilide da Gargiulli, Erinna da Pagnini: Lucchesini, Goudar, Mattet'e Gautier si avventurarono a volar con Pindaro là sulle vette del Parnaso.

Anacreonte. gli meritò di essere annoverato tra gli accademici della Crusca.

Io sognava di portare
Ali indosso e di volare,
E che Amor di piombo avesse
I piè gravi; e pur molesto
Mi seguisse, e raggiungesse.
Or che può voler dir questo?
Vuol dir, credo, che se molti
D'Amor lacci ho sin qui sciolti,
Ora questi sien di tempre
Da restar preso per sempre.

Il Menagio sece ancora conoscere, che pochi uomini erano più dotti di lui nella stessa nostra lingua. Io rapporterò soltanto questo graziosissimo madrigale:

O strana sorte e ria!

E chi lo crederia?

A te pur sola dissi,

A te pur sola scrissi L'amoroso mio affanno;

A tutt' altri 'l celai: E pur tutti lo sanno. .

Tu sola non lo sai. Se costoro avessero scritto in tempi a noi più vicini, avrebbero forse trionfato del medesimo de Rogati.

(1) Potrei darne molti esempi se non offendessi la propostami brevità. Chi legge il de Rogati può cantarlo. Perdonerà quindi il mio lettore se in questo tuogo gli presnterò la sua versione dell'ode di Saffo alla favorita, della quale abbiamo di sopra parlato. Questa composizione che Belle Arti.

## **—( 202 )—**

Volgiamo lo sguardo ai latini. Plauto fu tradotto da Guazzesi e da Lacermi, Terenzlo da Forteguerri, Virgilio

merita di essere letta replicatamente, gli farà conoscere il suo estro, il suo valore ed il suo genio poetico.

SAFFO ALL' AMATA.

ODE II.

Contento al par de'numi Parmi colui che siede Incontro a' tuoi bei lumi Felice spettator: Che sparse le tue gote Talor d'un riso vede; Ch' ode le dolci note Dal labbro tuo talor. Al riso, ai detti usati Il cor che s' innamora. Fra gli spirti agitati Non osa palpitar. Veggo il tuo vago aspetto; E a le mie fauci allora Non somministra il petto Voce per favellar. Tenta la lingua invano D' articolar parola, Corre un ardore insano Di vena in vena al cor. Un denso velo il giorno A le mie luci invola; Odo confuso intorno. Ma non so qual rumor.

dal Caro (1º, Tibullo, Catullo e Properzio da Bassoni, Conti, Broglio, Peruzzi e Mattei. Orazio ( ed io parlo dei migliori ) è degno di esser letto nelle odi del Salvelli, nelle salire ed epistole del Pallavicini e nella poetica del Metastasio. Ovidio, li migliore di ogni altro poeta per il maneggio degli affetti, per le grazie e per gli amori, è stato tradotto da molti. Io bo a caro l'Anguillara per le metamorfosi, Pompei per le eroidi, Cartari per i fasti, Ventura per le tristezze e dal Ponto, Vernice per l'arte di amare, Ingenieri per il rimedio di amore, e diversi anonimi per i suoi lascivi libri degli amori. Il Marchetti, senza uscire dall'Italia, ci diede il Lucrezio da porre a fronte all'eneide del Caro. Non cedè in nulla ai più famosi traduttori, checchè ne dicano alcuni scrupolosi sofisti (2). Tacclo per brevittà di altri Itaduttori (3) di opere antiche e moderne per

<sup>(1)</sup> Superò egli tutti i traduttori dell'encide, e non vi è stato sin'ora chi lo abbia uguagliato. Lo affermano gli stessi esteri poeti. Per la georgica lo preferisco a Soave, come a Lori per la buccolica.

<sup>(2)</sup> Tio Lucreio Caro adottò i entimenti di stritippo e di Epicuro, negando la proveidenza e riponendo tutta la felicità nei piaceri de tensi. Volle egti perpetuare le doitrine de moi maestri, e cerise sulla natura delle cose, attribuendo al movimento degli atomi tutti gli effetti della natura. La sua opera è (come dice egli stesso) - seducente e capace di scuotre il vinogo dei previduali;

Questo argomento empio, secllerato e dificile da lui scelto e messo in versi, fu ottimamente tradutto da Alessandro Marchetti.

<sup>(3)</sup> Tutte quasi le opere de'francesi, inglesi, tedeski, portoghesi e spagnuoli, sono state tradotte in italiamo da 'no-stri migliori poeti. L'Italia in questo ramo di letteratura è forse la più ricca di tutte le attre nazioni. Non bastrebo e un colume, se mi accingessi a dare i nomi solamente.

de' più famosi traduttori. La brecità di una nota mi permette soltanto di far menzione della famosa lettera di Eloisa ad Abdardo, seriita da Pope ed eccellentemente traduta da siciliano abate de Luca. Io ne darò altrove alcuni pezzi, acendo egli superato di molto tutti traduttori, o per dir meglio i parafransiti di questa bellissima e patelica Eroide. La famosa epistola ad Urania, attribuita al sigtivolità e de fa volgarizzata da un anonimo, supera aenza dubbio alcuno il nou originale, per la sua bellezza, per la sua armonia e per la sua pidelti. Ella è altrettanio degna, quanto la versione della tragedia del Monnetto del sig- di Voltaire fatta dal celebr- abate Mochlorre Cesarolita.

· È un lodevolissimo costume di tutto il settentrione, di-· ce Metastasio, (Lett. a Leop. suo fratello, T. I.) il can-· tare dentro i tempi non solo le lodi deali eroi del cristiane-· simo, ma i più venerabili misteri di nostra fede, tradotti · in loro lingua. · Non si può credere quanto interessi il popolo quell'aver parte in qualche modo nella sacra liturgia, e quanto più facilmente riscaldi gli animi, e li suggetti il rero. rivestito di espressione e di armonia maestosa. Il Miserere, quel salmo che è la sostanza di un cuor contrito ed umiliato, che conosec, che confessa, che detesta il suo fallo e no implora il perdono, se si cantasse tradotto come usava saggiamente monsignor Ippoliti rescovo di Cortona nella sua diocesi, (Mattei, Lett. allo stesso) quale bene e qual profitto non produrrebbe sopra tutti coloro che non comprendono il latino? Ma si vuole oggi sentire. . O dulcis pax, o clara fax, in me in te, nos, vos etc. - Rapporta a questo proprosito il sig. Mattei, (Lettera come sopra) che un macstro di cappella gli sece osservare un giorno la prima parte di un moltetto che terminava con questi versi:

- Ne cadam sicut redit
- In volulabrum sus.

della stampa, i portoghesi scuoprirono l'Indie e gli spaguodi, sotto la scorta di Cristoforo Colombo valicando i oceano, si aprirono l'adito ad un nuovo mondo. La scoperta delle due Indie, il prospetto di nuove terre, di nuovi uomini, di nuovi mari, di nuovi climi, di un mondo insomma affatto nuovo, dové far nascere nuove idee. nuove cognizioni, e produre molti vantaggi alla nantica, alla fisica, alla medicina, alla storia naturale, a tutte le scienze infine ed a tutte le belle arti.

Una regina di Svezia celebre per il suo spirito, per le sue cognizioni e pel suo affetto al letterati, dopo la metà del secolo XVII, stabilitasi in Roma promosse la poesia, e concorse alla perfezione ed al gusto dell'italiana letteratura. Da lei riconosce l'origine la famosa accademia degil Arcadi (5).

I romanzi (2) rinati dall' antico per lo spirito di ca-

pregandolo di trovargli una rima in us per la seconda parte. Ei gli suggeri questo verso della poetica di Orazio-

<sup>·</sup> Parturient montes nascetur ridiculus mus. ·
Il maestro ne restò contentissimo, lo ringrazio e parti.

<sup>(1)</sup> Cristina di Svezia radunó in Roma una privata accademia dei migliori ingegni che vi erano in quell'alma citid, e diede un forte eccilamento a quella turba poetica di calcare le onorate vie degli antichi. A lei sono gli arcadi debitori di vua prepetua gratividine. Quesi'adunanza è consagrata a Cristo Bambino, e leva per suo stemma un organetto, un fauto del alcune fronde di pino e di aldro

<sup>(2)</sup> Tutti i popii orientali nutrivano il più grande amore pri romanai. (Vesio, Orig, delle fav. romana:) ce ne rapporta diversi esempj. I Greci loro veri eredi li coltivarono con amore. Se crediamo a Fozio (Bib. Cap. CLXV) un certo Antonio Diogene diede gli amori ed i viaggi di Dinia e di Dereille, primo romana greco. Il migliore però di tutti si è quello di Dapti e Clo ed la Longo supranominato Sofisi è quello di Dapti e Clo edi Longo supranominato Sofi-

valleria che regnava ne' mezzi tempi, ma riformati e mi-

sta, tradotto con purità di lingua dal commendatore Annibal Caro. Fra le moderne nazioni, oltre al D. Chizciolte dallos Spagnuolo Michele Cervantes e la Pamela dell'inglese Richardson, specialmente i francesi ci hanno dato dei romanzipieni di guato, di grazia e di semimento. Tali sono il Ciro e la Cteia della signora di Scudery. La Giulia e la novella Eloisa di Rouseau, libro pieno di cognizioni villi, importanti e filosofiche. La maniera di leggere i libri, i dovulti riguardi al paterno volere nella sectta del matrinonio, il duello, l'adudterio, il susiciio, vengono in esso trattati con sottigliczaa gran forza di raziocinio. Il Belisario di Marmontel, l'Adele e Teodoro della contessa di Genlis ed il Candido di Voltaire, sono di un gusto il più piacetole ed il più sitrattico.

Un episodio dell'Odissea diede l'argomento al poema prosaito, al romanzo eroico del Telemaco. Il gran Fénelon arcivescoto di Cambray con questo libro di soda dottrina e di bella letteratura ci apprestò i dopmi di morale, di politica, di sconomia, di guerra, di leggi, di costumi, di agricoltura e di commercio. Il dono più utile, serive l'abato. Terrasson, (Dissert. sopra l'iliade) che le muse abbiano patto agli womini, egli è il Telemaco, poichè se la felicità del genere umano potesse scaturire da un poema, dovrebbe nascere da questo.

Sull'ecempio di Finelon, l'abate Ramany riempi il vavoio che lasciò Senofonte nella sua storia di Ciro e garzioi col suo modello. La lui opera che porta il titolo di · Novella Ciropedia · è degna, utile, interessante. Per dilucidare molti punti desuoi otto libri, serisse ggi inti fine due dottissimi discorsi, uno sulla teologia e l'altro sulla milologia degli antichi. Il suo amico signor Freret, dell'accad. delle iscrizioni a Parigi, vi aggiunse una lettera riguardante la cronologia di quell'opera, e non lascio altro da desiderare.

la taccio di certi altri romanzi, come quei di Marman-

gliorati dal gusto del secolo, Illuminavano un certo numero di gente, che volca poco sottoporsi a lunghi e penosi studi(1).

tel, di Arnaud, di Mercier, d'Ussieux, di Jaufret, ec. scritti con eleganza e con sentimenti i più morali. E meno è luogo qui, in una nota, a parlare delle novelle e romanzi de nostri contemporanei generalmente conosciuti e giudicati.

Bernardo Lamy chiamò i romanzi, Poemi Epici in prosa.

(1) L' uso dei simboli stabilito nei secoli i più lontani e trasmesso di età in età cominciò a degenerare in una certa sciocchezza, in tempo di questa mania cavalleresca. Il suo primiero oggetto si fu quello di presentare l'immagine del carattere di chi decorava le proprie armi ed un pubblico impegno di non ismentirsi giammai Preziosa istituzione e deana di essere conservata tale da tutt' i popoli illuminati. Le qualità personali del capo di una famiglia, passavano agli eredi colle sue armi, le quali avvisavanli di essere simili ai loro padri. Così ogni casa aveva un tipo di costumi o di virtù militari; e la nobiltà portava in esse un pegno del suo zelo e del suo ardore nel servizio dello stato. Il solo onore è quella molla, che agisce in futti i cuori, quando si sappia comprimerla. Omero (in iliad.) ci avvisa che tutti i principi greci che si portarono in Asia a far vendetta dei trojani, aveano un simbolo particolare. Sullo scudo di Agamennone eravi una Gorgone, in quello di Ulisse un Delfino ed in quello d'Ippomedonte un Tifone che vomitava fuoco. Stazio (In Thebaid.) ci dice lo stesso dei generali, nella spedizione contro Tebe. Il simbolo di Polinice era una Sfinge, di Capaneo un'Idra e di Aufiaro un Dragone. Ogni nazione avera il suo simbolo particolare. L'ateniese innalzava una ciretta, uccello caro a Minerva; la tebana, la sfinge; la persiana e la romana, l'aquila. Le moderne nazioni hanno sequitato ancora cotesto costume. Il leone, simbolo di Venezia, l'orso degli stati svizzeri, ne sono un testimonio. Le insegne però delle famiglie, che si dissero stemmi gentilizii, si moltiplicarono coI progressi che le scienze e le arti facevano in Toscana, si accrebbero dopo il Galilei (1). Questi aveva dato un forte stimolo ai letterati fiorentini di arricchire e di nobilitare la loro lingua, divenuta irrevocabilmente comune a

tanto, in tempo che tutto era cavalleria, che lasciarnon esse un carattere e non significarono più cota alcuna; quando all'incontro guelle degli antichi esprimerano e le qualità e gli attributi dell'eros. Nello scudo d'oro del voluttuoso Alcibiade erari scopirio Amore col fulmine in mano. (PULI în Alcibi.) Cesare aveca assunto per simbolo una farfalla ed un gambero per riunire le due idee di celerità e di lentezza colanio necessarie in un gran generale. (Encyclop. Art. Symbol.)

Per distinguersi frattanto quelle armi moderne raffigurate sopre marmo o metallo, e non contrassegnate da colore, si stabili che l'oro si riconoscerebbe dai piecoli punti sparsi nel campo o nelle fascie. L'argento dal color naturale enza righe, ne' punti. L'azzurro da quelle righe che attracverano lo seudo dall'une all'altra parte. Il vermigito dalle linee adall'atto al basso. La subbio dalle linee incoriccitaite. Il sinoplo dalle linee diagonati dalla parte destra alla sinistra. La porpora dalle linee diagonati dalla sinistra alla destra e dalla destra alla sinistra che s'incrocicchiano. Il sanguigno dalle linee diagonati dalla parte dritta alla sinistra che s'incrocicchiano. Il sanguigno dalle linee diagonati dalla parte dritta alla sinistra parteversate da linee orizzontali ce. Quest' arte di fare e di conoscere la ermi fu detta blasone.

(1) Egli contribuì assaissimo a perfecionare financo la musica. Conobbe of suoi lumi che questa escinza donea riporsi fra le filologico-matematiche. Colla dottrina dei pendoita di ui inventata, risitesi il problema della due corde tese all'unisono, che al suono dell'una si muoce l'altra e risuona. Spiegò egli in tal guisa molti fenomeni fisici-acuttici, soll'appogiare le sue idea alle cibrazioni sonore, e procò chiarauente che il suono consiste nello ondulazioni dell'aria, prodotte dal moto delle corde. Aveverasi bene di non confintutta l' Italia (1). Si crearono nuove parole per esprimere nuove idee: si rimisero in onore molto voci disussate o perdute; si compilarono vocabolari, e si arrivi di mano in mano dal Redi, dal Magalotti, dal Salviati, dal Gigli, dal Felicio, dal Baldinucci e dal Vasari a compiere quello della Crusca (2).

In quest' epoca l' Italia trasmetteva il gusto delle let

dere questo autore con quello delle due opere sopra la musica, essendo il secondo Vincenzo Galilei nobile fiorentino, di cui era figlio naturale il filosofo.

(1) Il signor Ditaubt esamina percht la lingua italiana e la francese, nate nel medesimo tempo abbisno avulo una sorte molto diversa. L'italiana volò rapidamente sin dalle prime alla una percisione, e l'altra langui lungo tempo nella infanzia. - La lingua italiana (risiote segli così questo problema) per la sua grande affinità colla latina, lingua già formata e perfezionata da lanti secoli, pole fare ageodmente i suoi felici progressi; vantaggio che mancò interamente all'altra.

(2) Quest' accademia stituita in Firenze per opera di Lonardo Salvistà a '25 marco 1587 si occupi n sulle prime a dar travaglio al Tauto vicente, in favore dell'Ariotto già morto. Ma fu costretta per universale consenne di tutta in nazione italiana a mettere il Tasso tra i migliori nostri poeti, e citarlo come testo di lingua. Si piecca vali di rigorossisma esattezza, che ocente eccedece in puritità. Lob. Gedoin per vedere stampato il suo Quintiliano, fu obbligato a ritirardo dall'esame dell'accademia, a cui lo aceza soltopotto. Un altro accademico le diede a rivedere la sua opera, e per metterle in fronte il tilodo di socio della Cruca, fu costretto a cambiare la parola apoteosi, fuses men bella e meno armoniosa, ma perchi non registrata nel suo vocabolario e non ricrutta dall' yuc comune.

Belle Arti.

tere e delle arti a tutte le nazioni al di là dei monti (f). Sul nostro esempio fondarouo gl' inglesi un arcademia, e s' impegnarono a premiare i talenti ed a promuovere le belle arti. Questo popolo serio e rificesivo, presso del quale una ragione melanconica domina tutte le facoltà dell'anima, non risparmiò cosa alcuna per onorare gli sclenziati. Addisson e Bolingbroke furnono fatti segretari di stato, Newton custode della reale zecca, Prior invisto plenipoleti-tario in Francia, Temple e Verulamio gran cancellieri, Harley governatore dello stato sotto la regina Anna, Swift decano di S. Patrico, e Pope ebbe per l'eccellente sua traduzione dell'iliade dugento mila lire (2).

Dopo la morte ancora, onorasii n quel regno la memoria de' suoi illustri cittadini. Il filosofo Newton fu seppellito colla maggior pompa possibile nell'abbadia di Weitminster a canto ai sepoleri de' suol re, ed i principali della nazione si dispularono l'onore di tenere il palio nel suoi funerali (3). La famosa commediante Oddfeld fu sep-

<sup>(1)</sup> Ecco come parla Voltaire: Noi francesi camminiamo dietro agl'italiani, che zono stati nostri maestri in tutte le scienze e in tutte le belle arti, ed i quali noi abbiamo superato in alcune. Senza il di lui testimonio, ci i basta per provarlo, che tutte le moderne nazioni hanno una gran copia di vocaboli italiani in qual che apparticue alla pittura, alla scultura, all'architettura e simili tacoltà.

<sup>(2)</sup> Arrebbe egli ancora occupato delle uguali cariche, se una legge di quel regno non lo avesse escluso, a motico della religione cattolica che professata. Questa legge fu modificata.

<sup>(3)</sup> Il signor Fontenelle nell'elogio funebre di Newton, che recitò nell'accademia delle scienze di Parigi, nell'apertura dell'anno 1727 serive così. Il palio di questo grand'uomo fu portato da sei pari d'Inghilterra, sino all'abbadia

pellita quasi coll'istessa pompa in detta abbadia (1). Si ammirano in questo monastero moltissime statue crette dalla gratitudine della nazione per immortalare coloro che l'hanno colmata di gloria, nell'istessa guisa che vedenali in Atene quelle di Sofocle e di Platone. I oson persuaso, dice Vollsire, che la vista di questi gioriosi monumenti accenda una verace brama di gloria, peroduca una serie di uomini grandi in ogni arte e scienza. Bo veduto il ritratto del primo ministro pendere sollanto sul cammino del suo gabinetto; ma quello di Pope venerasi in più di venti palazzi della primaria nobilità (2) :.

- Guillelmo Shakespeare anno post mortem 124 publicus amor posuit.
- (1) Voltaire in una sua lettera sulla nazione inglese, dice coti: Credono alcuni che gl'inglesi abbiano fatto cottali onori alla signora Odfeid, per rimproverare ai francesi la barbarie ed ingiustizia di arer sepellito ignominionamente all'arena madamigella la Courver. (Lett. XXIII.)
- (2) Non ri é forse nazione aleuna più dell'ingleze, in cui la primaria nobilità si da ell'escrizio di qualcho bel l'arte. A parte de'pittori, poeti, oratori, ( formati dalla costiluzione di quel governo) mollizisimi a' giorni nostri hanno figurato con gioria nell'architettura. Il conte di Pembrocko ditegnò nella sua villa di Witon un ponte con un elegante loggia ionica. Il conte di Northumberland ersexe un bel palazio;

di Weitminster, cioè da milord gran cancelliere, dai duchi di Montrose e di Rezburgo e dai conti di Pembrocke, di Susezo e di Maedesfield. Il Pope lodando Neuton dice: Gli angioli stessi, vista tanta scienza in forma umana, lo guardacamo col medesimo occhio che noi guardiamo quell'animate, che è tanto simile a noi. Cento ventiquattro anni dopo la morte di Salateperare, cioi nel 1740 le dame inglesi gli cressero un'elegante tomba in Weitminster, colla seguente iscrizione.

Carlo Magno aveva dimostrato un certo amore per le scienze. La Francia sotto di lui avrebbe potuto sin dall'ottavo secolo precedere l'altre europee nazioni in ogni ramo di letteratura. Ma Carlo col non curare di aver libri greci. di tradurli e di renderli comuni, coll'impegnarsi a far correggere gli antifonari, a fare imparare il canto fermo (1) e simili altre bagattelle , lasciava giacere l'Europa nelle tenebre della sua ignoranza. Gli Arabl ci trasmisero la viva memoria delle opere greche che aveano curato di conservare, sia nel testo o sia nelle versioni. Col favore di tali monumenti passati dall'Italia in Francia (2), potè preparare Francesco I, la gloriosa epoca di Luigl il grande. Questo immortale sovrano, a cui son debitrici le Gallie di tutte le migliori cognizioni, conoscendo che profitto ed anplausi unlti Insieme sono il più forte incitamento agli umani ingegni, fu quello che animò, guarenti, promosse le scienze e le belle arti (3). Stabili egli in Francia delle

alla greca in una sua cascina non molto discosta da Londra, spirante il più gran gusto antico. Milord Wertmorland costruì presso Tambridge la rotonda del Capra. Il conte di Burlingon il palazzo del generale Vade a Londra.

- (i) Il canto fermo è la musica la più imperfetta, le di cun die sono sempre uguali, che conservano la stessa misura, senza accresersi o seemari. Usasi questo per le chiese, e si chiama canto gregoriano, o canto pieno, come altrue si è delto. (Lacombe, Belle Artl.) (2). Nous serions injustes si nous ne reconnoissions point
- ce que nous devons à l'Italie; c'est d'elle que nous avons reçu les sciences, qui depuis ont fructifé si abondamment dans toute l'Europe, c'est à elle sur-tout que nous devons les Beaux-irts, et le bon goût dont elle nous à fourni un
- e tes neaux-arts, et le son gout aont ette nous a fourni un grand nombre de modèles inimitables. (Dis Préllm. de l'Encyclop.)
  - (3) Boileaux, in una sua lettera al signor Perrault fa

accademie di pittura, di scultura, di architettura, di chirurgia, di poesia, di cloquenza, di matematiche, di storia, di scienza, d'iscrizioni, e vi assegnò duccento mila lire di rendita (1). Fondò ance in Roma una scuola di pittura pe'suoi nazionali, e richiamò dall'Italia tutti gli uomini grandi che la lilustravano. Dopo le sue savie disposizioni si videro in Francia i Bossuet ed i Flechier che immortalavano gli eroi; i Bourdaloue ed i Massillon che insegnavano con cleganza dal pergamo le più terribili vertile; i Fendon che rendevano amabile la virtù; i Corneille, i Racine, i Despréaux che presedevano alle belle lettere (2); Lulli alla

un eccellente parallelo del secolo di Luigi XIV, con quello di Augusto in Roma.

<sup>(1)</sup> In Inphilterra sebbene non vi fossero delle rendite addette alle accademie di belle arti, vi era e vi è nondimeno un'assepnazione di mille scudi annuali per ogni poeta laureato, oltre molti considerecoli privilegi ed esenzioni. (Voltaire, della nazione inglese Lett. XIX.)

<sup>(2) .</sup> Corneille, et Racine enseignèrent à la nation à · penser, à sentir, et à s'exprimer. Le premier fait le Po-· lieucte, et le seconde l'Athalie. · (Voltaire, Essay sur l'Hist. Gener. T. XXII.) Niccolò Boileau, soprannominato Despréaux, fece conoscere in poche parole tutt' i generi di poesia e tutte le regole generali che ad essa sono comuni. Aristotile ed Orazio ne apeano scritto i precetti: ma si l'uno che l'altro erasi diffuso soltanto sulla tragedia. L' italiano Vida scrisse la sua arte poetica per ordine di Leon X; ma il Vida non parlò che a soli principianti. Il Despréaux vi aggiunse molte importantissime cose, e parve, che avesse in qualche modo supplito alle altrui omissioni. L'inglese Pope cantando di lui, dice che egli siede alla destra dello stesso Orazio. La più bella però, la più doviziosa e la più ricca di fantasia fra tutte le sue opere, si è senza dubbio il Lutrino, ossia il Leggio.

musica, le Brun alla pittura. Il teatro francese cominciò allora a perfezionarsi (1), e ad emulare quello degli Euripidi, degli Eschili e dei Sofocli (2). La pittura sotto di

Nell'istesso secolo di Luigi XV nella maggiore cultura della Francia, alcuni ignoranti, detti dal volgo coscienza limorate, accusarono il Voltaire di poca religione, prechi la sua Giocasta diffidata degli oracoli di Apollo. (Lett. 1 di Voltaire, soppar l'Edipo.)

(2) Serivendo il signor di Voltaire all'inglese Frakner, gioce, che la Francia devesi sottomettere all'Inghilterra in ciò che concerne la fisonogia, ma che l'Inghilterra deve abbracciare le regole teatrali della Francia. Vons decez vous soumette aux rigles de notre thédire, comme nous devons embrasser cutre philosophie. Nous avons fait d'aussi burnerasser cutre philosophie. Nous avons fait d'aussi burnerasser cutre philosophie. Nous avons fait d'aussi burnerasser cutre philosophie.

<sup>(1)</sup> Ogni cosa è ridicola nel suo nascere e dalle sole mani del tempo riceve la sua perfezione. Gli spagnuoli introducevano nelle loro commedie angioli e santi. I canonici ed i frali formarano per lo più il coro, confusi con soldati, con facchini, con buffoni e con villani. (Denina, Vic. della Letter, T. II.) Gl' inglesi portarono sul teatro alcuni beccamorti che scavando una fossa traevano fuori certi erani, bevendo e cantando frottole e cose degne di loro. ( Voltaire, sulla nazione inglese, Lett. XVIII.) Un uomo che strangola sul teatro la moglie, un senatore che per divertire la sua bella contraffà il toro, il cane, e morde le di lei gambe, per cui ne riceve alcuni calci, formavano il divertimento del teutro di allora, (Voltaire, ivi) Il poeta francese Cyrano, fece recitare in Parigi la sua tragedia intitolata l'Agrippina. Il personaggio Sciano, risoluto di ammazzare Tiberio parlando agli altri congiurati disse. . Feriamo, ecco l'Ostia. L'udienza ignorante, preoccupata e non comprendendo il detto di Sciano, rivoltasi contro il poeta, grido furibonda. . Ah indegno! ah scellerato così parli dell'Eucaristia! Con simili spettatori, cosa potea dire un poeta?

lad divenne rivale della natura ; ella creava, ella produceva come la natura latessa. Allora si videro in Francia della donne degne di pensare in compagnia di Montesquieu ed accanto alle quali lo atesso Fóncion sarebbe stato pur lieto d'intenerisi (1). La Sevigné, la Decier, la Buillon (2), la Genlis, la Pompadeur, la Lanclos facevano rammentare con piacere alla Francia II bel secolo di Grecla, quando una Safo, una Mirtide, una Corinna venivano ammirate e consultate dai letterati (3).

<sup>·</sup> nes experiences sur le coeur humain, que vous sur la phy-

<sup>·</sup> sique; l'art de plaire semble l' art des français, et l' art

<sup>·</sup> de penser paraît le vôtre. ·

<sup>(1) (</sup>Thomas, Elogio delle donne) lo stesso Virgilio lodando Pentesilea, disse:

Bellatrix, audetque virls concurrere virgo.
 (Aeneid. lib. I.) Ariosto lor facea poi quest'onore:

<sup>·</sup> Le donne son venute in eccellenza

Di ciascun'arte, ove hanno posto cura. ---(Orlando Furioso Canto XX.) Si rammentano ancora con ammirazione miledi Montaigüe, Deshoulieres e Gambara.

<sup>(2)</sup> Marmontel (Encyclop. Art. Application) rapporta questo bel tratto di spirito di madama Bowillon. Essendo asceso l'arcivescoto di Parigi alla dignità di Pari, le duchese andarono in corpo a fare il loro complimento a quel Predato, uno degli uomini più belli del suo tempo. Monsignor • (gli diste a più anziana) le pecorelle vengono a felicitare

 <sup>(</sup>gli disse la più anziana) le pecorelle vengono a felicitare
 il loro pastore per essersi aggiunte altre ghirlande al suo

bastone. L'arcivescovo riguardando quelle dame, disse alla sua corte sacerdotale:

<sup>·</sup> Formosi pecoris custos, ·

e madama di Bouillon che l'intese, soggiunse all'istante • Formosior ipse: •

e completò il verso, lodando la di lui bellezza.

<sup>(3)</sup> Le donne romane se non furono così celebri, come

L'Italia non avrebbe al certo mancato di questo vanto, quando si avesse dato riparo a certi cattivi principi di e-ducazione per le donne, e quando il tribunale dell'Inquisizione, coll'estremo suo rigore neil'esaminare tutti i libri che portavansi al torchio, non avesse seminato il timore, critardato i progressi della filosofia e della bella letteratura. Eppure in queste istesse infelicità conservò sempre l'Italia un certo gusto per le antiche bellezze, che furono malamente imitate dalle straniere nazioni. Il gusto per esempio delle iscrizioni lapidarie (1): l'arte belliszame e preptua

le greche nella letteratura, le superarono al certo in quello riquardara la política e l'arte di respane. Basta a loro gloria di acere una Cornelia educato i Gracchi suoi fosti; Aurelia il gran Cesare ed Azia lo stesso Augusto. • Sic. Cornellam Gracchorum, sic Aureliam Cesarsis, sic Actlam Augusti matrem pracfuisse educationibus. • (Tacit. T. II Dial. de Orat.)

- (1) (Algarotti, T. X Lettere inedite) so ne citero due e-sempj, che furon ammirati ed applauditi dagli stessi autori enciclopedici, come bellezze degne del secolo di Augusto. Questa è per un finto sepolero di Alessandro Magno, e racchiude la più bella morale:
- Sufficit hic Tumulus, cui non suffecerat orbis.
   Nella seguente parla al marito una sposa, morta nel fiore dei giorni suoi:
  - Immatura peri; sed tu felicior annos
  - · Vive tuos, conjux optime, vive meos. ·

Il Doni patrizio forentino ci diede una raccolta di più di sei mila lapidi sconocivite agli antichi. I. Italia dopo di lui, cieb ne' principi del secolo XVIII, partori modti illustri autori d'iscrizioni. Il Paciandi, il Ferrari ed il Morcelli hanno compensato con quel genere di sciolta poetia, di cui si on no serviti, l'abbandono in cui sembra che voglia giacere la metrica degli antichi tippirammi. Applaudiamoci di quedel mosaico è loro poco nota, o molto al di sotto della nostra (1).

La munificenza ed il gusto di Carlo III, in tempo del suo regno in Napoli, dava maggior risalto all' architettura, alla pittura ed alla scultura italiana. Le scoverte di Ercolano, di Pompejano e di Stabia (2) furono di un portentoso avanzamento a tutte le belle arti. Si venne perfino in co-

st'altro fiorito vantaggio alle nostre belle lettere, si latius che italiane.

- (1) Il conte Algarotti, scrivera con al conte Woronsow:
   egli à assi strano, che Luigi i Grande, come chimano i
   francesi Luigi XIV, ed il Colbert, che di lui era più
   grande, non si sieno aevisati jiemmui di lar pusaure in
   Francia l'arte del mosaico, come hanno fatto degli arazzi di Fiandra e dei tappeti di Persia. Dopo la soverta
  di Errodano, questa sorta di pittura acquisitò nuove belleze,
  imitando quelle che sin da diciotto secoli giaceano sepolte nelle
  viserse della terra.
- (2) Queste città della Campania furono inghiottite o piuttosto seppellite sotto a torrenti di materia infiammata nel secondo anno del regno di Tito, 80 dell'era volgare. (Bajar sulle scoverte di Ercolano). Plinio il Giovine ci fa la descrizione di questo terribile avvenimento. Nell'anno 1704 si cominciarono col cavare la terra a scoprire alcuni monumenti. Nel 1736 per ordine di Carlo III, si prosegui il lavoro con esito felice . e fu arricchito il magnifico gabinetto del re di Napoli delle cose le più rare e le più belle. Queste città sono in quella provincia, che chiamasi oggidi Terra di Lavoro, nella campagne di Napoli. Ercolano si ritrova sotto il villaggio di Portici, e Pompejano non molto distante da questo. Prima invero di quest'epoca, Donato Tacla e Pisani aveano dissotterrato sulle rive dell'Arno e del Tevere le statue ed altri monumenti dell'autichità, seppelliti per tanti secoli fra la rovine di Roma e di Firenze.

Belle Arti.

gnizione di altri ordini di architettura, non compresi nei cinque ordinarj. Allora gli artisti non avendo a temere gl' insulti degll Arabi, dei Curdi e dei Turcomanl, come nell'osservare gli avanzi dell'antica Palmira, le rovine di Persepoli e le reliquie di Menfi e di Cartagine che il tempo divoratore non ha potato involare totalmente, andarono a ricercare nelle discoverte città e perfino nelle tombe le opere ivi seppellite di scultura e di pittura. Si vide rinascere l'antichità colle grazie della gloventù: i professori si affrettarono ad lmitarle. Questo st vivo ardore nel dissotterrare e richiamare in certo modo alla vita gli antichi monumenti, attirossi la pubblica ammirazione e moltiplicò i talenti. L'emulazione gli animò, e le belle arti ricomparvero con più splendore. Or se fosse lecito di scuoprire, come Ercolano, con una nobile curiosità il resto delle bellezze che la Tebaide nasconde la nei deserti dell'Egitto. quanto non si arricchirebbe ancora la nostra architettura (1)?

<sup>(1)</sup> Nella Tebaide, oggi chiamata Said, si sono scoverti de tempi e dei palagi quasi interi. Le colonne, le statue, i vasi sono senza numero. Vi si ammira sopra tutto un palagio, gli avanzi del quale pajono non esserci rimasti, se non per cancellare la gloria di tutte le opere maggiori. Quattro viali, lunghi quanto si può mirar coll'occhio, terminati da una parte e dall'altra da sfingi, sercono di adito a quattro loggie, l'altezza delle quali spaventa la vista. Una sala che apparentemente stava nel mezzo di questo superbo palagio, viene sostenuta da centorenti colonne di sei bracciate di grossezza, alte a proporzione e tramezzate di obelischi maravigliosi. I colori delle pitture conservano fra le rovine stesse di questo edifizio un' immortale vivacità. Eppure non si è potuto scuoprire finora la capitale, residenza de loro re. Quale stupore, quale ammirazione non ci dovrebbe questa cagionare, se tanto lungi da lei ci smarriamo in opere cost belle e così singolari? (Thévenot, Viaggi.)

Il lodato monarca, che nulla trascurava per illuminare e rendere felici i suoi popoli, penosi ancora a stabilire scuole di belle arti ed a fabbricare superbi teatri, conoscendo che a questi è molto debitrice l'Europa di tuttele sue migliori cognizioni, e che dal teatro ricevono lume e splendore tutte le belle arti. • Quanto di più attrattivo ha la poesti (dice - Algarotti) (1) quanto ha la musica, la mimica, l'arté edi - ballo e la pittura, tutto si collega nell'Opera felicemente insieme ad allettare i sentimenti, ad ammaliare il cuore - de a fare un dolce inganno alla mente - . La scultura e l'architettura concorrono anch 'esse a quest'onore. Le decorazioni e le statue che sovente adornano il teatro , trovano come il resto delle arti loro compagne, un degno campo di

fare la glorlosa pompa del loro preglo
La divisione però dell'Italia in piccoli stati che la
privarono quasi sempre di un punto grande e centrale ove
riunire un vivo e generale interesse per l'italiana ambizione fece si che ne vennero a soffrire le belle arti. Il romano, il lombardo, il toscano, il piemontese, il veneziano
si guardarono e si riguardano anora come separati d'interessi, e se non come nemici, come rivall almeno in tutte
le belle arti. Specialmente nella pittura le diverse scuole
si urtano fra loro. Il pittore romano cerca deprimere il bologneses, questi il florentino, e di il forentino il veneziano
ed il napoletano. Ciascupo fa causa a parte con derimento

<sup>(1) (</sup>Sag. sopra l'opera in Mus.) Il signor di Voltaire parlando del teatro in musica, dice, che esso contiene centa piaceri, de'quali poi se ne forma un solo.

<sup>.</sup> Il faut se rendre à ce palais magique.

<sup>·</sup> Où les beaux vers, la danse, la musique,

<sup>·</sup> L'art de tromper les yeux par les couleurs,

<sup>·</sup> L'art plus henreux de sedutre les coeurs,

<sup>·</sup> Ces cents plaisirs font un plaisir unique ·.

della nazione, quando all'incontro tutti gli artisti di belle arti dovrebbero considerarsi concittadini, giacchè la loro patria è da pertutto, e specialmente dove si fanno esse gustare.

Due contrarii partiti combatterono acremente sopra il merito degli ultimi secoli (1).

Il filosofo ginevrino dai fondo della sua solitudine volgendo lo squardo sopra Il gusto letterario e meccanico del
secolo XVIII, non sapea darsi pare per quel tanti efimeri
scritti che infettarono la società, e che giunsero quasi quasi
a soffocare le opere di maggior peso. Lagnavsia delle tante
italiane dispute letterarie Inutili, del quasi furore di serivero
prima di pensare e di decidere prima di ben consecere. A
dispetto però di questi mail (non però leggieri) lo scorso
secolo fu chiamato filosofo illuminato. Le scoperte che si
son fatte dalla fisica, dalla medicina, dalla nutica, dall'a
stronomia, dalla meccanica recherebbero stupore agli uomini grandi de secoli antecedenti. Se noi col pensiero el portassimo sino all'origine della letteratura, osserveremmo che
le scienze e le arti regararono un di in qualche parte dell'Asia, passarono quindi in Egitto, poscia in Etruria (2).

<sup>(1)</sup> Si agitò in Francia con molto calore la guistione a quali secoli doversi dare la preferenza. Boileau e mad. Dacier furono pegli antichi, Perrault e la Motte pei moderni.

<sup>(2)</sup> Gli antichi Etruschi furono l'oggetto delle attente meditazioni e dell'indefesso studio di molti antiquarji de'giorni nostri. Sino dell'anno 1414 furono ritroccia in Gubbio, in suna camera solterranea, sette tarole di bronzo, seritte in caratteri sconosciuti. Si accrebbe altora la curisotisi ma si temè di non poterla appagare. Fin dal principio del secolo XVII Dempstero (Etturia reale) cominció ad illustrare le cose e-trusche. L'indanete Coze nel 1723 pubblico quell'opera allora inedita, ma arricchita di monumenti ed ordinata dal dotto e giudiziaso Buonarroti. Il Maffei colla vua projonda crudizione esaminò le lavole gubbiane, e molte etrusche antichiti;

di là In Grecia e finalmente in Roma. Da un secolo appena sono esse universalmente sparse in tutta l'Europa, ed hanno penetrato fino nelle più oscure e remote contrade con egual gusto, con eguale eleganza e perfezione.

La Moscovia, polenza, cent' anni fa quasi ignota o disprezzata dal resto dell' Europa, era presso a poco ciò che sono ancora i tartari all'Oriente del Volga. Le scienze e le artil erano ivi straniere. Mentre Carlo XII, là nei descri della Polonia credevasi il padrone del mondo lattero, il suo nemico Pietro il grande Czar di Moscovia, che nel principio del secolo XVIII, avera vedulo brillare lo

sparse nuovi lumi, nuove osservazioni letterarie, e si rese in questa parte autore classico ed originale. Il fermento delle antichità etrusche non rento racchius onella sola Italia; ma para le la lpi ed i mari, e riscaldò gli studiosi oltramontani. Il Montfaucon (Antiquità Expliquie) il Bourget, (Bibl. Ital.) il Caylus ( Yoyng. de la Gréce) vi si occuparono altrettanto, quanto lo avvano fatto per ogni greca antichità. Le urne, le monete, i via, gli ustrini, le armi, le pattere, i sarcofagi, i pezzi di pitture, di sculture, di architetture etrusche, che si cavarano ogni sjorno, e si raccoglietano dal Gori, arricchivano i musici ed apprestazono nuove belezze alle arti.

Non sappiamo però quanto l'Etruria, nazione media tra i greci ed i romani, avesse figurato nella poesia. Una litania per impetrare la pioggia in tempo di siccità, seritta in linqua antica etrusca che comincia Esanu Fuja che vale:

- · Spargete, o figll attoniti,
  - Tutti spargete lacrime,

su cui fatigarono il Gori ed il Paseri, e che fu tradotta da Saverio Mattei, è bastante per davi una qualche idea della loro versificazione. Questo è il migliore moumento etrusce che ci è rimarto, ed è stato paragonato al cantico detto del pozzo, che si legge nel libro de Numeri al Cap. XXI ver. 17 e seguenti, arti nel mezzo giorno di Europa, volle che divenissero pur cittadine della Moscovia. Istitul a quest' effetto accademie, fabbrico teatri, illustro con premj e con onori le belle arti, e si vide uscire dalle tane del settentrione una monarchia, che gittò lo spavento nell' Europa e nell'Asia, e che va del pari adesso colle più colte nazioni del mondo(1). Se nel secoli addietro si stabiliva il buon gusto delle lettere e delle arti in alcune nazioni, mentre che in altre si corrompeva, nel secolo poi decimottavo e nel corrente divenne pienamente universale, e giunse a dileguare le tenebre delle due estremità dell' Europa, dal nord al mezzogiorno.

<sup>(1)</sup> Lo storico la Rosa scrive così. Nei principi del · secolo XVIII, era così grossolana l'ignoranza dei Moscoviti

<sup>·</sup> che chiunque sapea leggere e scrivere venia stimato per dot-· to; dottissimo poi quel prete che arrivava a leggere un ca-

<sup>·</sup> pitolo della Bibbia. (Istor. d'Europa T. I Lib. II.) Il gran

<sup>·</sup> Pietro I (soggiunge Monsieur de Mautraye) volle render fe-

<sup>·</sup> lici e civili i suoi sudditi loro malgrado .. (Vie de Pierre I.)

## SEZIONE TERZA

## STEEL PERFETEEREE

Tutte le belle arti, tutte quelle arti destinate al piacere, o per dir meglio consacrate a muovero le passioni,
composte sono di estetico e di patetico, e dal perfetto maneggio di questi può dipendere la totale loro perfezione.
La parte estetica è quella parte materiale che s'indirizza
ai sensi, come la vaghezza del colori nella pittura, l'armonia nella musica, la scelta delle parole nella eloquenza(1),
la sonorità del verso nella possesa (2) è simili. La parte pol-

<sup>(1)</sup> S. Teresa in tutte le sue opere scritte in lingua spagnuola, si servi di una così felice scelta di parole e di armoniose desinenze che fece esteticamente dire al Majanza. Se gli angeli parlar dovesarro, parlerebbero il di isi linguaggio. (2) Il teros suole come la musica esprintere qualche colta il pensiero colla qualità della esua armonia. Per far ciò bene, si richiche pero un gran poeta, e pochi ve ne senon di tali. Virgilio, imitando un verso dell'iliade di Omero, scrisse nel-P ennide, ilb. YIII.

Quadrupedante putrem sonitu quatit ungula campum.
 Anche in prosa si può spesso esprimere felicemente il pensiero coi vocaboli. Ci dice in fatti Cicerone che Tucidide

patetica ha riguardo al sentimento, ed è quella che desta in nol gli affetti e le passioni. Nasce questa dalla scelta del soggetto e dalla sua azione, la quale fa tale impressione nel l'animo nostro che noi crediamo veri e reali quegli oggetti che el presentano il pittore, l'oratore, il poeta e c'interessiamo delle loro sventure o delle loro felicità.

Per giungere plà facilmente al cuore giova mollo che l'artista al affetti a quadagnare i sensi, e che a dessi di-riga i suol primi attacchi. Così quando noi ascoltiamo una poetica composizione, il primo sentimento che proviamo è il diletto, col quale l'armonia del verso o della rima si cattivano il nostro udito; a questo ne succede immantinente un altro di genere diverso, che sará un movimento il compassione o di riso, che si desta nell'animo. Quelle discipline destinate al placere dei sensi furno dette l'estetico, e quegli artifici per muovere gli affetti del cuore il patettio.

L'estetico delle belle arti consiste nella simmetria ossia nell'ordine. La simmetria e l'ordine (1) sono quelle relazioni che hanno le parti fra di loro e al tutto. Così le linee di qualunque genere nell'architettura; gli accenti a certe numerate sillabe nella poesia, il chiaro e le ombre

parlando di battaglie ci trasporta quasi presenti ad un combattimento e colla detata cadenza ch' ei dà alle sue parole, ci fa sentire in certo modo le trombe marziati. De bellicis scribens concitatore numero videtur bellicum canere. (ad M. Brutum.) Allora possiamo chiamare la lingua il pennello che delina al pritura, ed i termini i suoi colori.

(1) Dice perció Platone: L'ordine è il fondamento dello. Non per altro ci piac: una fabbrica, se non perché la similituine, l'uyuadinenz, la connenienza e l'armonia delle parti di un bello edifizio (che noi chiamiamo simmetria) lutte si riducono ad una specie di unità, che rende paga la nottar ragione. nella pittura e similmente delle altre. Piace in fatti un'upera di architetura quando tra le parti e l'edifizio intero venga osservata la simmetria, la quale prende immediatamente origine dalla stessa natura (1). È piace così un volto, se corrispondono all'altezza della fronte quella del naso, del mento, dello orecchie; la grandezza delle pupille, della bocca e delle cigila. Insegnò a tal proposito Vitravio, che un edifizio deve offerire all'occhio quella medesima simmetria che si osserva nel corpo di una bella persona. Balla connessione delle idee, che l'anima trova nella simmetria, avviene che gli oggetti in cui essa è giustamente osservata (2) s' imprinano meglio nella mente.

Un pittore, per esemplo, copierá facilmente nella sua tela la facciata di un bello edifizio; ma giungerà con pena e fatica a ritrarne una, in cui sia ogni cosa disordinata e confusa. Egli è più agevole mandare a memoria una composizione poetica che una descrizione in prosa; giacché avvi nella prima la misura, ossia la simmetria, per

<sup>(1)</sup> La simmetria dese farci navecre quell'intereste, che abbraccia tutta insieme l'immagine di un'opera. Un quadro troppo grande ci desta neno diletto, perchè proporzionato alla nostra vista, e ci sparge una confusione difficile a diteguarsi. È bello un oggetto architettonica, quando le sue parti principali sono congrante in modo, che l'occhio cenga successivamente colpito dalla più sino alla parte meno considerecole. Gio riceve molta ageodezza dalla curtimia, che alcuni hanno confuso colla simmetria. L'euritmia consiste nel'uniforme corrispondenza delle parti simili. Il portone, per tempio, è nel mezzo della facciata di un palazzo, le finestre, le decorazioni ed altro devono vesere equalmente disposte da un lato, come dall'altro. Ci diletta allora l'euritmia perchè ci secupre rubito, e con facilità il tutto dell'oggetto, mette l'ordine nelle cose e ci soltera dalla pena della rifessione.

<sup>(2)</sup> Dico giustamente osservata, giacchè non vorrei che Belle Arti.

cui può facilmente e senza noja svlluppar l'anima quella differenza d'idee che in essa si contengono. Da questo piacere estetico che formasi dalla simmetria e che dipende dalle sue regole moderatrici, passiamo, come dissi, quasi senza avvedercene al piacere patetico. Dall'armonia Infatti e dalla vaghezza de' colori che si osservano nel giudizio universale del Buonarroti e che formano il piacere estetico, ci sorge comunicato il piacere patetico, trasportandoci col pensiero là nella valle di Giosafat al terriblle di quella scena. Quest' artifizio che si adopra per muovere le nostre passioni e che chiamasi il patetico, è la parte più essenziale delle belle arti. Consiste questa nella scelta del soggetto e nella giusta e vivace imitazione di esso. Piangea S. Agostino alla lettura del quarto libro dell' Eneide (1), perchè Virgilio nel sulcidio di Didone aveva scelto un soggetto assai tenero, e lo avea presentato con fanta forza ed energia, che dovea necessariamente destare la pietà e la compassione.

se quindi un oratore, un pittore, un poeta elegge un soggetto grandisos e lo presenta con vivacità, non potrà egli manerae di produrre il placere patetico, cioè di muovere gli affetti nostri. Ma questo piacere va sempre congiunto coll'ilhisione, voglio dire, colla credenza che gli oggetti a noi presentati sieno veri e reali (2).

taluno ne deducesse, che ci dee piacere tanto più un' opera quanto più in sea si moltiplichera la simmetria. Lo spirito non può di leggieri sviluppare le troppo e troppo variate ragioni. Quando un' opera cecedo nella simmetria, gli cagiona fateta, e quindì vien meno il piacere. La fecoudità delle idee deve dare un termine alla simmetria, oltre il quale cesserebbo essa di esser grata.

<sup>(1) \*</sup>Ploravi Didonem mortuam, quae se occidit ob amorem ec. • (T. I. Confess.)

<sup>(2)</sup> Gli autichi per accrescere ed ajutare questa illusio-

In questo patelico, che nasce dalla scelta del soggetto e dall'azione di esso (1), consiste l'eccellenza delle belle arti. Senza il patelico, il più giusto ragionamento, tuttochò sostenuto dalla bellerza dello stile, non sarà mai altro che una fredda e languida arringa, incapace affatto a com-

ne, quando rappreenstavano sul teatro qualche commedia buccolica, oltre alle decorazioni (che i francesi chiamano feste) si servicano per stromenti di certi fauti di canna. Era anche costume nei mezzi tempi di mettere l'organo nol teatro, lo che adattato a certi luoghi della postia, datra dietto.

(1) Mi si potrebbe opporre che nell'architettura, non essendovi eroe che agisca, non vi sarà ne azione, ne patetico, e non potranno quindi essere mosse le nostre passioni. Ma se noi rediamo un recchio edifizio rovinato, non ci sentiamo forse trasportati da un sentimento confuso, e da un certo patetico che risveglia in noi quelle idee, che ei fanno riflettere sulle stragi del tempo a cui nulla può sottrarsi; le generazioni che più non sono; i monumenti tutti dell'orgoglio e dell' ambizione atterrati e distrutti? Tutto ciò non ci riconduce forse a noi stessi, e non eccita in noi le più grandi emozioni senza farci riflettere ai rapporti, che le cagionano? Similmente, se ci presenterà l'architettura il prospetto di un augusto tempio, noi sentiremo coprirci il euore di una devota venerazione: se un sepolero, di tristezza e di lutto : se magnifici palagi, se logge superbe, di allegrezza e di piacere. Ecco come si esprime lo spettatore inglese. . Nel rimirare il · sepolero di un grande, si spegne in me qualunque orgo-· glioso desio ; quando io leggo l'epitafio di una bella , si · alluntana ogni disordinato appetito; quando m' incontro · col dolore dei parenti, su d'un sasso sepolerale, il mio · cuore si intenerisce, si rattrista e si commore! · chiaro quindi si scorge, che l'architettura simile a tutte le arti sue compagne, ci alletta colla sua parte estetica e ci commore colla sua forza patetica.

muoverci. Egli è quindi necessario che ogni opera abbia degli affetti, essendo il suo soggetto quello di eccitare, di commovere, di sedare o diminuire le passioni. Tanto più sarà perfetta un' opera, quanto più il suo patetico sarà capace di dar moto e forza agli appetti dell' animo nostro. Ciò non potrà mai ottenersì, se l' artista non ha cura a dinostrarci il verosimile (1), e se egli non si impegni a copiare la natura la tutte le sue diverse gradazioni (2).

Mollère, famoso scrittore di commedie frances, non si contentava di leggere solanto Plauto e Teronzio, ma sequisto da pertutto la natura, e non la lasciava se prima non avea raccolti tutti i tratti, ond' egli dovea fornare il personagglo da porre sulle scene. Un giorno si avvenne in Parigi in uno di quegli uomini originali, il cul carattere ca all' ultino segno caricato, gli si attaccò in amicizia, si pose secolul in carrozzino, lo accompagnò fino a Lione e non lo abbandonò, finche non l'ebbe studiato in tutte le gradazioni di ridicolo che componevano questo personaggio. Acquisiò egli così quella varia cognizione di caratteri.

<sup>(1)</sup> Saria bene strano il vedere una modre che va cercando per le campagne i suoi smarriti fgliuoli, perdere il tempo a raccogliere de forci, un uomo nel forte della sua passione fermarsi a raccontare delle cose inutili e fuor di proposito.

<sup>(2)</sup> Piacque ad Orazio di accusare Omero per non avere qualche volta descritto la natura con tutti i caratteri della verità, e lo taeció di dormiglioso:

 <sup>....</sup> Quandoque honus dormitat Homerus. (Ar. Poet.)
 Pope però, nel suo eccellente saggio sulla eritica, lo difende così:
 Non dorme Omero già, sogniamo noi.

e Quintiliano infine dice, che quell'immortale poeta greco ci appresta le migliori lezioni di bello ne' suoi stessi traviamenti, e ci dà del piacere nei suoi stessi difetti. (Instit orat, lib. XI.)

che forma il principal vanto delle sue opere, in cui si oserva chiaramento che egli avea fatto uno studio profuosio sul cuore umano. Per questo stesso studio ebbero il vanto gli oratori greci di persuadere nazioni lntiere, di muovere eserciti, di intenerire magistrati e di comporre nimietzie.

La sola scelta del soggetto non basta per ispirarci il piacere patetico: ció dipende dal maneggio di esso, che chiamasi azione. L'azione, dice Formey, è il quadro dell'anima; essa dà vita al discorso ed anima tutte le belle arti. Non vi è affetto, non vi è passione che non si muova per mezzo suo. L'arte di declamare, di gestire, di modulare la voce (1) sono le azioni dell'oratore e del poeta. Nella pittura e nella scultura un ciglio compassionevole. una dolente positura, un aspetto truce sono le azioni, o per dir meglio gli affetti, che destano in nol gli uguali affetti. Basta talvolta un movimento per rompere tutti i legaml e trasportarci. Quanto non è eloquente uno sguardo languido e tenero! Parla egli al cuore molto più presto dl tutti i discorsi; spiega ad un tratto mille cose, che sviluppano nel suo tutto il germe del piacere che ci rapisce. La famosa Venere, che era in campidoglio, men celebrata e forse più bella della medicea, è dell' istesso atteggiamento di questa; ma con quegli occhi un poco aperti per

<sup>(1)</sup> Osserva giudiziosamente Blair quanto importi la decresificazione dell'engian ille parole. Egli ci di su neempio in queste parole dirette a fivida: - Tu tradisci con un bacio - il Eggiusolo dell'Umo - Se si a forza (dice Blair) ullu, si mostra l'impratitudine di Giuda per la relazione, che aveva col suo maestro; facendola sul tradisci, risulta l'enormità del delitto per il tradimento, facendola sulle parole un hacio, si rileva l'indequità del mezzo adoprato, rivolgendo ad offesa un sepon di amietizia, facendola finalmente al Figlimo lo dell'Umon, s'indica la gravità dell'Otroggio per la dignità della messona. (Lexion) di Rett. T. Il.)

teuerezza e per languore; con quella palpebra di sotto più clevata per maggior vezzo, con quel riso lascivetto, in eni l'uomo trova le sue più squisite delizie, fa tutti esclamare, annorsamente sospirando: -ma quanto è bella:- dividendo la sorpresa fra i prodigi della natura e quelli dell'arte. Il ballo non esiste che nella sola abione. La musica cot sno tono or dessibile, or minanccioso, o rlacrimevole ed or feroce, ci porta la compassione o il terrore nel più profondo del cuore. Contiene l'azione in tuttle le attitudini del corpo, i sentimenti tutti dell'anima, e ci presenta il quadro delle nostre passioni in una maniera assai vittoriosa (1).

Bisogna però variare l'azione a seconda delle passionì e del carattere dell'eroe (2). I movimenti dell'anima han-

<sup>(1)</sup> Il migliore fra gli altri meriti del celebre pittere sicilano Giuseppe Errante la appunto quello di esprimere coù al vivo tutti i sentimenti dell'anima, che i suoi quadri parlando agli occhi fannola più significante impressione nell'immaginazione, nella memoria e sul cuore. I ruoi tre quadri e-pouti nel Museo di Parigi, che rappresentano Peiche richiamata alla vita da Amore, con una delle sue freece immortati, (tuun. 907) Artemitia piangente sopra l'urna che racchiude le cenera di Mausolo, (num. 908) el Endimione che dorme, illustrato dai raggi della luna (num. 903) sono di un guuto veramente greco, di una insuprabili naturalezza di una cettrema voluttà. Il generale francese Pasqualis, dopo di aver veduto questi tre quadri, serise un feleguntissima epistola in lode dell'autore, che fu impressa in Milano nella stamperia del penio tipoparto l'anno 1803.

<sup>(2)</sup> L'architettura (come dissi) non ha azione, poiche non ha croe: ma ci deve preparare il vuore a riceverla. La Chiesa della Morte a strada Giulia in Roma, opera del cavalier Fuga, c'ispira una certa melanconia, ed una certa tristezza con quella sua elitica facciata. Egli è per questo,

no i loro caratteri si nelle parole che nella faccia. Le possioni della collera, della pietà e dell'amore non essendo fra loro soniglianti, devono perciò avere differenti caratteri L'azione, per esempio, di Andromaca dovrà esser diversa da quella di Pirro e quella di Pirro differente da quella di Ulisse (1). Rinchiuse Le Brun nell'immagine di Alessandro la sua anima vivace; ma in quella della moglie e delle figliuole di Dario, il loro dolore. Per quest'azione, lo ditco,

che non dece nelle tombe impiegare l'architettura marmi di colore allegro e vience, quali si concensono agli archi trinfali, alle fontane ed ai teatri. L'architettura financo bisogna che qualche volta cappia imbruttirsi. Le prigioni civili, per esempio, devono mostrare la melanconia; e le criminali tutto l'orrore. Tali cdifici, che annunziano i disordini di chi si rende indegno di godere i santaggi della società, devono ispirare un tale terrore sia colle loro sculture, sia colle loro icerizioni, o sia coi loro ributtanti ingressi, quanto sia capace di frenare almeno in parte i delitti.

Il popolo di Atene, il più illuminato ed il più sogace della terra, acera un carcere distinto per le pene, diverso da quello che era destinato alla custodiu de' supposti rei; cioì divideta un uomo accusato di un delitto da quello convinto e procato di averlo commesso. Stabilimento maraviglioso, per non far perdere al primo il divitto della pubblica opinionel (Filang. Scienza della Legis.)

(1) Similmente la musica, che deve esprimere l'estreme voci dell'innocente figenia, che sta per essere sacrificata a Diana, o le lacrime della tradita drianna, non potrà usare le stesse modulazioni quando vorrà spiegare i furori di Oreste o le smanie di sletie, abandonata il altor ordisprezzione; giaechè per il primo caso deve servirsi di motivi teneri e patetici, e pel secondo di espressioni di rabbia e di furore. per questo patetico ci richiamó a forza le lacrime, facendoci tanti amabili pantomimi (1).

Iddio però, gli angeli e tutti gli spiriti puri ed impassibili, nulla possono avere di padeiro. Se è introdurramo questi enti în un poema o în un quadro, non devono nieute avere di passione, cioê non è permesso di dar loro î nostri vizi e le nostre affezioni. Egli è perciò assai difficile l'osservare con decenza un meraviglioso, che non è accordato di alterare. Il S. Michele di Raffaello è l'esempio di quello ch'io dico. Alterra egli il dragone, ma con una fronte tranquilla, e la serenità di quel volto è il modello di ciò che deesi pratterare con questa specie di personaggi (2). Sarebbe strano, assurdo e scandaloso il dipingree quell'ente

<sup>(1)</sup> Ogni agitazione ci risreglia nell' anima un motimento naturale, seguito da una esclamazione. Ogni animate ferito e che patisce, mettesi tosto a gridare, come se la natura gli facesse domandare un njuto ed un soccorio. La musica, la poesia e l'eloquenza possono benisimo usare il linguaggio che lo esprima. La pittura e la scultura a forza di colori e di mosse devono fare altrettanto per giungere alla perfezione, che loro si compete, lo che è più difficile di quello si possa ideare da tutti coloro, che non sono dell'arte rispettiva.

<sup>(2)</sup> Sull'esempio di Refficello, il molto celchre scultore siciliano Mberto Tipa, nato in Luglio 1732, fec un gruppo sano di avorio rappresentante S. Michele, che scaccia i demonj, e lo scolpi con una celeste tranquilittà. Questo bellissimo pezzo, modello di squisita ed ammirabile delicatezza, che addimostra la perizia e perfezione dell'elegante artista, fu da iusoi credi presentato in dono all'augusto nonarca delle due Sicilite Fredinando I, che, conoccitore illuminato e rimuneratore splendido della virta e dei talenti, in attestato del suo real gradimento, for conferi molti onori, accompagnati da vitalizia pensioni.

pieno d'ira e di futore, e farlo lottare coll'angelo delle tenebre che ardirebbe di meditare la rovina di lui (1). I demonj all'opposto sono suscettibili di passioni, ma senza alcun misto di bellezza e di virtù. Il furore, la malizia, il delitto sono i colori che si compelono alle loro atroci passioni.

Un emplo però, un malvagio, per infelice che sia, non è affatto capace di sua natura ad ispirarci gran pena, a commoverci, ad interessarci. Il veder Nerone persegultato dalle furie per aver fatto morire sua madre così crudelmente, non ci desta nè compassione, nè pietà; ma che esse tormentino Oreste per aver ubbidito agli del, che lo avevano reso involontariamente colpevole, ma non giá scellerato, ciò è veramente terribile e degno di compassione (2).

È sempre ancora da osservarsi, che le forti passioni, gli affetti i più violenti non ammettono gran rammarico, ed esigono un profondo sentimento (3).

30

Belle Arti.

<sup>(1)</sup> Milion nel suo VI libro del Paradiso perduto, ci racconta la batteglia e la feral pugna degli angli coi de monj, e non vi è pezzo alcuno di poesia più ridicola di guesta. Michele, Gobriele, Ruffaele, Uriele, Abdiele si scagliano contro di Staten, di Ario, di Ramiel, di Bella, di Ariel, di Molee, di Mammone e di Belzebu, e li vincono. Michele allora comanda di centarsi l'osama all'Altismino, per la giù assicurata vittoria. Ma chi ne potea temere, quando agira in essi la destra onnipolente? Il poeta inglese volle imilare questa guerra copinado la gigantomachia di Caudiano.

<sup>(2)</sup> Sebbene questi soggetti ci ispirino dell' orrore, ci istruiscono però meno di quelli, in cui la persona medesima ha dato cagione alla sua sventura. Il domma della fatalità non può gran fatto commoverci.

<sup>(3)</sup> Perciò disse Seneca · Omnis magniludo doloris modum excedentis vocem ipsam intercludit. · (T. I. de Consol. ad Helviam.)

Un fulmine Improviso ci istupidisce. Sant' Evremont Ioda con ragione il pastorello nell'Aminta del Tasso, il quale alla nuova della morte di Silvia, dice solamente: - Oh Silvia tu sei morta! • e sviene . Un altro bellissimo tratto del dolore di Armida quando vedesi abbandonata da Rinaldo. si legge di questo poeta nel decimosesto canto della sua Gerusalemme liberata (1). Didone nell' Eliso nulla risponde alla parlata che le fa Enea (2); e questo silenzio è più bello e più tenero di qualunque siasi patetica e passionata descrizione. Ma in questa stessa silenziosa, e dirò cost, istupidita passione (quando però l' eroe non cade moribondo); in quell'eccesso di sensibilità, che confina coll'insensibilità : in quel turbamento e disordine dei sensi e della ragione, quando l'anima più non consulta e non è più padrona di se medesima, si deve dipingere nondimeno la passione a caratteri di fuoco, capaci a portare le più vive scintille sino al fondo dei cuori. Un sospiro ingrato, occhi muti e lineamenti Inanimati, non lasciano speranza alcuna che si possa manifestare il terribile di una funesta passione e gli sforzi crudeli di una oltraggiata natura.

E quello che più si trascura dagli oratori è appunto l'azione ; quell'azione che Cicerone chiamò eloquenza del corpo, che divise in due parti, cioè nella voce e nel gesto, una delle quali incanta l'orecchio, e l'altra l'occhio (3).

<sup>(1) ·</sup> Volea gridar: Dove crudel me sola

<sup>·</sup> Lasei? Ma il varco al suon chiuse il dolore

<sup>·</sup> Si, che torno la flebile parola

<sup>·</sup> Più amara indietro a rimbombar sul cuere. · (2) - Illa solo fixos oculos aversa tenebat:

<sup>·</sup> Nec magis incepto vultum sermone movetur,

<sup>·</sup> Ouam si dura silex aut stet Marpesia cautes. · Tandem corripuit sese, atque inimica refugit

<sup>·</sup> In nemus umbriferum: · — (Eneid. L. VI )

<sup>(3) .</sup> Est actio quasi sermo corporis etc. . - (T. III. de Orat.)

I Greci intenti sempro a moltiplicare i mezzi della seduzione, nulla negligentarono per perfezionare questo primo linguaggio della natura (1), servendosi della doppia strada delle orecchie e degli occhi per giungere fino al cuore. I Romani poi seppero talmente imilarti, che l'oratore Piozio e Nigidio scrissero insuperabilmente intorno al gesto. Ci avvisa infatti Batteux che aveano gli antichi una collezione di precetti che formavano un' arte, che serviva di regola a tutti coloro che doveano parlare in pubblico, tanto in riguardo al gesto, quanto al tuoni della voce.

Questa credevano essi che fosse la parte più considerabile nell'arte di persuadere e di commovere. Le migliori cose (dicevano essi) senza l'azione altro non sono che un cadavere atto più tosto adj agghiacciare che a riscaldare l'uditore (2). Interrogato perció Demostene qual si fosse

<sup>(1)</sup> Ropporta ancora Atenso (lib. 19) che crasi coi reffinata quest' arte, che Teleste nella rappresentazione dei sette duei sotto Tebe (tragacia di Eschio) vi pose tanta verità nel suo gestire che la sola azione avria potuto equivalere alle parole.

<sup>(2)</sup> Malgrado l'eccellenza della componizione, la ricchezza delle figure, l'abbondanza dell'erudizione, la logica la più fina, il gusto il più elegante, il sentimento il più squiito, la dizione la pii delicata, i periodi i più chiari, facili, armonioni e tultocio insomma, che forma una bella orazione, non potrà mai diri buon oratore chi non posticel la parte tanto a lui esenziale di super declamare, gestire, moversi, modular la voce e simili, lo che appellari dagl'intendenti i azione. » Perciò dice S. Agostino non deesi aterre a male che uno predichi gli altrui sermoni non atendo egli il talento di comporti, purchè abbia quello di saperti ben dire: » Sunt sane quidam, qui bene pronunciare possunt, quid autem pronuncieni, excogitare non possunt. (T. Ill. de Doct. Christ.)

la prima qualità dell' oratore? rispose: L'azione. Quale la seconda? L'azione; quale la terza? L'azione: e cosi sempre finché si cessó di interrogarlo (1). Ne avea egli delle prove Infalliblli, • malgrado (dice Plutarco) l'eccellenza delle · sue composizioni, non avendo da principio grazia nel di-· re. tanto per difetto di pronunzia quanto per non saper · gestire, fu egli dal popolo sempre deriso e fischiato. Si · dedicò egli allora all'arte di gestire e di declamare, si · esercitó dapprima avanti uno specchio, e si edificó · un luogo sotterraneo che tuttora esiste (2), ove egli ge-· stiva, componeva e modulava la voce halbuziente, col tenere alcuni sassolini in bocca. Quasi lo stesso accadde a Cicerone. Ma riparò egli al difetto di non saper declamare osservando attentamente il comico Roscio ed il tragico Esopo dai quall apprese l'azione (3). Convinto di una tal necessità insegnò, che l'azione è tanto acconcia ad abbagllare e persuadere, che tiene bene spesso il luogo di ogni altro merito (4), e mette un mediocre oratore al di sopra de'plù eccellenti (5). Ma quest'azione non deve però oltre-

Hulc primas dedisse Demosthenes dicitur cum rogaretur quid in dicendo esset primum, hulc secundas, huic tertlas.
 (Cic. T. Ill de Orat. Lib. III.)

<sup>(2)</sup> Cioè ai tempi di Plutarco, che visse nel secolo secondo dell'era cristiana.

<sup>(3) •</sup> Nunc Roscio comaedo, nunc Esopo tragaedo operam dedisse etc. •

<sup>(4)</sup> I Francesi volendo portare all'estremo guesta azione, con una incredibile caricatura (secro in Parigi una rappresentazione seenica senza parole intitolata - Les amours de l'Empereur Caracalla avec une vestale, par le Grand, come se le parole nell'opera fossero un sopra più.

<sup>(5)</sup> Actlo in dicendo una dominatur. Sine hac summus orator esse in numero nullo posset, mediocris hac Instructus summos saepe superare etc. (Cic. de Orat.)

passare i naturali movimenti (1). Chi lascia la semplicità della natura per voler di troppo aggradire, diviene smanisso e di nella caricatura, vizio il più insoffribile ed il meno perdonabile di tutti gli altri. La prima cura quindi che dee avere opui artista è di allontanarsi da qualunque affettazione: ciò che è troppo vistoso dimostra artifizio, non dal quasi mal piacere, e diviene bene spesso ridicolo (2).

Il modo di accrescere il patelico è spesse volte col contrasto. I figli di Medea che sorridono ed accarezzano innocentemente la madre, mentre che questa alza la mano e tende un pugnale per traflggerli, è il più luminoso esempio di un terribile patelico. Ma quando le passioni sono

<sup>(1)</sup> Per la stessa ragione non conviene situare le statue rappresentanti uomini e donne, dore questi non possano stare un momento enza timore di perdere la vita. Così ancora non si dovrebbero dipingere nelle volte, nelle sofitte, o nelle cupole soggetti stai che non possano estervi e, starvi comodamente. Le autorità e gli esempi di qualunque luogo e di qualunque tempo si sieno, quando sono totalemente contrari alla naturà ed alla ragione, non debbono affatto adatarsi. Un ente aeroo e leggiero, come qualche angelo, spirito o genio possono mettervisi decemente. (Milita, Memor, degli Archit. T. 1) Il carro di marmo tirato da quattro cavalli di fronte, opera di Piti, posto sull'apice della piramide sepolerate di Mausolo, era nel luogo di sua più giusta si tuazione, perchè questo rappresentava il carro del sole tirato del solo tirato del sono tirato del sono tranco del sono tranco del sono tirato del sono tirato del sono tranco del so

<sup>(2)</sup> Il dominio principale dell'azione è nel volto. Per mezzo svo i manifeta l'utta l'anima nostra. Il volto minaccia, accarezza, supplica, è tristo, è allegro, è umile. L'eloquenza poi degli occhi è la più evemente. La gioja gli fà brillare, la malanoscia li ricopre d'una speció ai sube, li fa scintillare l'indipazione, li rende unili la vergogna, teneri l'amore e molti di l'agrime la compassione.

fra loro totalmente opposte, allora si distruggono. Concorrendo in uno stesso soggetto la gioja e la tristezza, non vi resterá ne l'una, ne l'altra.

Il piacere patelleo bisogna però rappresentisi colla maggiore vivezza, forza el energía. Per far ció bene é necessario che l'artista si rammenti ad ogni istante del suo soggetto, a fine di non troppo divagarsi da ceso ed alienare lo spettatore, ed allora avrà il vanto molto significante della brevità. Lunghissimo al contrario egli si renderebbe, se da quello si dispartisse e si allontanasse (1).

Le arti di piacere e di gusto per essere perfette bisogna che sieno la verace imitazione della bella e semplice natura (2). Se per le arti di necessità e di comodo è sufficiente la sola mediocrità, per le arti di diletto e di lasso è d'uopo che aspirino all'ottimo (3). Non basta per piacere l'essere senza difetti (4): conviene anocra avere cere l'essere senza difetti (4): conviene anocra avere

<sup>(1)</sup> Coi seriez Plinio il Giorine: - Primum ego officium scriptoris existimo ut titulum suum legat, et identidem interroget se quid coepertt seribere: selatque si materiae immoratur, non esse longum: longissimum si aliquid arcessif atque adtrahit. - (T. I. lib. V. Epist. V. E. ad Apollinar.)

<sup>(2)</sup> Aristotile così definisce nella sua poetica (Part. IV.) tutte le belle arti. Egli non su altro ritrocare che imitazione della bella natura e l'elimi cum imitator poeta si sicuti quoque pictor vel alius imaginum designator, corum semper unum aliquod quae tria numero sunt, imitetur necesse est. el libid.)

<sup>(3) (</sup>Metast. T. X. noto alla poet. d'Orazio,) Riferisea questo proposito Eliano chi in Tebe venica condannato opi pittore ad una pena pecuniaria quando faceva un cattivo quadro. Sarebbe stato assai più desiderabile che avessero stabilito delle leggi tati, capaci a prevenirae i difetti.

<sup>(4) · ...</sup> Mediocribus esse poetis

Non dii, non homines non concessere columnae. -(Horat de arte poet.)

delle grazie e dei vezzi. Per questo felice dono della natura Raffaello e Metastasio si resero immortali, e spaventarono co'loro stili tutti i loro contemporanei.

Il desiderio del meglio, necessaria molla dell'animo umano, porto le arti al vero luminoso punto di gloria, e proseguirà a portarle. Fino a tanto che le arti erano rozze, l'amore della povità fu vita di quelle e lor diede incremento, matarità e perfezione; ma giunte poi al segno di cui sembra capace l'umano talento, quel principio medesimo che diede loro la vita, fu anche quello che dlede loro la morte. I principi di queste arti che dipendono dall'immaginazione sono tutti semplici e piani , perché derivati dalla natura, la cui vera imitatrice è la bella semplicità, preferibile mai sempre alle più ricercate conditure dell'arte. Esse quindi non possono crearsi le regole, le quali non dipendono già dal capriccio per ritrovarsi immutabilmente lineate e segnate nell' esempio della stessa natura. Vi abbisogna però del genio, del giudizio e dell'ingegno (1) a scegliere il bello da imitarsi, lo che si chiama buon gusto. A questo gusto si appartiene il giudicare; ma al genio però il creare delle opere le più sublimi, e dare ai lavori dell'arte quell'aria di libertà e di franchezza, dalla quale acquistano il merito principale (2). Tralasciando le speculative quistioni

<sup>(1)</sup> Quando l'ingegno è privo di giudizio si lascia facimente ingananze adelle apparenze del bello. Così ci insegna Quintiliano: • Quoties ingenlum judicio caret, specie boni fallitur. • (Instit. Orat. Lib. VIII. Cap. III) e gli stessi precetti di arte soggiunge Orazio, se non sono applicati con giudizio, c'induceno in gravissimi errori:

<sup>·</sup> In vitium ducit culpae fuga, si caret arte. •

<sup>(2)</sup> L'intentare per esempio dei norelli canti, nuori coloriti in pittura, nuore frasi e nuori versi appartiene all'uomo di genio; ma il ritrocare il bello apetta all'uomo di gusto: qualità che decono tutte e due concorrere a formare il grande artista di belle arti.

che si son fatte inforno al gusto, io mi attengo con Batteux ad un principio a cui non v'ha chi si opponga. L'anima nostra conosce, e la cosa da lei conosciuta le produce un sentimento questo sentimento che avvisa se la natura ò bene o male imitata, è il gusto stesso, costa quel discernimento vivo, delicato, netto e preciso che decide della maggiore o minore perfezione di un'arte, relativamente agli oggetti che devonsi imitane. Il gusto quindi non potrebbe essere arbitrario; ma l'interesse, le passioni (1), i pregiudizi, gli usi, i costumi (2), il clima, il governo, il culto, le costituzioni (3), l'ignoranza, l' deutazione oppri-

Alcuni versi del Tancredi e del duca di Foix ( di Voltaire) in lode dei francesi recano il più gran piacere a quei nazionali, e niente affatto agli stranieri.

<sup>(2)</sup> Non ci piacciono più in oggi le commedie di Plauto e di Terenzio, non giù perchè esse non zieno veramente belle, ma per le diverse inclinazioni e per i diversi costumi degli accoltenti. Si lagna infatti Rousseau che le farole della gentileca religione, e gli avenimenti solo particolari della storie greche e romane, soggetti poco interessanti alla presente nostra costituzione, risuonino tutto di un moderno testro. Un quadro così straniero ai nostri costumi non può comparire agli occhi mostri, che troppo languido ed informe.
(3) Il oresidente di Bordò, il in. di Montesonium al

suo eccellente saggio sul gusto, si esprime così: Se noi fossimo fatti altrimenti, intenderemmo diversamente: un or-

guno di più o di meno nella nostra macchina avrebbe fat to nascere un'altra eloquenza ed un'altra poesia. Se la no-

stra vista fosse più debole o più confusa, l'architettura avrebbe dovuto essere più uniforme e meno brillante; e se

trevoe dovuto essere più uniforme e meno vittante; e se
 all'opposto l'anima nostra fosse capace di abbracciare più

<sup>·</sup> oggetti in un tempo, e la nostra vista fosse più distinta,

<sup>·</sup> avrebbe abbisognato l'architettura di maggiori ornamenti;

<sup>·</sup> e se le nostre oreechie fossero formate come quelle di certi

mano o perfezionano questo interno senimento dell'anima (1). In fatti ciò che diletta a Madrid, dispiace a Londra (2). Il gusto di un chinese è molto diverso da quello di un italiano (3). I vecchi ed i giovani pensano in guisa affatto differente intorno alle stesse cose (4). Il gusto del

- animali, sarebbe stato necessario di riformare i nostri strumenti da musica.
- (1) Questo l'asserviamo ancora nelle scienze. Tutto è vortice pei cartetiani, attrazione pe' neutoniani, numero pei pittagorici, voluttà per gli epicurei. In Germania vi è chi crede ancoru ai vampiri. I discepoli di Locke, empiamente opinando che penia in materia, riguerdano Maderanche come un vaneggiatore. La filosofa (dice a tal proposito il gran Bayle) ha i suoi escessi del pari che l'inorranza.
- (2) La santa Vergine, (dice Argens) gli Apostoli, S. Jacopo, S. Giuliano del Pero, S. Pietro d'Alcantara servono di soggetto a molte commedie spagnuole. Il popolo ama meglio di vedere sul teatro due santi, che Achille ed Aga-
- menuone. 
   Gl' inglesi all'incontro ritrovano tutto il loro diletto in Catone, in Scevola ed in Bruto.
- (3) Ogni nazione infatti ha un certo lato proprio, cui la maggior parte de' compositori ritorna bene spesso a replicare. Chi conosce la musica francese sa, che ella è piena di trilli, di pensieri staccati, di gorgheggi, di note tremole, di mordenti e di motici sattanti, talchè è capace di distinguere alla prima se la tale composizione sia italiana, francese, tedesca.
  - (4) Così si esprime Boileau nella sua poetica:
  - Le temps qui change tout, change aussi nos humeurs;
     Chaque âge à ses plaisirs, son esprit et ses moeurs.
- E parlando delle sue differenti età soggiunge:
- Jeune j'amais Ovide, vieux j'estime Virgile.
   I desideri cangiano di oggetti, në si ama sempre ciò che un

nostro secolo è diverso da quello del secolo passalo (1), e questo molto si alhontana da quello del secolo precedente; e così rimontando sino all'origine del tempi, noi ritroviamo una contradittoria e prodigiosa varietà di gusto (2). Ma evvi però un bello che piacque in ogni epoca e ad ogni nazione. Pisistralo gitti 1 fondamenti del tempio di Giove: il suo disegno fu stimato per bello, nobile e grandicos, anco ne'secoli del maggiore gusto e della maggiore eleganza. Le poesde di Omero e di Virgilio, le aringhe di Demostene e di Ciccrone, i quadri di Apelle e le statue di Fidia sono state mai sempre riguardate dagli uomini, fome il maggiore state mai sempre riguardate dagli uomini, fome il maggiore.

Ne'seculi scorsi stimavasi, per esempio, essere la ternata la baltuta la più perfetta. (Cerone sulla musica)
 I moderni però diedero quest' onore assolutamente alla binaria.

<sup>(2) .</sup> Le griette, dice Metastasio, (Lett. al sig. Mattei) · che incantarano un di gli avi nostri, sono oggi stucchero-· li ed insopportabili nenie per noi. · Gli antichi erano decisi pel austo delle allegorie, e lo portarono tant'oltre che renne presso loro eccessivo. Si videro sul teatro la gelosia, la bell' accoglienza, il falso sembiante. Si fecero anche personaggi il mio, il tuo, il bene, il male, e si giurava in quei tempi che queste finzioni riuscir dovessero così felici per tutti i secoli. Il francese Guglielmo de Batras, scrisse un poema che intitolò. • La Semaine ou les sept jours de la Création • in esso il sole vien detto il duca delle candele, il vento il postiglione di Eolo, il tuono il tamburo degli dei ec. e questo poema su cotanto applaudito in Francia, che in meno di sci anni se ne fecero trenta edizioni. La stessa architettura nel secolo XVII non parve bella abbastanza, vi si rollero aggiungere nuovi ornamenti ed introdurre ancora nelle sabbriche le metasore ed i concetti. Allora si rovinò questa bellissima arte, mentre si voleva con queste mostruose sontuosità far brillare un orrido gusto.

re sforzo della bellezza ed il parto il più perfetto del gusto. Evvi quindi un senso comune di gusto universale (1).

Quintillano nega assolutamente, che possono esservi delle regole per l'acquisto del gusto, come non possono ritrovarsene per l'acquisto del gusto, del senso e dell'odorato (2). Se non mi luganno, dice le Blanc, è più facile dipingere il gusto solto immagini particolari e sensibili; che recarne una definizione generica e metalisica. So potesse delinirsi, potrebbe anche communicarsi; ma egli è nel numero delle cose conosclute per via di qualità

negative, la cul essenza non ha potuto scoprirsi fin
 ora dall' Intelletto degli uomini. Per questo modo i più
 gran maestri di tal arte ci hanno accennato tutti i di-

 fetti che lor si oppongono, ma non hanno tolto il velo alle bellezze che l'accompagnano. Ci hanno additato pluttosto le vie che ci allontanano, che i sentieri, che vi ci conducono.

Platone istesso, il divlno Platone, che scrlsse due dialoghi sul bello, insegna piuttosto ciò che non è bello, chò ciò che egli sia (3). Egli è quindì impossibile il dar delle

(1) Questo fece dire forse a Voltaire. Le arti da per utito sono state sempre le stesse. Fu qualche volta il loro

corso interrotto dall'isporanza o dalla barbarie delle nazioni; ma allora non si dipingea, o si face molto male, e si fabbricara poggio. Esse non possono mai cangiarsi, perchè sono fisse sopra incariabili principji. Ho visto aleune bellissime statue dei greci e dei romani, ho visto poi le moderne del Buonarroti, del Bernini e del Rusconi eyualmente belle e tendenti come le prime alla mussima perfezione. (Rag. Crit sulla Poesla Epica da Omero sino a Millon.)

<sup>(2) -</sup> Non magis arte traditur quam gustus, aut odor. .(Instit. orat.)

<sup>(3)</sup> Platone ragiona del bello ne' due dialoghi del Fe-

regole per l'acquisto del buon gusto. Bisogna in qualche

aro e del Grand'Ippia. Nel primo parla egli meno del bello, che del naturale amore che si ha per esso, e passa qualche piacerole momento col suo amico in un luopo deliziono. He l'Ippia poi cerca di consondere la vanità di un sosista, additando ciò che non è il bello, ma non insegnando ciò che esti sia.

Tutti frattanto ragionano del bello. Si chiede in che consiste, si scrive, si commenta, e si resta poi nella medesima incertezza. Hutcheson si propose di spiegare l'origine del piacere che noi proviamo alla presenza del bello. Immaginò egli un sesto senso, e con questo metafisico soccorso sviluppo la difficoltà del suo sistema. Fra le perdite che noi deploriamo delle opere di S. Agostino, parte bruciate da lui stesso, e parte sommerse in mare, evvi un suo trattato sul bello. (Encyclop). Questo dottissimo vescovo d'Ippona in altra sua opera costituisce l'unità per essenza del bello. . Omnis porro pulchritudinis forma unitas est. . (T. I de Vera Religione) · Il bello (dicono altri) è quello che piace. · Un metafisico col tuono il più serio, e più decisivo ei direbbe; . Essere · questo un sentimento naturale dell' uomo, toccato intima-· mente, non si sa come, da dolci e vice impressioni che · egli riceve per mezzo dei sensi dagli oggetti esterni. · Non ne sappiamo più di prima.

La migliore opera, che noi abbiamo su tale assunto si è infallibilmente - Il Saggio sul bello, del gesuita André -. Egli distingue le idee generali dello spirito, i giudizi dell'anima, i pregiudizi dell'educazione, che sotente rotesciano e gli uni e gli ettir, e divide tutta la sua opera in quattro interessanti capitoli. Il primo tratta del bello visibile, il secondo del bello nei cortumi, il terzo del bello nelle opere di spirito, e "ultimo del bello municale.

Ascrive egli alle proporzioni ossia alla simmetria la costituzione di esso. modo, che questa facoltà sia nata con noi (1). Le regole servir possono soltanto a coltivaria e migitoraria, senza di che sarebbe incertissima e poco utile (2). Il metodo più naturale a tale oggetto si è di conversare con uomini dotti, di osservare con attenzione le opere che passano per le migliori, e di leggere quei libri che sono più a portata di illuminarei (3), giacchè con questa famigliarità si acquistano delle cognizioni, si scuoprono novo bellezze e si assuefi naturalmente il genio a pensare, a parlare e ad esprimersi come quelli. Infatti l'amicizia del caraller Marini formò al Poussin il guoto nella pittura.

Tutti coloro che hanno scritto sulla facoltà di ricever piacere dalle bellezze della natura e dell' arte, hanno distinto tre sorte di gusto, cioè, naturale, artifiziale e nazionale. Il primo è quando l'artista si forma da se consultando

<sup>(1)</sup> Il gusto naturale non è una conoscenza teorica. Il gusto acquisito dipende dai precetti che lo formano; ma nazes sempre indirettamente dal naturale, che ci attacca per sentimento ad una cosa migliore. (Montes: Essay sur le Goiti.) (2) Egli è certo che le regole non danno il talento; ma lo gusidano, lo dirigono, lo rendono sicuro, e gli agecolano il mezzo di ieteorsi.

<sup>(3)</sup> È sempre però pià utile il conversare con uomini dotti, che rintracciare la idee del bello nei libri. - Tanti libri, idice l'oliaire (Préface sur l'Oedipe) composti sulla pittura dai conoscilori di questa facoltà istruiranno meno uno scolare che la semplica veduta di una testa di Raq-faello. - Così Seneca seriveva a Lucilio: - Longomi iter per praccepla, beveve et elficas per exempla. - L'opera di Francesco Milizia sull'architettura civile sarebbe più assai apprezzabile, se non fosse mancante di figure. Egli che preveide questi accusa, cerco di legitimarsi coi: - Le figure si sono omesse a bella posta, affinchè ciateuno se le faccia da se stesso: - non tutti vi postono arricare.

la nalara, senza osservare le opere dei migliori maestri; l'artifiziale è cavato dagli esempi e si acquista coll'educazione; il nazionale poi dipende da quelle bellezze o da quel difetti che si perpetuano negli artisti di una nazione (1). Dovrá quindi riuscire eccellentemente in un' opera coini che la maneggia a seconda del proprio gusto. Amano alcuni il piacevole, altri il serio, questi il semplice, quetti il sublime, chi il brioso, e chi il tetro (2); e questi difierenti gusti si fanno pel loro contrasto e più belli, e più notabili. Goldoni mise in scena l'amore ed il ridicio tutto di un vecchio avaro. Alferi rappresentò le bellezze di un

Questo sentimento consona benissimo con quello, che il duca de la Rochefaucault ferito nella giornata di S. Antonio seriveva alla duchessa di Longueville.

<sup>(1)</sup> Paolo Rolli in opposizione al ragionamento critico del signor Voltaire, sopra la poesia epica, serive così. Non et i può esere diversità di gusto fra le diverse nazioni, so non nel vestire, nelle vienne e simili, giacchè il gusto nelle seienne, nell'arti e nel bouo senno, è da per tutto e- guale. Il signore di Voltaire però vedea, che in qualche modo la stensa virtà nostra, carrà da guella degli anticiì, nel modo almeno di pensare; negli seritti infatti di Corneille la virtà romana perse quella intura di millanteria e di croi-mo che dominava nel suo secolo. Fece egli dire ad Euforbo nel suo Cinna.

<sup>· . . . . .</sup> L'amour rend tout permis;

Un véritable amant ne connoit point d'amis: cosa che un romano non avrebbe mai detto, nè pensato.
 Questo sentimento consona henissimo con quello, che il duca

Pour mériter son coeur, pour plaire à ses beaux yeux
 J'ai fait la guerre aux rois, je l'aurois faite aux Dieux.

<sup>·</sup> Ah solo per quel cuore, e per quegli occini bei

<sup>·</sup> Feci la guerra ai regi, e l'avrei fatta a' dei. ·

<sup>(2) •</sup> Oderuni hilarem tristes, tristemque jocosi. • (Horat.)

gran re, di un principe, giuoco delle proprie passioni, e sono arrivati ambidue alla perfezione dell'arte loro per istrade affatto diverse (1). Così ancora Paiskello riesel maggiormente nella musica seria. Cimarosa nella buffa e Gaglichmi nella patetica; talchè l'uno vi pince, l'altro vi fa ridere, e questi v'intenerisce. Si osserva infatti chi igusto di Terenzio, di Orazio, di Tullio, di Tullio, di Vigilio, di Timante, di Raffaello, di Politcheto e di Buonarroti non è affatto lo stesso; ma ognuno di essi però e stato un vero modello di buon gusto, adopranda diversi modi, diverse grazie, diverse espressioni (2).

Sostiene Lucrezio, non esservi un gusto universale, perchè alcuni si compiacciono di certe bellezze stimate dagli altri per deformità:

<sup>·</sup> Multimodis igitur pravas turpesque videmus

Esse in deliciis, summoque in honore vigere.
 —
 (De Rer. Natura.)

Il conte Migarotti si fe' meraviglia, come mai i greci, nazione fornita di organi eosì delicati, avessero talmente amaton il canto delle cicale. Anacreonte, dice egli, le chiama e dolci profeti della state. Omero qualifica la loro voce chiamandola gigliata e liorita, secondo la traducione del Salvini; Teocrito per lodure il canto di un pastore lo mette sopra di quello d'una cicala; come noi lo meteremno zopra quello d'un usignuolo o di un egiziello. Virgilio però le chiamo rauche, e con orecchio men fino dei greci, diede loro un episte assai più giusto.

<sup>(2)</sup> Cosi ci insegna lo stesso principe della romana eloquenza: e Cna est ars ratioque picturae, dissimilesque lamen inder se Zeuxis, Aglaophon, Apelles; neque corum quisaam est cui quidquam in arte sua deesse videatur quam apud graecos kächylus, Sopholoels, Euripides quamquam omolibus par pene laus in dissimili scribendi genere fribustur. Habbit sauvidatem Aschibuse, vim Demosthense quis corum

Il belio nelle arti, delie quali favelliamo, è un belio ideale, che è però composto di bellezze reali che esistono in natura e che sono in essa sparso e confuse. Il valore quindi dell'artista consiste nell'osservare bene la natura, sceglierla, presentaria, correggenre i difetti e formare un tutto meraviglioso, avvicinando quelle bellezze che vi sono sarse e fra di loro lonlane.

Vollero alcuni distinguere due sorte di bello, il bello fisico cioè, ed il bello morale. Il morale è sempre lo stesso e fra tutti i popoli del mondo. Gli Europei ritrovarono in America un'egual venerazione per la giustizia, per la generosità e per la clemenza. Ma il bello fisico varia col capriccio, colia moda e coll'educazione. Gli Indiani battono percló delle vie molto lontane dagli europei, glacché la natura presentandosi ai loro occhi di un aspetto tutto diverso, crea nella loro fantasia delle beliezze molto dalle nostre differenti, ed a noi affatto straniere. Gli Abissini ( per esemplo) popoli dell'Etiopia diplngono il diavolo d'un estrema bianchezza e gli dei neri come il carbone. La Venere di certi popoli ha delle mammelle che le pendono sino alle gambe. Ognuno ha il suo gusto personale, o per parlare coi termini dell'arte, la sua maniera, il suo fare, il suo stile, e crede buono per altri ciò che egli ama per se medesimo (1). Ma il gusto non essendo che un solo e molto

non egregius? Tamen quis cujusquam nisl sui similis?... Gravitalem Africanus, lenitatem Laelius, asperitatem Galba, profluens quiddam habult Carbo. Quis horum non princeps temporibus illis fult?

<sup>(1)</sup> Ci insegna Butteux, che il gusto è la voce e la favella dell'amor proprio: or non essendori cosa che più ci lusimghi e più ci alletti di guesta, ne segue che ci dovrd sembrare eccellente un' opera che ha maggiore relazione col mostro utile, col nostro interesse e con noi stessi. Io ne ad-

## -( 249 )-

più nelle belle arti, il cui oggetto si è la perfetta imitazione della natura, ne segue, che se in un' opera l'uno approvi e l'altro biasimi, bisogna che uno de'due sia cer-

durrò un'esempio. Lucrezio ci descrive nella seguente maniera i mali che cagionò la peste in Atene:

- Spiritus ore foras taetrum volvebat odorem,
- Rancida quo perolent projecta cadavera ritu.
- Atque animi prorsum vires totius, et omne
   Languebat corpus, leti jam limine in ipso.
- Languebat corpus, lett jam timine in 1980.
   Intolerabilibusque malis erat anxius angor
- · Assidue comes, et gemitu commixta querela
  - · Singultusque frequens noctem persaepe, diemque,
  - · Conripere assidue nervos et membra coactans,
  - · Dissolvebat eos, defessos ante, fatigans.
  - · Nec nimio cuiquam posses ardore tueri

Corporis in summo summam fervescere partem: Virgilio volle imitarlo, e ne fece questa forte pittura:

- Hinc laetis vituli vulgo moriuntur in herbis.
  - · Et dulces animas plena ad praesepia reddunt.
  - · Hinc canibus blandis rabies venit, et quatit aegros
  - Tussis anhela sues, ac faucibus angit obesis.
  - Labitur infelix, studiorum atque immemor herbae
     Victor equus, fontesque avertitur, et pede terram
  - · Crebra ferit: demissae aures: incertus ibidem
  - Sudor; et ille quidem morituris frigidus: aret
- Pellis, et ad tactum tractanti dura resistit.
   (Georg. lib. III.)
- Noi dovremmo arrossire, dice un autore enciclopedico,
   nel confessare che siamo meno commossi dal quadro di
- · Virgilio, che da quello di Lucrezio; ma la ragione n' è
- · chiarissima e naturale. Virgilio ei descrire un male, che
- attacca solamente i bruti e ci rattrista; Lucrezio però ci parla della strage degli uomini, de nostri simili, e ci com-

move.

Belle Arti.

32

tamente il tristo (1). Accade sovente ancora, che uno approvi sino ad un certo segno e l'altro vada più in là; il secondo allora avrà più finezza, ed il suo sentimento ed il suo buon gusto sarà più squisito e più dilicato.

Quello però che si confessa da tutti, si è, che la qualità principale d'ogni bell'arte, è l'amabile semplicità, poichè la natura ripose alcune sue grazle in tutto quello che si fa agevolmente (2). La migliore figura, dice Longino, è

<sup>(1)</sup> Fra gli uomini più grandi dell'antichità si osserva una tale opposizione di gusto, che ci rende affatto incapaci di decidere a chi mai darsi debba la preferenza. Cicerone commenda i sali di Plauto, ed Orazio non sa soffrirli. Loda Tullio i versi di Arato, e Quintiliano ne fa poco conto. Boileau seguendo Longino trova del grande e del sublime in queste parole di Mosè, cioè. . Dixit Deus sit lux, et fuit; sit terra et fuit. · L' Uezio all'incontro non sa trovarri ne bellezza, ne sublimità alcuna. Lo storico Egesia, scrive che la stessa notte in cui nacque Alessandro accadde l'incendio del famoso tempio di Diana, perchè questa deità disposta a racconliere i parti, assistera ai natali del re Macedone. Cicerone considera bellissimo questo pensiero; ma Plutarco criticandolo dice: che la riflessione dello storico è così fredda che avrebbe potuto estinguere quell' incendio. Tutti i critici da Orazio sino a Zanotti hanno dato assolutamente la preferenza all' Iliade, ma Scaligero all'opposto rpertamente si dichiara per l'Eneide. E chi ardirà di proferire il suo voto fra Tullio, Orazio, Quintiliano, Longino, Plutarco, Boileau, Scaligero ed Uezio?

<sup>(2)</sup> Un monumento di semplicità possimmo considerare le iscrizioni sepolerali, che sono apposte nell'acello dell'infante Manfredi, figlio di Federigo II di Aragona re di Sicilia, morto in Trapani nel 1318 e seppellito nella real chiesa di S. Domenico; come altresi in quelli di Tobaldo re di Navarra, genero di S. Luigi re di Francia, di Guglielmo

quella che sta affatio nascosta e che non si riconosce per figura (1). Tutto ció che è troppo studiato de è implicato, ha una cert' aria di falsità e di artifizio che non può affatto piacere(2). Essendo lo scopo di queste arti quello d'imitar la natura, ell'è perfezione l'imitaria, e descriverta con qualche sua piccola imperfezione, essendo men preso il coure dagli oggetti artifiziali che da "naturali (3). Preferisce sovente un pittore una vecchia quercia spezzata dai venti ed arsa dal fulmine ad un olmo giovine, i cui rami formino un' ombra ridente. Ora lascia scorrere scherzando il pennello sulla tela, e si vede una simmetria interrotta, ora abbandona un certo finimento, e vi si scuopre una qualche tenne oscitanza o un difetto quasi non considerato (4). Questa legge d'imiliazione ci toglie la noja

conte di Fiandra, della regina Isabella, della regina Eliabetta e di altri reali personaggi morti in detta città ritornando dall'infruttuosa erociata contro Tunisi nell'anno 1270, e sepolti nella stessa chiesa de'RR. PP. Predicatori.

- (1) E Cicerone ci dice che il gusto della vera eloquenza non appartiene al sublime e difficile, ma al così semplice e naturale che si lusinghi ognuno di poter fare lo stesso.
- (2) Per questa ragione appunto ogni discorso oratorio, sebbene preparato con tutti i vezzi dell'arte, non dee avere nondimeno soverchia armonia simile a quella dei poeti; cosi ci insegna l'icerone. · Nec numerosa esse, ul poema, oratio. ·
- (3) Filostrato non sa trovare loid bustanti per un quadro, che rappresentava i cavalli di Anfarao. Il pittore, dice egii, li mostrò inumiaiti del loro sudore, e coperti d'una poderre che gli rendeva men belli, ma più somiglianti a quello che exprimerano. Deformiores, sed veriores. (In vita Apollonii.)
- (4) Questi alcune volte si chiamano coi termini dell'arte, accidenti. Tali sono, per esempio, quegli scherzi necessarj al pittore come le nuvole, che interrompona la luce del

di vedere quelle cose che siamo già stanchi d'osservare e che si sono rese a nol trite e comuni. Essendo la natura il modello di tutte le belle arti, ne segue, che niente sapranno esprimere gii artisti al di lit di essa. Ovidio non potè descriverio bastevolmente luminoso il palagio del solo. Tasso non ci potè fare più ameno l'incantato giardino di Armida, nè Milton troppo delizioso e pieno d'innocente voluttà il soggiorno di Eden. .

La chiarezza, carattere della verità, è il sentiero che conduce alla perfecione delle arti. In'opera per bella che sia, mancando di chiarezza, manca all'inalterabile legge dell'imitazione della natura, e non potrà quindi darci piacere. « Che mi importa, dicea Batteux, se in questa valle « vi è un bello edilizio, quando lo cuopre la notte? » Di arros il trovano delle grazile nel grandi ornamenti; ma se no veggono spesso nel semplice abbigliamento delle contadine. Ammirtamo la maestà dei panneggi del Veronese; ma quella che ci tocca, è la semplicità di Rafaello e la purità del Correggio. Ci piace più una boscareccia siluazione di albert, di ruscelli, di colline e di verdure, che un elegante giardino; polchè in questo l'arte rassomiglia sempre a so stessa, e nel-l'altro la natura non si copia giammal (1).

sole, un lume che si introduce da una finestra, o quello che si tramanda da una face, da una candela, dalla luna e simili.

<sup>(1) (</sup>Montesquieu, Essal sur le Coût.) Il gusto chinese di nascondere l'arte na giardini, ossai dornare modestemente, e non mica d'imbellettare la natura, ci mette un certo disqueto per gli sperzi palesi d'inestri. L'ingegnoso pittore ed architetto Rent conocendo che in campagna una rocca, un precipizio, una bizzarria della natura risergita la nostra esnibilità e i cagiona una dolce emozione, volte nal 1700 imitare i chinesi nella villa del primo ministro Pekam, infrangendo tualte le regole del francese le Notre: Whatley ci

Quando dalla semplicità e dalla schiettezza si passò agli ornamenti ed dia caricatura, allora si sviluppo nelle bella artl quel germe di corruzione che portavano nel loro seno. Cercando il nuovo, il nobite eti i sublime, s'incontro il turgido e lo strano (1). Alterato una volta il gusto, rifiuto il semplice ed il buono. Introdotto il gusto nella menas, si bramarono dei cibi assai diversi da quelli di prima. Egli è quindi chiaro che la corruzione del gusto è figlia legittima del soverchio desiderio di novità (2). Inventato il grazioso:

diede pacia le leggi del come discacciare ogni affettala regolarità, e ci fece palesi tutte le secne d'incanto, d'orrore, d'amenità, capaci a sorprenderci sempre più con nuoco diletto. Ne mi si potrà opporre, che mancandovi la simmetria vi dee mancares il bello, giacchè in quel negletto e naturale disordine vi regna l'arte, la meglio ordinata, ed in ogni piccola parte evoi la sua particolare simmetria ed una curitmia di studicta non curanza.

- (1) Cicrone infatti incolpa Demetrio Falerco del corrompinento dell'oratoria per il soverchio piacere che egli acesa di suovi ornamenti, di nuove socovide e di nuova mollezza. - Hic primus inflexit orationem, et cam mollem teneramque reddidit, et suavis sicut fuit, videri maluit, quam gravis. -
- (2) Il socerchio desiderio di novità facendo troppo oltre ricertare il bello, ha cagionato del danno alle lettere non menc che alle belle arti. Le bellezze ricercate seacciano sempre le naturali, e le vane speculazioni occupano il posto delle impertanti ed utili cognizioni.

Ma si danno però alle volte certe studiate ricerche, che rissono molto felici, e ci apportano del piacere. Ciullo di Alcamo (siccome vogliono il Creteimbeni ed il Quadrio nelle loro postiche) tentò di estendere il verso italiano sino a quattordici sillabe, e ne nacquero i martelliani. Fantico costume di serierer due settenari nella medesima riga gliene avea forse oranneno dell'ordine corintio, si credè che caricando orni parte di quei fogliami, si accreserebbe la bellezza, ma non si vide che una confusione ed un disordine. Il preferire il brillante al semplice è il motivo per cui noi siamo cotanto inferiori agli antichi (1). Noi vestiamo ricamente Elena, dice Jaucourt, i greci però sapeano dipingerla bella. Noi ci prestiamo degli stranieri colori per alterar l'opere della natura; noi abbandoniamo le opere dei gran pittori per avere le storpie figure che ci vengono dalla China. Facciamo indorare i gabinetti, ma si trascura la nobile architettura; ed i piccoli ornamenti in fine vincono in oggi il vero merite e le bellezzo recali (2).

apprestato l'idea. Pier Giacomo Martelli, che se ne servi à primo sulle secne, diede a quei versi il proprio nome. Piuequero, furono applauditi e si ossercò che non vi è verso alcuno nell'italiana poesia che più del martelliano si assonigli al verso jambo comico de'greci e de' latini.

- (1) Rapporta Plinio, che Nerone guarto una delle più belle statue di Lisippo che rappresentava Alessandro, facendola dorare, perche era di bronzo, e non ricuperò l'antico suo pregio se non perdendo il nocello splendore, ed acquistando la sua prezione poterta.
- (2) Non sa persuadersi il sig. Milizia come nni soffriamo nell' architettura cotante cose strane ed assurde; e ne trascuriamo delle altre che sarebbero più utili, più comode e più sode, - perchè le cupole (si esprime egli con), devono essere solamente per le chitese? Von conterribbero devono essere solamente per le chitese? Von conterribbero
- anzi più ai palazzi per dare lume alle scale od alle sale circondate di fabbriche? Quei beivederi che si fan sul-
- · le case invece d'essere quadrati come ordinariamente si
- fanno, non comparirebbero meglio rotondi e coperti leggiadramente di cupola. Ma gli uomini sono più imitata-
- ri delle scimmie, vizio antico e contagioso. Se non fosse per questo, tutti i dettami della ragione non potrebbero essere

La perfecione d'un'arte consiste mai sempre nel presentarci talmente gli oggetti che ci apportino il maggior piacere possibile (1). Per giudicare quindi dell' eccellenza di essa, bisogna interrogare il proprio sentimento; e trionfa ella tanto di più, quanto di più ci agita le passioni.

Per muoverci bene queste passioni, bisogna che l'artista sia in estro ed in entusiasmo, (voci al dir di Batteux dette da tutti, ma capite da pochi) cloè in quel grado o punto fortunato d'ingegno, quando l'anima infiammata, per così dire, da un fonco divino (2) sapres sorra gli oggetti quello spirito di vila che gli anima, rappresenta a se stessa tutta la natura con quei vivi ed efficaci lineamenii rhe ci producano una dolve ll'usisone, cei traggnosa o forza la rapi-

inceppati dalla pedanteria, il pregiudizio li rispetterebbe eneno, ed il talento sapria romperli e svilupparli.

- (1) Cost serive Boileau:
  - il n'est point de serpent, ni de monstre odieux,
    Qui par l'art imité, ne puisse plaire aux yeux.
  - . D'un rinceau délicat l'artifice agréable,
  - Du plis affreux objet fait un objet aimable
  - Ainsi pour nous charmer, la tragedie en pleurs
     D' OEtipe tout sanglant fit parler les douleurs,
  - · D'Oreste parricide exprima les a larmes;
  - Et pour nous divertir, nous arracha des charmes.
     (2) Così parlava Ovidio dei poeti.
    - · Est beus in nobis agitante calescimus illo:
    - Est Deus in nobis agriante calescimus ino:
       Impetus hic sacrae semina mentis habet.

Gierone prima di lui avea detto ancora lo stesso: Nemo vir magnus sive afflatu divino unquam fuit. Perció chic de Orazio che il suo poeta abbia un genio fecondo e felice: Ingenium cui sit: un' anima guasi divina, cui mena divinier. Nora ogni artista saprà dipingere meraviglio-

samente col cado suo pennello si all'immaginazione, che al euore.

mento (1). Vi sono, è vero, certi momenti di languore, nel

(1) Egli è perciò, dice Fuesslin (Lettere sul dipingere Paesetti), che un pensiero concepito nel primo fuoco, deve anche nel primo fuoco disegnarsi, e descriversi alla meglio. Quell'entusiasmo allora necessario a tutti gli artisti, fa si che essi si dimentichino del proprio stato, escano fuori di se, si collochino in mezzo di quelle cose che vogliono rappresentare fino a tanto che si sentano commossi, trasportati, colpiti . spaventati . e cantino e dipingano come ispirati da un nume. Allora ne nasce quella felice distrazione che rende l'artefice non più padrone di se medesimo. Così avviene degli improvvisatori quando si sviluppa in loro quell'interno fuoco che gli predomina. Essi in quel momento non hanno a fare altro che determinarlo verso un proposto soggetto, come fa un piloto ad una nave trasportata da un vento impetuoso. Il celebre pittore Vernet trovandosi sopre di un naviglio, che era con violenza agitato da una burrasca, si fece mettere vicino all'albero, e tutto intento a disegnare il moto dell'onde, i loro rovesciamenti, la spuma, il faoco del fulmine che a raddoppiate strisce spezzava le nuli, esclamava ad ogni istante: Ah! come è bello · mentre de intorno a lui tutti tremavano nel periglio che scorgevasi Rapporta a tal proposito Plutarco, che il tragico latino Esoyo rappresentando nel teatro di Roma il personaggio d'Atrio, che consulta sopra il supplizio di Tieste, interessandosi telmente dell' azione, fuori di se per la collera, e nel trasporto dell'ira sua percosse ed uccise collo scettro che avea in mano uno dei suoi ministri. Tale è la vera preoccupazione dello spirito. Da questa profonda illusione sortono quei gran pensieri, quei moti straordinarj, (ma più che naturali) quei tratti inauditi e sublimi, quei prodigi infine del genio inventore che ci rapisce e ci trasporta. Vuole perciò Cicerone che il suo oratore sia come una veemente procella, come un rapido torrente che rovini ed abbatta ogni cosa colla sua fura. . Vehemens ut procella, excitatus ut torrens. .

quali il genio sembra spossato. Egli è allora necessario o di attendere che si accenda il fuoco dell'immaginazione, o di ricorrere a certi deliziosi studi per risvegliarlo. Il solo soffio del genio è quello che dà alle arti i colori della natura; egli solo apporta loro vita e fecondità.

Le sole regole quindi, i soli precetti, bastanti non sono a rendere un'opera perfetta, vi abbisogna l'entusiasmo che crei e che modifichi gli oggetti. Un maestro di Cappella col semplice meccanismo dell'arte sua, con tutte le leggi matematiche, con la guida la più esatta del contrappunto, ma privo di estro e di fuoco, non fará che meschinissime composizioni, le quali altro non conterranno che un suono barbaro, ingrato e dispiacevola.

Tutti quelli che avranno avuto in dono dalla natura un cunor tenero e sensibile, dovranno al certo maneggiare queste arti con maggior vaghezza e maggior perfezione; giacchè la sola sensibilità, la più vasta e la più nobile insieme di tutte le nostre facottà, è quella che muove faciliente l'estro presentando gli oggetti alla nostra mente con tutta la possibile energia, e ci fa soffrire con più forza e con più vivezza lo stimolo delle passioni. Chi è mai che fa discernere al pocta da ll'oratore espressioni e concetti che eccitano sentimenti animati e placevoli? Chi è mai che ha insegnado le prime regole della proporzione e del disegno? Chi è finalmente che a inventato i principi dell'armonia e da portato la musica ad un tal rafilinamento in cui la vediamo? Non altro al certo che la nostra interna e delicitas essibilità.

Gli antichi filosofi crederono che l'estro, l'entusiasmo, il furore fossero qualche cosa di divino e qualche dono gratuito del cielo (1). Platone asseri la sua divinità, pro-



<sup>(1)</sup> Batteux osserva la differenza che passa tra gli autori de'sacri cantici ed i poeti profani. In questi, dice egli, non è altro che l'uomo che serine e che lavora: si scuoprono i suoi sforzi ed in conseguenza la sua debolezza, Belle Arti.

vando che i poeti invasi da questo enfusiasmo sogliono

si euoprono i suoi vizi, i suoi pregiudizi, la sua ignoranza
e la sua aducazione. In quelli all' opposto soffia lo spirito
di Dio; tutto è ripieno, libero, luminoso ed impreso dal
conio di colui che scherzara formando l'universo. Per quanto grande sia l'uomo profano che serive, altro non ha che
una scintilla di quel fuoco che infiammava i profeti. Orazio e Pindaro erano ispirati dalla natura, dalla quale rubarano alcuni felici tratti; ma Davidde e Mosè erano ispirati dall' Autore medenimo della natura, da quello che
ha solamente in se i primi modelli dalle vere bellezze.

Ma con tutto il rispetto che deesi al sig. Batteux, io voalio aggiungervi ancora che ciò credo nato dal fondo medesimo del soggetto; e che alla materia grande e sublime, trattata dai profeti, son essi per una gran parte debitori della loro energica sublimità. Lo spettatore inglese parlando dell'eloquenza di S. Paolo, superiore a quella di Grecia e di Roma, ci dice: . Io confesso che non so ascrivere ad altro · questa eccellenza, se non alla forza della dottrina, che egli · spiegava, e che aver potea la stessa influenza su gli ascoltan-. ti.... Tullio ne' suoi discorsi filosofici quando vien portato · dall' argomento a ragionare dell' immortalità dell' anima, · sembra allora come uno svegliato dal sonno: musso e spa-· ventato dall' eccellenza del suo soggetto, elarga la sua im-· maginazione per comprendere qualche cosa di straordina- rio, e colla orandezza dei suoi pensieri gitta luminosi trat-· ti di sublimità prodotti dal suo sentimento. · Si è ancora osservato che gli stessi filosofi e poeti gentili, parlando di Dio e della creazione, si sono quasi serviti delle stesse espressioni de' profeti. Platone parla così dell' Onnipotente: . L'En- te Supremo gitta sguardi di compiacenza sopra l'opera sua.» Mosè area detto: . Viditque Dens cuncta quae fecerat, et erant valde bona. . L'Essere Eterno, diceva Platone, aceese il sole e lo getto scherzando nelle vaste solitudini dell'acantar cose che non hanno giammai imparato (1). Il suo discepolo, l'immortale Aristotile, asserisce lo stesso in molti luoghi della sua poetica (2). Democrito diceva, che i soli

ria, idea maravigliosa e sublime che annunzia la creazione di quel pianeta come un giuco del suo braccio divino. Mose ancora parlando del sole e della luna si esprime così e El posuit ea in firmamento coelì, ut luccrent super terrame. Plutareo in fine ci riferisee che in un tempio di E-gitto erazi la seguente iserizione: Io sono tutto ciò che pu, è e rarai; erum mortale non hama i atzato il vedo che mi ri-copre espressioni che si riscontrano in più luophi della Bibbia. Per questa somigliara a d'ider, conchisse infatti Origene. Platonem vel a Judacis quaedam audivisse, vel in Prophetarum libris legisse. Lo itesso avea dello ancora prima di lui Ravio Giuseppe; e S. Ambrogio vi aggiunes: Nostra sunt itaque quae in philosophorum literis praestant.

- La brevità di una nota altro non mi permette che di rapio dello stesso luia; parla il Dio, mbitro dell'universo, tacciono allora tutti gli spiriti, trema la terra, un profondo silenzio domina nelle regioni dell'aria, i venti tospendono il loro fato, ed il mare calma i suoi flutti.
  - · . . . Eo dicente, Deum domus alta silescit, • Et tremefacta solo tellus, silet arduus aether:
  - Tum Zephyri posuere praemit placida aequora
     (pontus. •
- (1) Lombardi nella prefazione alla poetica di Aristotile, dice così. - Auguria, somnia, vaticinia, fuere quondam, et nunc apud aliquos maxima sunt in existimatione: neque his caret poesis, physionomica etiam in poesi. -

(2) • lugenii furore perciti etc. • Rapporta egli a questo proposito che il siracusano Maraco ristabilitosi dalla pazzia furiosi vengono ammessi in Elicona (1), ed Orazio finalmente chiama quest'estro amabile Pazzia (2).

divenne gran poeta, che prima non lo era affatto, e sorpassò tutti quelli della sua età. In tempi a noi più vicini si racconta da Hannemanno (presso Muratori, forza della Fantasia) che nel 1684 una dama tedesca nel delirio di una febbre maligna cantava con una dolcezza ed una soavità inaudita, componeva ancora delle maravigliose canzoni senza che le avesse apprese, e che si trovassero scritte per l'innanzi. Lo stesso autore ci rapporta quest' altro esempio cavato dalle esemeridi dell'accademia Leopoldina de'Curiosi di Germunia, accaduto nel 1712 una fanciulla epilettica di quindici anni, ignorante e soggetta a molti sintomi, componeva all'improvviso versi non dispregevoli, parlava ebraico, greco, latino, francese, ed altre lingue. io nol credo, e resta però ognuno nell'ampia facoltà di creder ciò che più gli piace. Anche ali antichi storici ci dissero di aver futto Alberto Magno una testa di legno che per le interne macchine parlava e pronunziava distintamente le parole; eppure, i critici i più illuminati, non ne fecero conto alcuno.

(1) · . . . Excludit sanos Helicone poetas. · (apud Horat.)

di inggni vi è sempre qualche mescolanza di pazzia, poiche le lante vive e nunre qualche mescolanza di pazzia, poiche le lante vive e nunrerose insuagni che si precentano alla nostra fantasia e la loro distinta successione, che nuce dull'interesiva nono o dalla quantità del sangue, fa si che dal l'impeto troppo grande si produca il delirio, il quale non è altro, che una simmaginazione confusue su overchiamente forte e veloce, come si osserva nelle febbri ardenti, e nei primi grandi dell'ubbriachezza. Aristotile, per quanto ci assicura Seneca, dicea: Nallum maguum ingenium sine mistura demethia full. Insegna però Orazio a star bene in guardia, affinche l'estro non giunga mui a turbare ne suoi trada, affinche l'estro non giunga mui a turbare ne suoi trada, affinche l'estro non giunga mui a turbare ne suoi trada, affinche l'estro non giunga mui a turbare ne suoi trada.

Non si potra niente produrre di grande nelle belle arti, se l'artefice non si investe di furore, di tenerezza, d'olio, di amore e se uon entra a parte delle passioni del suoi personaggi. Ció solo che proviene dal cuore, va infallibilmento al cuore. Non è possibile dicea il gran Tullio (1), che si dolga l'uditore e concepisca odio, invidia, timore, o che si commova al pianto ed alla compassione, se tutti que-sti modi son sono veramente impressi nell'animo dell'orratore (2). L'amore infalti, quella lenera passione che

sporti l'equilibrio della ragione ma che ne risenta sempre l'impero.

Scribendi recte, sapere est et principium et fons
 La sola ragione è quella che dee regolare qualunque avvantaggio della natura.

(1) Neque enim facile est perficere, ut irassatur cui tu velis, Judex si tu Ipse, id lente ferre videare, neque ut oderit eum quem tu velis nisi teipsum flagrantem odio ante viderit, neque ad misericordiam adducetur, nisi ea tu signa doloris, tuls verbis, sententiis, voce, vultu, collacrymatione denique ostenderis.

(2) Orazio nella sua poetica insegna ancor lo stesso:

.... • Si vis me flere, dolendum est

Prlmum ipsi tibi ...

E Quintiliano: Summa en lm circa movendos affectus in hoc posila est ut moveanur lpsi. Ati è ricamente commoso vede le cose diverse dagli altri; tutto è per lui soggetto 
di rapida comparazione e di metafora; senza porti nesuno 
studio, anima tutto, e fa passare in quei che lo ascoltano 
una parte del suo entusiasmo. Ciò che detta il cuore e l'immaginazione, corre facilmente sotto alla penna, e sotto al 
pennello, ed ogni artital dene essere fortemente appassionato 
quando voglia esser patetico, ed interessarci; altrimenti si mostrerà egli uno che descrice, ma non già uno che soffre.

fa parlare un linguaggio non ordinario ed una eloquenza tutta figlia del cuore e del sentimento, fu quello che perfezziono le belle arti. - Se Petrarca non avesse amato, dicea · Voltaire (1), sarebbe men conosciuto di quello che è presentemento.- Led invero Beatrice ad Alighieri, Abelardo al Eloisa, Faone a Saffo, Corinna ad Ovidio, le Ragazze di Coriato e di Alene ad Anacreonte, furono quelle che li fecero scrivere eon tanta vivezza e con tanta energia(2).

io le corteggi più del solito; ma loro malgrado le ho
 fatte servire al mio bisogno, e le ho di già rimandate in

· Parnaso a farsi benedire dal loro padre Apollo · .

Egli è difficile invero che si muora l'estro nel cuore dell'uomo, quando quasi tulte le passioni vi son morte, ni è può credere che il gelo della vecchiezza vi accenda quei trasporti che competono al bollore della più fercida gioventa; mal abate Metastasio però non acca diritto di lagnario fidito delle muse, poiché esse non solo non lo abbandonarono giammai, ma l'assisterono anzi con ogni affetto d'anticizia, perfino negli estremi momenti di sua vita. Nell'atto che egli dovea muniri di vialico alla presenza dell'Eucavistia, esclamò improvisando e volgendosi all'Eterno Padre:

- · Io ti offro il proprio figlio,
  - · Che giá di amore in pegno
  - · Ristretto in piccol segno,
- Si volle a noi donar.
   A lui rivolgi il ciglio:
  - · Mira chi t' offro e poi
  - · Lascia, signor, se puoi,
  - · Lascia di perdonar. ·

La poesia provenzale, primogenita di tutte le moderne, nacque pur da amore e da galanteria:

<sup>(2)</sup> Metastasio infatti venuto in età avanzata, scrivendo al suo amico d'Argenvilliers, si lagnava con dire: Quelle pettegole delle muse mi fanno le ritrose, e convicne che io le corteggi più del solito; ma loro malarado le ho

A persuaderecen maggiormente lo voglio rammentare il fatto di Properzia Rossi, donna la più segnalata nella senitura. Inamoratasi costei di un giovine che non gradiva il suo amore e che non volea affatto corrisponderle, ne divenne languida e melanconica. Fece un bassorilievo rappresentante Giuseppe e la moglie di Putifar ( storia molto analoga alle suo e cirredanzo.) Nella figura di Giuseppe vi fece l'oggetto del suo amore, e poco dopo se ne mort. In questa, che fra tutte le suo opere si fu l'ollitama di insieme la più bella e la più perfetta (1), sembra che vi parlino la stessa natura e la stessa verità (2).

Or quella sensibilità che tanto infinisce alla perfezione di ogni artefice, agisce ancora sopra gli spettatori, coloro che saranno più capaci di ricevere questa interna modificazione saranno maggiormente mossi dagli oggetti di piacore o di dolore che ad essi presenta l'azione di un'arte. La tragedia, per esempio, d'Adebide e Comingio, remit;

<sup>(1)</sup> Questa însigne bolognese che fori sotto îl postificato di Clemente VII, oltre alla scultura posacéteca a merazigia la musica, il disegno e la pittura. Si ammirano dagl'intendenti, cari suoi quadri e diverse tavole di rame anche incise da lei. Le statue di marno, che orano la faccial adla chitea di S. Petronio sono tutte opere sue, e varie se ne veggono in Bologna.

<sup>(2)</sup> Polo, celebre commediante greco, dovendo rappretentare in Mene l'Elettra di Sofoele, e fare egli stesso il perso naggio di questa principessa che obbraccia l'urma ore crede che fossero deposte le ceneri di Oreste suo fratello ; fece estrarre dal sepolero l'urna di suo sfoito che acta di freco perdulo, la fece portare sul teatro, e presala con mono tremante, stringendola fra le braccia, accostandola al suo cuore, fece udire accenti così dolorosi, ed una verilà così terribile, che risuonò tutto il teatro di grida, di compassione, e si sparse un torrente di logrime.

opera di Arnaud, ispira a tutta l'udienza un tenero e patelico piacere, che l'obbliga a versar le lacrime (1); ma

<sup>(1)</sup> Andres, critica all'Arnaud il cupo e mesto terrore che egli porta nelle sue opere, presentando chiostri, sepolcri, reli, ed oggetti i più neri, ed i più funesti. Tali sono per esempio, l'Eufemia ed i Solitari della Trappa, fra i quali ritirossi il conte di Comingio per una amorosa disperazione. · L'Arnaud, diee egli, ama il cupo ed il tetro, e cerca · di acereseere i piaeeri nella stessa tetraggine e melanconia. · Ma quanti autori non ci mostrano gli oggetti dal lato lor più funesto, nè ci rogliono condurre alla virtù per altra via, che per quella della disperazione! Gray fece un elegia che intitolò il Cimitero. Filips, Youngh e Shakspeare andavano nei sepoleri e fra i morti, a serivere le loro lamentevoli composizioni, e malgrado di queste rincrescevoli circostanze si rendono essi padroni di noi e ci trasportano seco a loro piacere. Si osserva per altro chiaramente che le eose tetre e melanconiehe ci interessano di più, e le immagini di battaglie, di morte, di mausolei, si impossessano più facilmente dell'animo nostro. . La poesia e la pittura . dice l'erudito abate Du Bos, ottengono maggiori applausi quando giungono ad affliggerci e rattristarci. La vista di Medea che uecide i propri figli. Oreste che immerge un pugnale in seno di sua madre, lo spettacolo di un torrente che si precipita dall'altezza di una rupe alpestre, trascinando seco alberi, piante, ripari ed abitazioni, l'oscurità d'una notte illuminata appena dal debole lume delle stelle, eccita in noi un certo raccoglimento ed una certa sensibilità, che non ci possono essere cagionati dalla vista di festive nozze, di placidi ruscelli e di giorni chiari e sereni. Sia che ci piaeciano le cose lugubri, per quella segreta comparazione che noi facciamo del nostro stato meno infelice dell'altrui o siane altra la cagione, noi laseiamo sovente le passeggiate amene, per rinselvarci nella solitudine di un bosco ombroso, eerchiamo espressa-

le anime sensibili ricevono da quest'opera un' impressione più viva, più forte e più energica.

Il magglor colpo però che dar si possa alla sensibilità. si è il rapido passaggio da un affetto all'altro. Tutti i contrasti ci colpiscono, perchè le cose in opposizione risaltano le une coll' altre, ed il placere che nasce dalla sorpresa. fa provare all'anima un grandissimo numero di sentimenti che la scuotono con forza e con violenza. Il gran Bossuet ammira le piramidi di Egitto, eterni monumenti dell'orgoglio e magnificenza di quei principi, eretti per contrastare colla morte e col tempo. Ammira le loro iscrizioni non meno belle di quegli edifizj, che parlando agli spettatori, si vantano di aver fatto come gli dei delle opere immortali; ma si accorge tutto ad un tratto che questi edifizi altro non sono che sepolcri in cui si racchiudono le fredde ceneri di tanti infelici, e passa cosl rapidamente dalle idee di grandezza e di magnificenza a quelle di miseria e di lutto (1). Una delle qualità principali delle belle arti si è quindi la varietà; essa forma in tutto le delizie del genere umano (2),

mente di uffliggerci fino alle lagrime, conosciamo di essere fatti più per resistere alle disgrazie che alle prosperità, e troviamo il massimo piacere nella lettura delle grandi catastrofi, o nella loro rappresentazione sopra di un teatro.

<sup>(1)</sup> Lo stesso fa Sectonio. Descrire egli i delitti di Nerone con un sangue coti freddo che ci sorprende, e ci fa quasi credere che egli non senta l'orrore di ciò che descrive; ma cangiando improvisamente tuono toggiunge: L'universo avendo sofferto questo mostro per lo spazio di quattordici anni, finalmente lo abbandondo. Tale monstrum per qua-

tuordecim annos perpessus terrarum orbis, tandem destituit. - Ed in una maniera diversa da quella di Bossuet, ci appalesa in poche parole una delle più grandi rivoluzioni che siano mai accadute.

<sup>(2)</sup> Così è formata l'umana natura: il possesso d'una Belle Arti.

e conviene mai sempre diffidare della monotonia, e saper passare coi, chi avrà viaggiato lungo tempo per le Alpi, caterà disgustato dalle stesse più felici situazioni, e dai replicati più bei punti di vista (2). Se un oratore reciterà it miglior perzo di eloquenza sempre sull'i stesse tuono (3).

cous ne scema agli occhi nostri il pregio e le attrattice. In 
oggetto istasso da noi poc'anzi idolatrato i divinen indifrente, o almeno assai men caro, tostoché si è ottenuto. I desiderii sosdisfatti terminano col dispusto. La realità dilegua il
il prestigio dell'immaginacione, e svanices esco lei la brana
che ne era effetto. Est natura hominum novitatis svida «
dicae Plino. I vecchi infatti hanno pochi pieceri, sono sempre nojati e fastidiosi, perché pochi oggetti loro giungono
nuovi.

- (t) Questo è un precetto di Cicerone: Neque semper utendum est perpetuitate, et quasi conversione verborum, sed saepe carpenda membris minutioribus oratio est. •
- (2) (Montesa: Rilless). Un architetto chiamato Alberto Schiatti il cui mone restava anche ipnoto agli intendenti medesimi, ordino in Ferrara il palazzo della casa Crispi. Conoscendo ogli il pregio della novità, cercò praticarla e vi riusci. Nel cortile, composto di due ordini dorico e jonicovi è una cosa degna di considerazione. Le imposte degli archi jonici, in luogo dei soliti membretti di listelli e giole, hanno anche esse la voluta jonica. Questa novità le rende bellisime, consona a meraviglia col sistema di guallordine. Esempio unico, e che potria universalmente abbracciarsi con oloria.
- (3) Per questo appunto lo stile non debbe essere nè sempre spezzato, nè sempre proidico. Il primo stanca ed opprime l'uditore, e l'altro gli si rende duro ed insopportabile. De due però, è sempre migliore il conciso, poiché è un gran merito quello di dir motto in poche parole. Cierone non si

se si sentirà uno stromento monotono (1), se il pittore o lo scultore daranno alle loro figure sempre gli stessi atteggiamenti (2), apparirà negli spettatori il disgusto, la noja

stanca di fare il più grande elogio alle leggi delle XII Tavole, appunto perchè erano un modello tale di precisione, cho
fino i fanciulli poteano impararie a memoria. È da ouservarsi proì che anche nelle stesse parti di una composizione
vi si richide una diversita di maniera e di stile. La parte
perorativa, ricercando maggiore ornamento e calore, ammette un periodo conciso ca farmonioso e, la parte didattica o
informativa, uno stile più piene e più diffuso. Quando poi
la materia si eleva, lo stile ancora si debbe elevaro, e quando
ella si abbasso, le stile si dere adattare. Il fondamento universale di ogni buono stile , è il buon senso accompagnato
da una tiva immaginazione.

- (1) Non evei in verità altra arte, il cui gusto sia più avido e più disdegnose. La musica bisogna sempre cho varii le use espressioni. Una, per esempio, delle sorgenti di varietà musicale, si è l'interrompere talvolta il canto per sostituiri un verso rezitato.
  - · Interrompere il canto, e di repente
  - Ripigliare lo stil recitativo. - ( Iriart. sulla

Musica.)

Sebbena dieesse il marahese di Argena. Gli italiani credono
bello il recitativo, ma io lo ritrovai ridicolo ed incopace
edi giungere al coure. ( Lett. Il sopra la Mus. Opera
e la Commedia). Ci recano ancora gran diletto, l'inarpettato
passaggio da un tono all'altro, il cambiamento del tempo
ossia della batta, Talternatira dell'unisno ono nerti passaggi pieni di estro e di armonia, le imprevense dissenante, il
volo dal piano al forte s'initii. Da questi felici contratti
masce ciò che si chiama nella musica chiaro-oscuro, some lo
è nella pittura.

(2) Il conte Algarotti rimproverava ai pittori de mezzi

pugnare la penna, che nel maneggiare il pennello. Richiède Tullio, che il suo oratore abbia perfino cognizione dei corpi celesti. Sono però indispensabilmente necessarie la logica, la grammatica, la rettorica, la storia sacra e profana, l'iconologia, la mitologia, la geografia, la matematica, la difficilissima anatomia del corpo umano e l'ottica ancora. lo riferirò brevemente l'uso che di esse dovria farne ogni artista.

La logica insegna a ben pensare, a formare adequati raziocinii, e a dar nesso alle idee (1). La grammatica dà le regole per ben parlare (2), ed ogni bell'arte ha quasi le sue proprie, che possono chiamarsi la grammatica dell'arte (3).

<sup>(1)</sup> Per logica io non intendo quelle quisitoni inutti: che si raggirano sopra materis piuttosto di vocaboli che di raziocinii, come per esempio, idee innate, idee avventizie, idee fattizie, ragion sufficiente e simili; ma parlo di quella che di primi elementi de raziocinii e te regole le più sicure di una sana e giudizione critica, giacche la critica è quella prezionissima arte, che distingue nelle opere di genio ciò che deve generalmente piacere alle anime sensibili, da ciò che dee loro riuscire disaggradevole è da figlia in fine del buon senso e del outso perfetto.

<sup>(2) ·</sup> Ella è cosa vergognosa, dies un dotto autore, che noi ignoriamo la propria lingua, e se vogliam dir la verità, quasi tutti confesseremo di non averla giammai studiata. · Questo studio però non ci deve mai trascinare al prejudistio, che in vece di buoni grammatici, ci faccia ridicoli scolari e nojosi pedanti. Aulo Gellio vuole perciò che si consulti piuttosto l'orecchio, che stare servilmente attaccato ai precetti degli antichi.

<sup>(3)</sup> Così il contrappunto nella musica può dirsi la grammatica di guesi'arte. Le sue teorie che hanno un intimo rapporto colle matematiche si possono chiamar la base ed il fondamento. Sarebbe, per esempio, un errore grammaticale il

La reltorica avvezza a presentare talmente gli oggetti, che ci devono necessariamente destare le passioni. Le matematiche insegnano tutte le proporzioni, i rapporti, le simmetrie, ed insegnano ancora a dimostrare. Esse sono più che necessarie nell'architettura, pittura, scultura, musica e poesia.

Le storie sacre e profane forniscono per lo più i soggetti delle arti, e quell' artista che le ignora, deve necessariamente cadere in gravissimi errori (1). Noi infatti abbiamo veduto dipinio Biosè che scende dal Sinai, colle tavole della legge, e i raggi in fronte, nel mentre che Israello sagrilica ad una larva di divinità, al vitello d'oro, là alle falde di quella montagna. Questo possiamo chiamarlo un

fare due terze, o due ottare di moto retto (per parlare coi termini dell'arte), giacchè non si farebbe che raddoppiare lo stesso, (ono, e verria quindi a mancare l'armonta, le cui regole devono insegnare a conciliare i suoni, ed accordarti insieme, e ad unirli nel modo il più intimo ed il più delicato.

(1) L' imitazione dei soggetti sacri merita più d' ogni altra, che una mano emendatrice vi faccia una rugionata correzione. I lavori sacri di selle arti che i restano dell'antichità, furono fatti nel cuore della barbarie, quando ignoravani l'antiquaria, per cui mancano essi dei veridici caratteri di ciò che rappresentano. Chi vorrà quindi rappresentare un accripici dell'antico testamento, ricorra al libro del
levitico, che i trocred quanto eggi desidera, emolt o dicero da
ciò che è stato fin ora mostrato in pittura ed in scultura.
Mosè ci dice perfuno, come portacono i soddati cheri i loro
stivaletti armati di ferro e di bronzo. Le medaglie di Simone Maccabec ci offrono il modello de loro incensieri, che
aveano sempre luogo nei sacrifizi all' Allissimo, non già della
stessa figura de' nostri, che pendono da diverse piccole catene, ma quasi simili si nostri scaldini o profymieri.

errore storico, giacchè ci avvisa la scrittura, che quando sesse Mosè per la seconda votta dal Sinal, quando già il vitello d'oro era stato incenerito e sparsane la polvere nel torrente, altora comparve Mosè adorno di fanta luce sapiradore, che non potendosì tollerare dagli chrei, fu egli costretto a copriris con un velo. Per non inciampare in simili errori, Carlo le Brun, quando dipingeva le battaglie di Alessandro Magno, tenea sotto agli occhi lo storico Quinto Curzio (1). L'istoria è quella che inegena giu sui, i costumi, l'indole (2), to stato fisico e politico, il governo, la religione, il culto, il vestire, le armi, il modo di combattere, la virtà, i vizij, le passioni, tuttociò infine che distingue una da un'altra nazione.

<sup>(1)</sup> La diligenza de veri professori di belle arti deve anche interessaria nelle più piccole e private oper. I Greci al dipingere le volte e le soffite vi facevano lo zodiaco colla sua eclittica, gli astri o al più genti, o altri toggelti aerei e vodanti. Rafleadlo di Urbino o Giulo Romano dovendo ornare un cammino nella Farnesina vi dipinse la fucina di Vulcano.

<sup>(2)</sup> Des siècles, des pays, étudiez les moeurs:

Les climats font souvent les diverses humeurs.
 (Boileau)

Tracorrere lo spazio dei secoli e dell'universo, contemplare l'origine, i progressi, la caduta delle nazioni e degli imperi, i prodigiosi effetti delle passioni e del genio, la sorprendente varietà delle leggi, dei costumi, delle usanze e delle opinioni; gli avvenimenti che hanno lante volte cambiana la faccia del mondo, meritano (indipendentemente dai professori di belle artil) lo studio e la curiositi di ogni umon per gli intimi rapporti che hanno con lui stesso. • La storia « dieca Cicrone, è la luce della verità e la maestra della « vita ; « clogio grande ma giusto, che ci porge l'idea delle sue perrogative.

Ouindi un nittore dovendo rappresentare qualche sloria antica, la ragione ed il buon senso domandano, che si trasporti colla mente nei tempi e nei luoghi ch' ei vuole descrivere, e che si adatti a'loro usi, a' loro costumi ed alle loro maniere. La scrittura, per esempio, ei fa vedere Abramo padrone di una numerosa famiglia, correre da sè alla stalla, Sara sua moglie impastare il pane, Rachele, Rebecca e le figliuole di Jetro guardare il loro gregge, attingere l'acqua alla fontana e portarne le pesanti urne sulle spalle: Saulle e Davidde anche dono ricevuta l'unzione reale occuparsi nel pascere e numerare le greggia; Nausicaa presso di Omero figliola del re de' Fenici va a lavare le sue vesti al fiume in compagnia delle sue donne ; la regina Aretea sua madre si vede sino dallo spuntar del giorno occupata a filare vicina al fuoco. . Tali , dice madama Da-· cier, erano gli usi di quei tempi eroici, di quei templ avventurati, ne'quali non erano conosciuti nè il lusso, nè · la delicatezza, e non si faceva consistere la vera gloria · che nella fatica e nella virtù. · Il pittore dovrà quindi fare i re e le principesse di quei secoli senza fasto e senza magnificenza; ne dovrá anzi dipingerli semplici e modesti. A parte della storia evvi la lettura de'poeti (1) che po-

<sup>(1)</sup> Il migliore escrizio pogli escreenti le bolle arti si è la lettura dei posti, come quella che è più atta a comunicare un necessario moto all'immaginazione dei giovani. (Filang, Scienza della Legis.) Teofrasto, Longino, Quintitiano cogliono che gii oratori si alimentino colla lettura di poeti. Lo stesso Petronio, quel gran nemico della declamazione, ne riconoce l'utile e soprattutto in quella di Omro:

<sup>. . . . . . . .</sup> Det primos versibus annos,

Maeoniumque bibat felici pectore fontem. - — (Carm. ex Satyr.)

Cicerone lo comanda espressamente al suo oratore. I pittori poi e gli scultori ne possono ricevere le più utili cognizioni. Belle Arti. 35

trà assaissimo alutarlo a vestire i personaggi a seconda del loro uso (1) e gli farà conoscere quai numi maggior culto aveano in Atene, e quali in Roma; quali vittime loro si sa-

Fidia, al dir di Strabone, trasse da Omero tutto il grande dell' arte sua; Omero è quegli che ci descrive nel III libro dell' lidade 'armatura di Paride. Nel primo di questo porma e nel terzo dell'Odissea ci riferisce con massima estatezza le cerimoni edi greci ni scarcifzi. Tutte gueste cose proche coi termini dell' arte si chiamano, costume, potrebbero ancora apprendersi più facilmente coll'acquisto delle stampe, e figure in cui veniusero chiaramente indicati tutti gli oggetti. Una carta, per esempio, che rappresentasse il estimento di uno Spartano, le sua armi, varrebbe più di qualunque minuta descrizione e ne darebbe una idea più chiara e più distinta. In omnibus fere minus valent praecepta quam experimenta. Quint. Inslit. Orat.)

(1) I Romani, per esempio, aveano diverse specie di toahe. non già riguardo al taglio, ma bensì al colore. I generali trionfanti le portavano di porpora tessute d'oro, e ricamate a fondi di palme. Quelle a righe di porpora e bianche l'usarono prima i re, e poscia i sacerdoti. La bianca con una lista di porpora era l'ornamento de'magistrati, e de'sacerdoti di un ordine superiore. In occasione ancora di lutto si vesti da prima il nero. Le dame romane cangiarono quest'usanza sotto gl'imperatori, e presero il bianco. Erodiano infatti, descrivendo i funerali dell'imperator Settimio Severo. ci narra che presso alla figura di cera che rappresentava quell'augusto, sedevano matrone romane in bianco ammanto. mentre alla sinistra stava tutto il Senato vestito a bruno. Alla morte però di Massimiano ripresero le donne l'antico costume di abbigliarsi di nero. E chiunque vorrà aspirare alla perfezione, è necessario che osservi tutte queste, ed altre più minute circostanze. Fu criticato il Mosè di Michelangiolo per la sua veste piccola e serrata, affatto contraria crificavano, e quali erano i sacerdoti, le offerte, i voti e le espiazioni (1).

Generalmente parlando, prima di por mano sulla tela, deve il pittore trasferirsi colla sua fantasia in Egitto, in Atene, in Tebe, in Roma, Immaginando fabbriche, abiti, fisonomie, siti, animali, pianure, alberi o altro che più si convenga al suo soggetto, ed al luogo che egli intende di espri-

al costume orientale. Il miglior vanto che postiemo considerare nei gruppi dei Misterj della Passione, che si conservano nella chiesa di S. Michele in Trapani, si è appunto quello che redesi in opni figura il vestire, le armi, i vasi, le sedic e simili a seconda del costume di livor nazione, talché un intendente d'antichità vi distingue a prima vista il Centurione romano dal Giudeo, e elò che appartiene ad un latino, da ciò che appartiene ad un chreo, o ad uno straniero.

(1) Non ei fermeremo qui a dimostrare la necessità in cui si trovano gli artisti di avere una compiuta cognizione di questi studj, e che colui che ne manca, non potrà nè produrre, ne qustare ciò che inventato hanno di più vago le belle arti. Privi di tali lumi, tutti coloro che osserveranno le opere di pittura, di scultura, di poesia, di architettura nei tempi, nelle gallerie, nei giardini, nelle piazze, non arranno maggiori piaceri di quelli del più basso volgo, che le guarda stupidamente senza conoscere ne i personaggi, ne le loro azioni: l'architetto deve sapere equalmente gli usi ai quali erano destinati gli antichi fregi, che si trovano nella sua arte. Pieno di tal cognizione, potrà egli supplire con giudizio a queali ornati che mancano nei modelli, e negli antichi monumenti, per far perfetta e compiuta ogni legge di sua imitazione. La storia, che insegna i costumi, l' indole id il culto di una nazione, è ancor necessaria al maestro di cappella, il quale dovendo servire al poeta, deve penetrare nello spirito del poema, e conoscere quindi i materiali che ha messo in opera l'immaginazione di lui,

mere, coal egli vi trasporterà ancora lo spettatore colla magia della sua rappresentazione. Da una si fellec illusione, voglio dire dalla credenza, che gli oggetti a noi presentati sieno veri e reali; nasce quello spontaneo piacere che più ci avvicina o ci altontana da no oggetto. Per questa artifiziosa condotta, per questo mistero di teatrale iliusione ci piacciono appunto le commedianti nelle loro sceniche rappresentazioni (1).

L'iconologia è l'arfe di conoccere gli altributi, i simboll e le rappresentazioni tutte delle favolose divinità o degli esseri morali. I libri santi del vecchio testamento, personificando anch'essi le virtù ed i vizi han messo in necessità I poeti, I pittori, e gli scultori di rivestire quegli enti puramente ideali con certi segui distintivi, alhusorj ed apparenti. Così la religione velata in volto, porta una croce ed un libro, che è la Bibbla. La carità con pargoletti, che la circondano e che liene abbracciati, porta un cuore inflammato in una mano. L'invidia vestita di panni Iordi e macchiati di color livido con colubri invece di capelli, con un serpeute che le rode il seno, con delle vipere in una mano e nell'altra un'idra con sette teste, fanno distinguere, mercè queste sensibili decorazioni, tutti gli oggetti imunagiunzi e fittiri.

<sup>. (1)</sup> Sachez, le gout que j'ai pour cette actrice, dice

<sup>.</sup> Montesquieu: je la vois sur le théâtre. Tantôt c'est une a-

mante en pleurs qui regrette un perfide. Un autre jour bergère innocent elle voudroit cacher à elle-même le trouble

d'un amour naissant; quelque fois c'est une coquette aimable qui m'amuse par son esprit. Enfin tous les jours elle

change d'attitudes, de graces, de caractères, d'habits et de

change d'attitudes, de grâces, de caracteres, d'habits et de
 visage de même, si vous voulez. Elle frappe mon imagina-

<sup>·</sup> tion, elle l'anime: l'imagination avertit le coeur de dési-

<sup>·</sup> rer, lui porte de l'amour, le seduit et dans un seul objet

<sup>·</sup> je trouve Monime, Phèdre, Celimène et Cloe. » (Let. Persanes.)

La midolgia, cioè la favola meno antica della verità, da cui trasse il nascimento coll'alteraria e col corromperia è la teologia delle favoloso divinità del paganesimo (1). Le opere de greci e de l'romani, cho ci ha trasmesso la più remota antichità, non si potranno giammal ne gustare, he intendere perfettamente se non abbiasi una piena cogniziono dei misteri e de' costumi religiosi a 'quali sono si strettamente accoppiate. La favola era divenuta di un uso tanto frequente negli scritti, nei lavori e perfino nello conversazioni medisimo, che chiunque la trascurava dovae temer con ragione di passare como sprovveduto dei lumi i più comuni, di una buona educazione. Ciò è pure in oggl, ma ben più moderato è il 1 suo uso.

Se l'artista privo della cogniziono della mitologia non potri trattare soggetti antichi si di favola, che di storia, privo poi della cognizione della geografia non potra egii presentare la scena qual' è deflitivamente; e si vedrebbe Gerosolima in una planura, e Babilonia su le vette di una montagna. I poeti stessi privi di questa cognizione mancherebero nel più bello delle opere loro, e massimamente nell'epico. L' Odissea, l'Eneide, la Gerusalemme, il Telemaco, la novella Ciropedia sarebbero tropo mostruosi se i loro autori non avessero fatto viaggiare regolarmente Ulisse, Enea,

<sup>(1)</sup> Le favole sono per la maggior parte le antiche storie sfigurate dall'ignoranza dépeniti, e alla supersitiona loro religious; così il diluvio di Deualione o di Ogige, è la storia alterata di quello di Nol; le favole dei Giganti, la tradizione della Torre di Babele; le Accenture d'Orto e di Euridice, il divieto dato alla mopile di Lot di ricolgerni indietro per guardare l'incendi o le rovine delle Pratapoli; l'incesto di Mirra con suo padre Ciniro, quello delle figliuo-le di Lot, la naccia, si viaggi, le gata di Racco, sono quelle di Mosè. Il sacrificio d'figenia, è quello della figliuola di Jett; la forza di Ercole, il valore e le azioni di Sannor.

Goffredo, Telemaco e Ciro. Rapportó in fatti lo spettalore inglese, che un celebre matematico si compiacea di leggere l'Eneide, esaminando i viaggi dell'eroe trojano col mappamondo sotl' occhio. Il nostro immortale storico Diodoro nativo di Agirone, prima di terminare la sua Storia Cilverasale, per la quale impiegò trent'anni di lavoro, viaggio moltissimo in Assi, in Affrica e di n Europa ad oggetto di non cadere in abbagli di geografia, e per meglio conoscere i paesi, de'quali doveva favellare.

Io non mi tratterrò a parlare sulla necessità delle matematiche. Ognuno comprende da se medesimo, che queste facoltà sono la grammatica di tutte le belle arti (1).

L' anatomia è principalmente necessaria ai pittori e

<sup>(1)</sup> Ci assicura Frisio che i Lesbi areuno le loro case piene di difetti, perchè erano ignoranti delle matematiche, e non sopendo accomodare le case alle regole, accomodarano queste alle case. Quum aedes ad regulam accommodare non possent, regulam ad aedes accommodant.

La matematica però ci mette al coperto di questo inconveniente. Merce le sue cognizioni si arrivo a trovare delle case capaci perfino a difendersi dai terremoti. Si costrussero di legno, non piantate, ma posate sopra un piano di pietre più grande della pianta; si fece il pavimento con un dolce pendio dal centro alla circonferenza, di altezza non eccedente la larghezza ed un tantino minore della sua lunghezza. Si costrussero insomma grandi case, che gli scotimenti poteano far tremare, ma non mai rovesciare, o precipitare, perche il centro di gravità, per qualunque siasi urto, rimanea sempre dentro la sua base. Che farebbe l'idraulica e l'astronomia senza le matematiche? Avrebbe potuto forse, senza il soccorso delle matematiche, il tedesco architetto Guglielmi erigere il celebre campanile di Pisa dietro il coro di quella cattedrale il cui vanto è un inclinazione di 17 palmi fuori del suo piombo?

agli scultori, perchè oltre alle giuste proporzioni di ogni membro, devono situare nelle loro figure le arterie e le vene, i muscoli, le ossa ed i nervi, colle loro grandezze, lunghezze ed estensioni corrispondenti alla mossa, o come dicono gli artisti, alla forza di essa figura (1). Egil è percio assai arduo nella pittura non meno che nella scultura il fare delle figure i gnude (2). A cansa di questa perizia

<sup>(1)</sup> Nel rinomatissimo quadro della morte di Virginia del siellino Giuseppe Errante el è: i fece in Mileno, si oserra con torpresa dai valenti uomini nel braccio feritore del padre la cera comorrenza degli umori e l'escreitata nervosità di un Centurione romano. La perzisa dell' Erranta nella seherma gli pott far dare al braccio di Virginio guel bello che gli concensica, e che fu criticato, per incidia e per dispetto da alcuni materiali, pseudo-pittori. (Vedi Rosaroll e Gisetti Scienza della Scierma.)

<sup>(2)</sup> La vera bellezza delle statue, siecome vuole l'Algarotti (Sag. sopra la Pitt.), consiste nell'essere vaghe equalmente spogliate, che con le resti addosso. . Induitur, formosa est, exuitur, ipsa formosa est. . Tali erano le statue greche, la maggior parte delle quali erano però tutte nude, nè alcuna nazione ha saputo meglio di loro esprimere tutte le parti del corpo umano. . Graeca res est nihil velare, ut contra Romana militaris thoracem addere. . (Plin. Hist. Nat.) S'attribuisce questa loro eecellenza al bello naturale che aveano dinanzi agli ocehi. La giorentii greca affaticata di continuo nei varj esercizi della ginnastiea, aveva il eorpo esercitato ed assai ben messo, per cui fornira in copia de'modelli più perfetti che i nostri essere non possono. I loro giornalierj esereizj della palestra, aprivano il più vasto campo allo studio del nudo. Accade però molte volte che le statue non possano effigiarsi nude. L'abile artista deve allora vestirle ed adornarle senza mai occultarne le forme principali. La bellezza dell'uomo è nel suo corpo, e non già nei suoi abbigliamenti.

si rese cosl celebre Raffaello di Urblno, nè Santerre avrebbe un nome così famoso se meno avesse conosciuto la struttura degli organi tutti del corpo umano (1).

Qualche volta però si sono serviti gli artisti di una certa libertà, che è riuscita molto felice, e di ha loro apportato una gloria immortale. Le gambe, e le coscie dell'Apolio di Beivederre, alquanto più lunghe di quello richie-derebbe la giusta proporzione, contribuiscono non poco a dargii quell'aria di sveltezza e di agilittà, che stanno cost bene colla movenza di quel dio; siccome ancora la staordinaria grossezza del collo all'Ercole Paraese, gli aggiunge forza e gli dd un non so che di taureo. Certe altre sue figure che lo rappresentavano vittoriose come Pancraziaste ne giucchi presso ad Elide hanno lo orecchie contuese, più piccole, mal concie ed un orecto raggruppo, Questo esprime meravigliosamente I pugni che egli avea ricevuto nei conflitti del pugitato (2).

· ogni uomo. ·

<sup>(1)</sup> Lo stesso Algarotti insegna ai pitlori fino a qual grado faccia mestieri di apprenderia. Al pitlore, dice egli, non si appartiene lo studio della neurologia, dell'angiologia, della splanenologia e simiti, delle cose che lungi sono ripuste dall'occhio, le quali egli dee lacciare al cerusico e al medico, perche ell'uno servano di guida nelle sue operazioni, e all'altro per condimento nei suoi consulti. De pur bastare al pitlore che sappia la struttura dello scheletro o vogliam dire la figura e la connessione delle osta, ed il modo in che operano i vari moti ed atteggiamenti di

<sup>(2)</sup> Sin dalla più remota antichità si aveano i modelli andimici da imilarsi. L'opera più Jamosa in questo genere è al presente quella d'Eroche Lelli. Chi vorrà osservare però la più regolar simmetria veda il Laccoonte, la Venere medicea, il Fauno e l' Antioco, che fu il Regolo del Pussin; ma principalmente il S. Sebastiano del Francia che i Caracci

A tulte queste cognizioni devono aggiungere il pittore e lo scultore i più fondati principj di ottica, poichè ad essa si appartiene determinare la illuminazione e le ombre degli oggetti che devono procedere del pari con quelle della prospettiva (1).

L'ottica é quella che insegna come le figure debbano gettar l'ombre su i piani, afflaché camminino a dovere, come gli sbattimenti non ne abbiano né più, nè meno, e come in fine i migliori effetti de chisro-oscuro non vengano mai smentii dalla verita, che tosto o tardi si manifesta agli occhi d'ognuno. Fidia si rese sopra tutto celebre per questa conoscenza (2). Sis sorge quiudi da ciò che la

stessi andavano spesso a copiare come un persetto esemplare del corpo umano.

(1) Un grande esempio ce ne apprestò Buonarrosi nel suo cedere Aman da lui dipinto nella cappella sitina Questa torprendente figura, mezza in una superficie di angolo e mezza in un altro, dipinta in profilo, sembra a forza di prospetiva che sita tutta in uno stesso pinno. Un braccio del la croce dà indictro, ma l'altro così infuori, che pare a dirittura staccato dal muro.

(3) Il Setilo fece nel tentro di Urkino gli alberi rilevati con setu, e simili fancivulluggini da presepio; ciò addimostra che egli poco sapeva l'ottica, e che ignorava tutti i fetici inganni della pittoresca prospettisa. Vitruvio, parlando
degli architetti diec, che essi devono avere una cognizione
enciclica cioè universale. (De Archit.) Di quanta necessità nia
per essi l'ottica non si può abbatanca spiegare; essa fu quella che insegnò loro la forma esteriore delle cupole non doversi fare emisfrica, giacchè allora esse ci sembrerebbero
extiacciate, ma che tali debban però presentaris nell'interno, ed
al di fuori di forma alquanto ellittica. Parve contro le regole
dell' ottica la necessità di restremare ossia diminaire le calonne ed i pilastri, i quali, se nol sono, compariscono più
Belle Arti.

belle arti sono mai sempre sostenute dalle scienze, e che la rozzezza delle prime, cammina di pari passo coll'ignoranza delle matematiche, della fisica e di tutte le altre buone ed utili cognizioni. - Il solo lume delle scienze, di - cea il dottor Marchesini, sia diretto o di riverbero, di - lo spirito alle belle arti. Tutte quelle de popoli rozzi sono - perció lente, producono poco e malamente. - A misura

larghi in cima che al fondo: sia la luce, che è più forte in fondo, o siane altra la cagione, che qui non curo di rintracciare, basta che si guardino, per restarne persuasi. Gli architetti frattanto sogliono restremare in tre maniere: la prima è, cominciando dalla base alla cima; questa è la più naturale, la più usata in molti celebri antichi monumenti, e l'unica da praticarsi: l'altra è di principiare il ristringimento dal terzo della colonna come si osserva nel tempio di Vesta a Tivoli, e negli archi trionfali di Settimio Severo e di Costantino ; la natura però non cammina a salti : l' ultima finalmente è di farla gonfiata nel terzo della sua altezza e diminuita in tutti e due gli estremi. Se si vorrà consultare l'occhio si troverà disaggradevole. Questa eccita in noi l'idea d'una colonna stracaricata e quasi crepante sotto al suo peso, idea di ruina insomma e di distruzione, che un giudizioso architetto non deve giammai risvegliare in verun edifizio, quando a bella posta non si facesse per farla comparir tale. (Milizia Princ. de Archit.) Vuole inoltre Vitruvio, che il suo architetto s'intenda di musica (De Archit.), e più di tutto di fisica sperimentale. Senza di questa come potrebbe egli fare la scelta delle sei necessarie condizioni per il sito di un buono edifizio. cioè 1.º bontà di terreno, 2.º aria, 3.º acqua, 4.º esposizione sana, 5.º comodità di luogo, 6.º amenità di vedute? senza il soccorso della fisica, come distinguerebbe la qualità e la natura de'materiali, quali sono le pietre, la calce, l'arena, l'acqua, l'argilla, il legno, il gesso, il ferro, la malta e simili?

pertanto e del progresso, e del raffinamento delle idee, si scuoprono le bellezze o i difetti troppo notabili, anche ne'lavori più stimati e creduti perfetti. Uno stesso discernimento introduce la stessa eleganza, la stessa simmetria e lo stesso ordine.

La depravazione del gusto nello arti è Il più sicuro indizio di quella nella teleratura. Gili ornamenti caricati e confusi, c'insegna Rollin, collocati senza scelta contro le buone regole e fuori delle bello proporzioni, sono l'immagine degli scritti e delle opere dei Gotti; quindi i pr gressi delle arti provano la capacità nelle scienze. Fra le une e le altre v'ha un' intirna connessione ed una necessaria corrispondenza: niuna arte è isolata, ma ognuna di esse attinge dalla medesima origine i suoi elementi. La meccanica che le migliorò, le ha snora prodigiosamente estese.

Il genio Il più felice ha bisogno di soccorso per creserte, e per soskenersi. L'anima non può conoscere, ne formare una celebre produzione se non sia come fecondata da una sorgente abbondante di scientifiche congritzioni. Se gli sforzi di un artista saranno inutili senza i doni della natura, i suoi sforzi saranno deboli se non vengano ajutati dal lume delle science (1). La strada però la più age-

<sup>(1)</sup> lo parlo di quei grandi artisti, nati con un genio inventore extentore, a non gid di quelli che la natura formo per trascrivere a copiare: questi, tuttochè non abbiano il merito della novita, sono nondimeno degni di molta considerazione. Andrea del Sarto copiò il ritratto di Leon X alpinto da Raffaello, ed inganno lo stesso Giulio Romano, credendolo originale, quantanque Giulio ne aveze patto il pamergigiamento. I ritrattisti in effetto non sono che copititi esti non creano, ma trascrivono le fuonomis. Per far ciò bene, bisogna possedere un certo particolar dono di memoria che imprime l'immagnia nella mente, la quale poi sesi trannadano, direi corì, alla tela. Soppiamo in fatti dai si, Lacombe (Die. di Belle Art).

vole per cul giunga un artista alla perfezione delle arti, si è senza dubblo alcuno la lettura dei pocit. Apelle divenne grande mercè lo studio di Omero, Crasso e Cicerone leggevano Pacuvio, Massilion si accendeva con Racine, e Michelangiolo si formò sul gusto di Dante. E chi ignora qualsia l'impero d'un' immaginazione sedotta e colpità? Un tipo di regolo, di gusto e di buon senso su cui dovrebbero sempre meditare gli artisti, egli è appunto l'Epistola di Orazio a Pisoni ossia della sua arte poetica (1).

Essa lo guiderà alla critica, gli formerà il gusto, lo avvezzerà a parlare con finezza (2), ed aprirà al suo in-

che Annibale Caracci, per altro immortale pittore per genio e per incenzione, essendo un giorno stato spogliato da' ladri senza potersi difendere, ricorse al giudice e gli dipinae i volti di quei ladri, sopra ai quali ritratti furono esti conotciuti, presi e condannati. Luigi Boulloognon, messo in carece per un debito contratto col suo sarto, fece a memoria il ritratto di costuti e richiese dal giudice il compenso di quel lavoro, che dicera ordinatogli dat sarto.

- (1) · I titoli originali di belle arti sono in natura; ma non fuvri autore alcuno che ne facese un estratto più fedet e più preciso di Orazio nella sua arte pocica. Que si 'opera viene generalmente considerata come il codice della ragione e del buon senso, in quel che concerne le arti. (Batteux, Belle Lettere.) I moderni autori, come Despréaux, Dacier, Bosus , Rassin, Dubos, Maffei, Pope e Metastario si vantano di uver cavate da Orazio tutte le regole dell'arte loro, e Bolleau dicea scherzando: io sono un medico rivestito delle spoqite di Orazio.
- (2) Ecco un'idea di questa delicatezza di pensieri. Virgilio nel lib. H. delle georgiche, lodando Cesare per le sue vittorie contro i popoli asiatici, dice così:
  - · . . . . baec Decios, Marios, magnosque Camillos:
  - · Scipiadas duros bello: et te, maxime Caesar:

telletto quella vaga scena, che gli farà distinguere a prima vista il buono da imitarsi, cdi tattivo da fuggirsi, insegneragli fin dove giunga il dominio della filosofia nelle arti d'immaginazione e di sentimento, quando convenga arrestare ciò che non chiamiamo abuso, a cui va soggetto lo spirito, allorché non conosce altre regole che la novità ed ii capriccio; gii fara discennere le bellezze universali ed assolute, dalle relative e parziali; gii toglierà in somma ti ridicolo, gii formerà l'animo, gii comunicherà, in quanto almeno è possibile, una certa eleganza, e lo costituirà an-cora magistrato competente in ogni genere di letteratura e di arte.

Egli è vero, che lo scrittore di Venosa parla in questa lettera ai poeti; ma egli è vero altresi, che si trovano in essa tutti i semi delle belle arti. I suoi precetti adattar

L'abate Sibiliato con una dotta critica dissertazione intraprese a difendere Virgilio da questa accusa. Orazio all'incontro, per rendere più luminosa e più compiuta la glaria d'Augusto, ali dice:

- · A te, giù poste l'armi, umll s'inchina
  - Dispreggiatore di mortal periglio
  - il Gallo, il duro Ibero e il fier Sicambro
    Di sanguinosa strage sitibondo.
    - · Te, non paventis funera Galliae,
    - · Duraeque tellus audit Iberiae:
    - · Te caede gaudentes Sicambri
    - Compositis venerantur armis.

<sup>·</sup> Qui nunc extremis Asiae jam victor in oris

<sup>·</sup> Imbellem avertis Romanis arcibus Indum.
Or l'epiteto · Imbellem • guata tutte la lode data ad Augusto, non essendo gran merito il viacre una nazione co-darda, e specialmente in confronto dei Decj., dei Marj, dei Cammilli, e degli Scipioni che trionfarono delle nazioni le più forti, e più ourriere.

## -( 286 )-

si possono alla pittura, all'architettura, alla statuaria, alla unusica, ali' oratoria: tunta è la parente la c'i amistà che hanno le buone arti, e tanto stretto è il vincolo che fra loro le lega (!). Le muse sono sorelle, e d Apollo fu ad esse il padre ed il maestro (2). Io citerò gli esempj di alcune regole le più interessanti, e le più rimarchevoli, comuni a tutte le arti, e che concorrono alla perfezione di queste. Raccomanda in primo lnogo Orazio la perfetta imitazione della natura, e l'unità di tutta l'opera. Non rideresse voi forse (dice egli) se un pittore per formare l'immagine di una bella giovane, facesse il corpo di

- (2) Cosi scrive Perrault, parlando delle Muse:
  - La nobile Calliope ne'suoi carmi

    Lada de'Samidal l'angles parte.
  - Loda de'Semidei l'eccelse gesta;
  - · La giusta Clio, che della storia ha cura,
  - Dell'uomo illustre fa la gloria eterna;
  - Erato innamorata un stil plù schietto
     Usa in narrar de'giovani gli amorl;
  - · E Talla, la gagliarda, ognora in feste,
  - · Di sue facezie fa il teatro allegro;
  - Melpomene, la grave, poscla in scena
  - · I regi fa vedere a morte addutti;
  - Tersicore, la snella, più d'ogn'altro
    Del ballo si compiace, e in quel si esercita;
  - · Sotto d'un olmo Euterpe, la selvaggia,
  - · Fa che alle dolci canne il bosco echeggi;
  - · Polinnia poi, la dotta, d'estro accesa
  - · Cento argomenti sulla cetra espone;
  - Ed Urania, la saggia, al cielo innalza
  - · De'pensier suoi divini II volo audace. ·

<sup>(1)</sup> Perció gli inglesi le chiamano arti sorelle. - Omnes artes, quae ad humanitatem pertinent, habent quoddam commune vinculum, et quasi cognatione quadam inter se continentur. - (Cic. pro Archia.)

donna, la testa di cavallo, e l'ingiù di pesce? (1). Questo nittore lungi dall'imitar la natura , verrebbe a sfigurarla, e tradirebbe la verità, senza la quale piacer non ci nossono tutte le opere di spirito (2). Ci rincresce infatti che lo stesso Virgilio ci voglia far vedere i vascelli d'Enea

- (1) · Humano capiti cervicem pictor equinam
  - · Jungere si velit, et varias inducere plumas · Undique collatis membris, ut turpiter atrum
  - · Desinat in piscem mulier formosa superne:

  - Spectatum admissi risum teneatis amici?

Or gli arabeschi di Raffaello sono pieni di simili bizzarrie, che vengono soltanto scusate dall'eleganza della composizio. ne e dall' antico costume che regnava sin dai tempi di Vitruvio, per quanto ci dice egli stesso in queste parole: - Item candelabra aedicularum sustinentia figuras supra fastigia earum surgentes, ex radicibus cum volutis coliculi teneri plures, habentes in se sine ratione sedentia sigilla, non minus etiam ex coliculis flores, etc. at baec falsa videntes homines non reprehendunt, sed delectantur. (De Archit.) Ne'diseoni di Raffaello si vede una testa d'uomo nascere dal centro di un fiore, un delfino che termina in fogliame, una sfinos che esce da un ramo, un cignale che corre nelle reti di pampino e simili. Il solo buon uso che può farsi di queste pitture, a parere di Francesco Milizia (Princ. d'Archit. Civile), si è di riquardarle come uno zibaldone, o come un dizionario di belle parti e di figure distinte, da servirsene separatamente nelle occasioni, ma non mai insieme ed unite.

(2) Per verità, io intendo le verità naturali e non già le storiche. La favola, a seconda d'Aristotile (Poet.), è il distintivo carattere della poesia. Ne può negarsi agli artisti l'indispensabile vanto delle invenzioni ; ma non si permette ·loro d'accoppiare cose per loro natura discordi, essendo questa facoltà circoscritta ne' limiti del verosimile e del probacambiati in Nerridi; Omero p'ù non ci piace, quando ci mostra un fiume uscito dal suo letto per correre dietro ad un altro flume; gli ippogrifi dell'Ariotto, la generazione del peccato di Milton sono della stessa natura. Per questo appunto deridesi come una strana assurdità che gli erol del dramma lirico vadano alla morte cantando, e che esprimano con trilli, e con gogheggi i loro violenti affetti, e le più cocenti loro passioni (1). I versi vengono

bile. A-questa solidissima regola devono essi principalmente attaccarsi. Così insegna Orazio: (Art. Poet.)

• Ficta voluptatis causa sint proxima veris. •

Né debbe l'artista abusare in conto alcuno dell'altrui credenza; così infatti sarebbe, se egli facesse uscire vivo un fanciullo dal ventre di una Lamia, che si suppone poco prima arerio divorato.

 Nec pransae Lamiae vivum puerum extrahat alvo. - — (Orazio, Art. Poet.)

(1) Vi è invero un certo difetto nella musica, la quale dovrebbe rendere quei toni quanto più adattati si potesse alle situazioni dei soggetti ed alle espressioni dei versi . dando agli affetti, che questi esprimono, e più anima, e più fuoco. Vuole perciò d'Alembert che non si dia al flauto una musica allegra e brillante, poiche il carattere de'suoi suoni sembra esser consacrato ad esprimere la tristezza ed il lanquore. La gioja ama infatti i toni i più piani ed i più dolci, ed il dolore i più spezzati e penetranti. Ciò però che v'è d'inverosimile si è che nelle arie di collera e di disperazione il personaggio stia ad aspettare il ritornello, dovendo in quel mentre (per non restare affatto ozioso) servirsi dello sceneggiare, che chiamasi muto, cioè gestire come un pantomimo. Si è saggiamente evitato il difetto di passare da un recitativo liscio, che chiamasi coi termini dell'arte parlante ad un' aria lavorata con finezza, strumentando gli ultimi versi del vecitativo, che dicesi allora obbligato; ma pochissime volperò tollerati sul teatro, tuttochè non fosse questo un linguaggio naturale ed usitato. Accorda cgli un'ampla licenza at pittori, ed ai poeti (1), licenza però che sia tollerata dall'uso (2), e non ripugnante alla natura; licenza per la quale il pubblico conviene tacitamente cogli artisti a condirione che no usino per piacergii e per commuoverlo(3). Il

te si è fatta entrare l'aria senza del ritornello; lo che darebbe più assima ed un non so che di terribile. Invano si dice dai maestri di coppella che ciò si fa per metteru in tono il cantante, piacchè la cadenza del recitativo ve lo invita battantemente, e l'esempio di alcune arie scritte così, ci prova che lo potrebbero essere tutte.

- (1) . . . . . . . . . Pictoribus alque poetis
  - Quidlibet audendi semper fuit aequa potestas;
- Scimus, et hanc veniam petimusque damusque (vicissim. - (Arl. Poet.)
   (2) I pittori, e qli scultori fanno comunemente S. Cri-
- stoforo di figura gigantesca, con Cristo sulle spalle ed in atto di guadare un fiume, appoggiato da un bastone: eppure
  fuori di essere egli stato di alta stalura, e di essersi servito di un bastone, a lui proporzionato, niente di ciò leggesi
  negli atti del un martiro. S. Lucia senza eservicea rappresentasi nondimeno portante in un certo vato gli occhi suoi.
  Non si fa menzione alcuna di un tal mirzolo ne fasti di
  questa vergine siracusma. I Magi infine si adornano di corone e con tutti i simboli della sovrana dignità, sebben
  om costi, che siano stati re: tuttoctò si permette benissimo per esser questi emblemi cristani tollerati dall'uso, ricevuti da tanti secoli, ed autorizzati da lunghe tradizion.
- (3) Non conviene però abusarne e servirene troppo spersoro sono è lecito al poda di far uno continuato dell'ampia libertà che gli si accorda, quando non vi sia egli traseinato quasi a forza dalle rime o dalle cadenze. I più eclebri retori inculcano ai giovani di non prendersi nelle ora-Belle Arti.

personaggio per esempio d'arlecchino è bergamasco, il cui carattere è un misto d'ignoranza, di balordaggine e di grazia: or questo hizzarro personaggio per una convenzione tra il poeta e gli spettatori si softre che sia nero come uno schiavo affricano, cosa assurda in un bergamasco (1). Ma quando queste licenze eccedono poi il limiti dell'uso

zioni alcuna libertà, e che adoprino anzi di rado le figure molto vistose che secuprono artifizio, e raggirano di troppo l'uditore: tali sono per esempio la paranomasia, la sospensione, l'apostrofe, certe antiteti ec.

(1) Il costume salva in qualche modo le cose, sebbene contrarie all'oggetto di loro istituzione. La cornice nell'architettura fu destinata a gettar l'acqua lontano dalla fabbrica, e difenderne le mura. I Greci nati in un clima felice le facevano poco inclinate; più pendenti si costruirono in Italia ed assai maggiori nel Settentrione: non se ne trova vestigio alcuno nell'antiche fabbriche di Egitto dove non piore quasi mai. (Algarotti Sag. sopra l'Archit.) Or essendo questo l'uffizio della cornice, dovria riprovarsi nell'interiore delle fabbriche, essendo lo stesso di portar l'ombrello, standosi a passeggiare all' ombra. Eppure il costume e l' uso l' hanno da per tutto stabilito. lo non ho veduto che pochi tempi senza il loro cornicione. Dovrebbero proseriversi ancora nell'interno degli edifizi le goccie dei triglifi, perchè indicano lo scolo delle acque; (Vitruv. de Archit. ) e le strie o scanalature, quando si vogliano credere cagionate dalla pioggia. Si seusarono queste libertà architettoniche con dire: . che cio si fa per pura vaghezza e galanteria, imitan-· do la natura stessa, che si compiace di qualche ornamen-. to, senza badare alla sua utilità ed alle necessarie sue · funzioni. · (Algarotti ivi.) La natura forni di mammelle i maschi degli animali: ombrò di vaghe penne le teste di più volatili, cose tutte non destinate ad uso veruno, o da noi affatto ignorato e sconosciuto.

si chiamano incongruenze, e quell'artista che le pratica è degno di tutto il biasimo. « Alcuni sciocchi commedianti. dice Voltaire, rappresentando Cesare ed Augusto si vestirono da cerretani con gran parrucca e cappello gallonato .. Certi pittori si presero ancora delle libertà che loro non si poterono affatto perdonare. Tiziano portò tant'oltre la licenza pittoresca, che in una presentazione di Cristo al nonolo vi fece intervenire dei paggi vestiti alla spagnuola; il Tintoretto trattando un soggetto della Storia Sacra armò gli Ebrel di fucili; Paolo veronese introdusse nella cena di Cristo svizzeri , levantini e simili bizzarri personaggi: Alberto Duro in fine vesti i giudei alla tedesca (1). Tali opere malgrado l'esattezza del disegno, la vagezza del colorito e l'armonia delle parti, si acquistarono in tutta l'Eurona per queste loro sregolatezze il nome di belle mascherate.

Impone Orazio, che le membra di un'opera sieno convenienti ad un solo corpo, e che il tutto sia semplice ed uno (2). Quest'aureo precetto fu dai moderni reso ancora

<sup>(1)</sup> Ed il sig. Voltaire scherzando a carico dei pitteri italiani e famminghi dice costi. Han dipinto costror la . Santizsima Vergine col rouerio alla cista; le guerdie etzi-zere alla porta dell'appartamento di Farsone, ed hanno mescolato cannoni e carabine agli archi, e alle antiche freccie delle battaglie di Giosub. (Rag. Cril. sopra la Poesia Epica).

<sup>(2) •</sup> Denlque slt quodvis simplex dumtaxat et unum. • (Art. Poet.)

Un opera composta di tante parti eterogenes viene tantosto derisa e seredistat: ciò suole bens spesso accadere nelle mostre arie musicali. Il maestro di cappella p. e. si propone indifferentemente in ogni aria, nia patetica, buffa, allegra o seria, di cominciare la prime parte con un largo e terminare la seconda con un fugato; tuttochè le parole, i senti-

più perfetto, e più compluto, e se i greci mancarono, fu appunto nelle conoscenze delle tre unità, cioè unità di tempo, di inogo e di azione (1). L'unità di luogo non pre-

menti e l'indole di quella non ammettano tale variazione. Ecco con rovinata l'unità e pregiudicato il buon senso; quando dovrebbero dal cuore stesso dell'aria trarre la cadenza, e farla servire come di perorazione e di epilogo.

Un perfetto modello di unità d'idee, di sentimenti e di nesso dobbiamo considerare questa insuperabile arietta del Metastazio, con cui finge che l'arciduca Massimiliano di anni tre voglita fare un complimento all'augusto suo genitore nel giarno del di lui nome:

Padre augusto, offrirti anch'io Oggi bramo omaggi e voti; Ma inesperto è il iabbro mio, Në dei cor seconda i moti. Ah! se un bacio è a me permesso Su la man del genitore, In quei bacio appieno espresso Farà intendersi il mio core.

- (1) Qu' en un lieu, qu' en un jour, un seul fait (accomphi
- Tienne, jusqu' à la fin, le théâtre rempli. —
   (Boileau, Poet.)

S'inganna grossolanamente il signor Carlo Denina (Stor. Let. e Politi. della Grecia) ausernado che gli antichi greci ates-sero conosciulo le tre unità, di tempo, di luogo e di azione. Aristolile non ha parlato che di passaggio, nella sua protica, dell'unità di tempo e di luogo, rettringendo tutte le azioni drammatiche ad un sol giro di Sole. Si osserva per altro che i greci trascarvatano (se non vogliam dire che ignoravano) queste savissime regole, e specialmente per quello riguarda l'unità di luogo. Aristofone (nella Pace) trasporta la sua udienza or in cirlo, or in terra e spesso ancera nel

scritta, ne anzi nominata da Orazio, è la parte più essenziale d' un'opera. Ella mantiene la verosimiglianza e sostlene lo spettatore in una continua Illusione. Sarebbe assal ridicolo il veder Paride in Ida ed in pochi momenti in Sparta, ed Indl in Trola. Nè so comprendere come il sig. de la Motte che per altro era uno dei primi genj. uno dei plù illuminati accademici della Francia, l'autore dell' Edipo, l'ammiratore di Corneille (1) ed il rivale di Voltaire, abbia ardito disprezzare questa regola contre l'autorità di tanti secoli, di tanti uomini celebri, e tanto unisona alla ragione. . Non mi sorprenderebbe, dice egli, · che una nazione sensata, ma non cost amica delle re- gole, acconsentisse di veder Coriolano condannato a Roma · nel primo atto, ricevuto dal Volsel nel terzo, e stringer · Roma di assedio nel quarto. · In questa guisa il signor de la Motte applaudirebbe tanto (quanto ha vituperato tutta l'Europa) l'antico Giullo Cesare degl'inglesì , ove Casslo e Bruto nel primo atto sono in Roma, ed in Tessaglia nel quinto (2). Non sarebbe egli offeso del costume del tempi

l'infrno. Eschilo (In Emmenlais) fa passare Oreste dal tempio di Apollo in Defte a quello di Minerva in Atene. I Romani stessi che copiarono i greci non usarono meglio de'loro maestri queste regole di unità. L'Aulularia di Plasto, il suo Miles glorious, la Moscellaria, il Truculentus, come pi Adelphos di Terenzio, F Hecyra, gli Heautentlimorumenos peccano contro l'unità di luogo, di tempo e di azione.

 Corneille scrisse un cecellente discorso sopra le regole delle tre unità, e gli autori enciclopedici presera da lui gran parte di ciò, che dissero intorno a questo proposito.

(2) Sarobe anzi desiderabile, che la seena rimanesse sempre ferma. I suoi cambiamenti tendono ad estinguere l'illusione nell'animo dell'udienza; l'improvviso cambiamento la richiama in se stessa, e le ricorda d'essere al teatro, e non già sul luoyo finto dalla seena; ma il vedere da un oltro dello spagnuolo Guillen di far comparire sulla scena un eroe fanciullo nel primo atto, e vecchio nell'ultimo.

L'unità di tempo tanto limitata ai pittori ed agli scultori (1) ed un poco più estesa ai poeti, deesi religiosamente osservare in tutte le produzioni dello spirito. L'errore di tempo, che chiamasi anarronimo, è bastante per guastare le opere le più belle, e le più graziosamente concepite.

Se un pittore ci presentasse Enea e Romolo nello stesso quadro ci darebbe un anacronismo, giacchè Enea visse sette secoli e mezzo prima di Romolo: eppure niente vi è di più comune ai pittori di questo difetto. Il gran Raffaello nella seconda camera del Vaticano, rappresentando il pontefice Oria, e di il generale Elidodro che andava per

canto Oreste, Pilade ed Elettra ordire una conjuva nellatrio del palazzo di Egisto, e contro di lui, appelea un'imprudenza repugnante al senso comune: egli è quiudi necessario colla diversità delle decorazioni, far camminare qualche volta l'uditor sobbeme con molta discretezza, ed il meno che sia possibile. Il pittore però nell' unità di luogo ha maggiore ristrettezza del poeta; giacchè dalla seena che presenta il pittore in un quadro, sia tempio, portico, galleria, piazza, campana, non portà farlo uscie mai più.

(1) Quest'unità è ancora più severa nella pittura che nella portie i si damo al poete 28 he re di tempo pel giro del suo dramma. [(Arist. Poet.) Il padre Bossu assegnò al-l'lliade quaranta estte giorni, otto anni e mezzo all'Odissa, e meno di vette anni all'Endeic; ma tutta la composizione d'un pittore dee risuardare un istante: se oltrepassa quel momento, viene allora ad infrangeri l'unità di tempo. Nell'atto che Calcante alza il caltello sul seno di Ispenia, Citemestra dee volare verso l'altare, respingere le guardie, arrettare il braccio del sacredote; in quel momento stesso Agumennone dee coprirsi il volto, e gli astanti al sacrifizio commuocersi, e palpitare.

sacchegiare il tempio di Gerusalemme, vi fece presente il papa Giulio II con un solennissimo anacronismo (1) Comune poi è il lamento dell'anacronismo di Virgilio, per aver fatto Didone contemporanea di Enea. Si pretese nondimeno di scussto, con dire, che il poeta non è storico, ed altri moderni cronologi per salvario da quest'accusa, fecero discendere ai tempi di Didone l'epoca della guerra trolana.

L'azione, quella aimeno principale, dev'essere una, potendosi chiamare le altre relative (2). Vi sono nell'iliade molle azioni, tutte però subalterne all'azione principale, ossia dell'ira di Achille. Questa unità è il più necessario

<sup>(1)</sup> In altro pittore fece Susanna tra i vecchioni, e mine la lente in mano ad uno di costoro, in atto di meglio osservare le fattezze della domag; ma non aspendosi in quel l'epoca lavorare i vetri piani; ne far quindi lenti ed occhiali; così commite costiu iun imperdonabile anacronismo. Nella villa Negroni, oggi Massimi, fatta fare dal cardinal Peretti di Montallo, che fue poi pontefec coi nome di Sisto Y, vi è un Apollo, che tiene un violino. Un quasi simile istrumento la l'altro piecolo Apollo, o Anfone di bronzo che si ammira nella galleria di Firenze (Addisson, Remat.) anacronismi per essere questo strumento di moderna invenzione.

<sup>(2)</sup> Secondo Tartini, rapportato dal cavalier Filangieri, (Sclenza della Legis, nella musica stesa non si può sinete creare di bello, se il maestro di cappella non si proponga un fatto o un averenimento da dipingere. Ogni sinfonia, 
ossia ogni apertura dello oper deve annunsiare in acrto modo l'azione del dramma; ella deve essere come l'esorito delforazione, che prepara l'uditore a riverere quell'impressione
di affetto che si sviluppa dall'opera intiera, quando questa
però si possa adattare alla prima seena del dramma, alla
quale debbe sempre aver riquardo il compositore. L'Alessandro nell'Indie di Metastasio comincia colla fuga del dispatto esercito di Poro, quella sinfonia richiede un fuquto belte esercito di Poro, quella sinfonia richiede un fuquto bel-

requisito di tutte le belle arti, poichè il piacere concentrato In un punto diviene infinitamente più attivo, e lo apprito non distratto dagli accessorii si occupa interamente del principale. All'incontro poi essendo l'azione più d'unap, e non potendo l'anima abbracciare più oggetti nel tempo stesso, l'interesse verrebbe allora a dividersi, ed in poco si ridurrebbe a nulla. Questo precetto è di rigore pel pittore, a cui non si permettono le azioni subalterne. Un quadro non potrà essere che una sola scena di un dramma: variasse pure per quanto egli volesse sulla sua tela, ci quante guise gli piacesse, la strage degl' Innocenti, quel quadro altro non sard, che la sola scena della carnificina de' fanciulti ebrei; o se ardisse egli di delineare sopra un medesimo campo parecchie azioni, altro non farebbe che rinchiudere molti quadri in una stessa tela (1).

licoso; l'Achille in Sciro dello stesso autore presenta festive schiere di Baccanti, che celebrano con liete danze le orgie del loro nume: quest'apertura dee contenere dei balletti; ma se l'effetto che regna nella introduzione è diverso dal fine, allora la sinfonia debbe aver esatta connessione colla prima scena; eccone un esempio: l'Antigone dello stesso ab. Metastasjo, è un dramma di lieto fine; eppure la prima scena comincia coi pianti e coi lamenti di Berenice. Una sinfonia allegra, e brillante per quanto bella si fosse, offenderebbe in questo caso il senso comune. La musica, pari alle altre arti, deve rigettare come difetti tutte le bellezze fuori di luogo, e non permettersi giammai degli ornamenti distribuiti a caso. Ogni idea, ogni oggetto, ogni passione debbe avere il suo motivo particolare, che sia, dirò così, l'impronta dell'anima, giacchè la sola melodia non può sedurre . nè l'armonia potrà toccare, quando queste qualità non sieno riunite alla natura.

(1) Così fece Raffaello nella scuola degl'antichi filosofi, ch' egli dipinse nella terza stanza del Vaticano. La scena Per una necessaria conseguenza di queste tre unità, ne nasce l'unità dell'eroe che viene chiamato l'eroe principale, l'eroe per eccellenza (1). Questi messo nel suo mi-

è un vecchissimo portico decorato di magnifica architettura. Nel gradino di sopra, Platone ed Aristotile stanno nel mezzo con folla di discepoli ai loro lati; in altra parte del suddetto gradino si vede Socrate che ragiona col suo vezzoso Alcibiade: più sotto Pittagora circondato di scolari, uno dei quali tiene una tavoletta colle consonanze musicali; Diogene sdrajato sul secondo scalino, mezzo nudo, e mezzo involto in un mantello con libro in mano, e la sua scodella a fianco, appalesa un'aria insultante e veramente degna del capo della setta cinica: Archimede chinato a terra diseana una figura esagona; Zoroastro tiene un globo in mano; i giovanetti, che gli stanno alla sinistra, sono i ritratti dello stesso Raffaello e di Pietro Perugino, come Archimede è il ritratto del celebre Bramante Lazzeri. Or senza entrare nell'anacronismo di aver fatto questi filosofi tutti nell'istesso tempo, quando Zoroastro era vivuto molti secoli prima di Pittagora e questi di Platone . Raffaello nou uni in una parete che diversi quadri, ognuno dei quali sarebbe stato di per se capace a darci una bellissima scena. Praticò egli ancora lo stesso nella medesima stanza, rappresentando i quattro dottori della chiesa, a'quali uni varj padri e molti santi del nuovo e del vecchio testamento che disputano sopra l' Eucaristia; ma gli si possono perdonare questi difetti, a fronte delle maravigliose bellezze, esattezza di disegno, salti di fantasia che si ammirano in queste pitture, permettendosi tali libertà, quando si sanno compensare con tratti così sublimi, e cosi grandiosi.

<sup>(1)</sup> Il protagonista nelle antiche tragedie non era në troppo malvagio, në sovranamente adorno di tutte le virti. Se egli fose stato vizioso, la sua rovina non avrebbe ispirato në terrore, në compassione; se virtuoso avrebbe fatto mor-Belle Arti.

glior hume ed aspetto, anima tutto ciò che si muove intorno a lui. Quanti eroi non vi sono nell' lliade? Agamennone, Diomede, Ajace, Ulisse: ma questi tutti non sono che gradini (direi cost) apparecchiati al poeta per inalzare, e far brillare con più splendore le gesta dell'eroe principale, del valoroso Achille. Cost gli eroi di Virgilio preparano la gloria di Enea, e quelli del Tasso la fama di Goffredo.

Accade sovente, che si uniscano più arti a darci lo spettacolo (1): allora devono esse regolarsi come gli eroi.

morare contro la provvidenza, che invece di proteggerlo, e di salvarlo, lo sacrificava all'altrui scelleratezza. Nelle tragedie però di lieto fine, come il Filotete di Soflocle, e l'Ifigenia in Aulide di Euripide, l'eroe espone le più eminenti virtu. Nel Regolo di Metastasio non vi è un personaggio che non possa comparire con decoro, con virtu, con dignità. Fra tutte le belle arti se ne dee soltanto escludere l'architettura, la quale non presenta già l'eroe, ma si bene la scena ed il luogo in cui quegli agisce, e deve farlo in modo che sia corrispondente alla qualità dell'eroe principale, ciò che dai termini dell'arte vien detto (convenienza o decoro): abitano gli dei nell'olimpo, i re nei palagi, il cittadino in una decente casa, il pastore nella capanna o all' ombra dei boschi, e le bestie nei deserti. L'architettura quindi col soccorso della pittura e della scultura deve fare il soggiorno dell' eroe proporzionato alla fortuna del medesimo , talche non sia ne indegno di lui, ne superiore alla sua condizione. Un tempio di architettura corintia brillante e delicata in mezzo ad orridi deserti, e gran masse di rupi gittate alla rinfusa dalle mani medesime della natura, sarebbe disdicevole ed inopportuno. Il solo ordine rustico è convenevole a quella campestre aridità.

<sup>(1)</sup> Ciò accade benissimo in teatro, la poesia, la musica, la danza ci rappresentano l'immagine delle passioni del-

Una sola dee risplendere, e devono rimanere le altre tutte pel secondo luogo. Se per esempio dará lo spettacolo la poesia, la musica dovrá ajutarla a render più distinte le sue immagini ed i sentimenti sparsi nei suoi versi (1).

Consiglia Orazio all'artista di scegliere il soggetto proporzionato alle sue forze (2). - Non potrà ogni pittore fare le battaglie di Alessandro come le dipinse Le Brun; non si compete a tutti il fare l'Elena di Zeusi, le statue di Mi-

l'uomo. L'architettura, la scultura, la pittura, apparecchiano il luogo, la scena , lo spettacolo: ma la sola portia deve regnare, ed il resto dell'arti tutts devono serviria ed ajutarla. (Batteux Belle Lettere) Vuole perfino il sig. Militicia che l'acqua faccia nelle fontane la prima, figura e che la seultura e l'architettura non vi debbano eserve che come accessorie. (Prin. d'Archit. Giv.)

- (1) (Plato de Rep.) Eppure i compositori d'oggi giorno volendo fare da despoti e piacere suicamente, in quanto alla musica, non si danno verus traraglio per la contenienza della medesima colle parole, nè vogliono assogettarla, renderla ministra ed ausiliuria della poesia. Essi invece di far lavorare maggiormente i bassi che sono gli oscuri del amusica, accesseno con posa flosofa l'accompagnamento coi soprani, abbugliando, e cuoprendo la voce che dovrebbe essere la sola a figurare. Essi infine rinforzando la musica col soverchio strumentare, scemano l'effetto, che richiede la passione, che vuode ispirare il poeta.
  - (2) · Sumite materiam vestris qui scribitis aequam
    - · Viribus, et versate diu, quid ferre recusent,
    - · Ouid valeant humeri. · —

Tutti coloro infatti, che caricano lo spirito di studj tra primono la loro immaginazione sotto ad oggetti stranieri per essa, altro non ci presentano nelle opere loro, che continue lacune ed inciampi. chelangialo e l'Encide di Virgilio (1). Ma non so poi quanto sia facile il trovare un gludice giusto nella stima del proprio valore. - Lasclate, dic'egli, abbandonate l'impresa con
destreza; se non vi fidate di portaria a perfezione (2). Ma
chi ha desio di lode, prosegue egli chi aspira all' ottimo, rivolga notte e di i greci esemplari (3). Questa è la via che porta
al sublime (4)-. La Grecia è stata sempre la sorgente del vero
guato e della vera eleganza: essa mise una barriera all'eccesso dell' immaginazione. Quando si vuole ascendero
nelle arti al principio del bello, conviene rivolgree lo
sguardo al greci. Omero fu giudicato il padre dell'epopeja,
Euripide della tragelda, Esopo dell'apologo, Anarcronte e
Saffo delle poesse amorose, Pindaro della lirica e Teorrito
della pastorale. Dovremmo arrossire della nostra stessa maraviglia nel considerare che la poessa greca da Omero sion

<sup>(1)</sup> Dicca perciò lo stesso Virgilio:

Non omnia possumus omnes. •
(2) • . . . . . . . . et quae

Desperat tractata nitescere posse, relinquit.
 (3) . . . . . Vos exemplarla Graeca

<sup>·</sup> Nocturna versate manu, versate diurna. ·

<sup>(4) (</sup>Longiuus de sublimit Soct. XIII.) Si potrebbe a questo usire l'altro precetto di Snecae, il quale vuole che gli artisti vadano qua è là come le api a raccorre il bello per poi comporne un tutto eccellente. Apes debemus imitari quae vaganutr, et flores ad mel facendum tolonoco carpunti qua collegerunt in hune saporem mixtura quadom et propriolate spiritus sul mutant. Nos quoque has apes debemus imitari ec. - (T. II. Epist. LXXXIV.) Due specie vi ha di sublime. La prima è quando il toggetto è marcificos od ha una natural dignità, e l'altra quando non avendo egli miente di straordiario e di ammirabile in se tesso, ricce non dimeno dai talenti dell'artista uno stato luminoso ed imponente.

a Teocrito, cioè pel corso di sette intieri secoli, abbia conservato la stessa purità, e la stessa eleganza.

I Greel forniti di un genio felice, nati in un clima, la cui estrema purità dell' acre adornando gli oggetti a' loro sguardi de' più vivi colort, apriva loro all' anima nuove sensarioni, e foro scoptiva i lineamenti più esenziali e più chiari della natura, non contentandosi di questi vantaggi per imitarit, si davano lutta la cura di sergilierii e di perfezionarii. I leggladin lineamenti della Venere medicea aveano esistito in natura, ma separati fra loro: l'artie greca aggregandoti insieme formò un bello tolale e sor-prendente. Perciò, dice il conte di Caylus, lo studio delle opere del greci cammina di pari passo con quello della natura, ed è parimento utile ed interessante, poichà mercè un attento essens sulle statue greche s'importa a sindiare ed a conoscere la natura maestra di tutte le arti: (1).

Or le arti, delle quaii egii parla sono figlie dell'esperienza e dell'osservazione (2). Il loro immediato oggetto

<sup>(1) (</sup>Vinggio Letter, della Grecia,) « All'ignoranza, soggiunge Voltaire (Lettera alla duchessa du Main), ed alla presunzione che ne è la conseguenza, s'aspetta il dire, che non
« vha negli antichi (cioè nei greci) cosa alcuna du initarzi:
» non vi è anzi moderna bellezza, di cui non vi si trovino
« i semi. « Ella è quindi una somma gloria per la Grecia
il vedere che esta sola è stata il vuica nazione al mondo,
presso cui la mente umana tutti abbia goduto i suoi diritii, tutta abbia messe in opera, le zue facoltà e che nelle opere di gusto, nelle fatiche puramente intelletivati, nel caori di
memoria, ne parti d'immaginazione sia in tutto riuscila con
egual falicia Lo stesso Properzio diecre ai romani di cedere ai greci: « Cedite, Romani scriptores, cedite Grais: «
(L. II. Eleg, XXIV.)

<sup>(2)</sup> La poesia, la musica, l'eloquenza sono debitrici

è il piacere, e ció che ci procura questo piacere sono (come dissi) la semplicità, la chiarezza, la simmetria, e l'espressione.

Per poco, dice Orazio, che gli artisti se ne allontanino, corrono al pessimo (1).

Vuol egli inoltre che sia presentato ogni personaggio acconda del proprio stato, e del proprio carattere. Teocrito e Virgilio furono accussi di aver fatto parlare ai loro pastori il linguaggio de filosofi (2). Così Achille sia feroce, Medea crudele, lno piangeute, bisione spergiuro, lo vagabonda, e tormentato Oreste (3). Questo precetto, che egli cavò intieramente da Aristotile, è molto unisono alla ragione. Sarebbe un ridicolo errore il mostrarci Ulisse imprudente, Alessandro limoroso e Nerone compassionevo.

all'ostervazioni di tutti i loro progressi. Le regole d'osservazione fecero dare diversi diametri alla colonna toscana, dorica, jonica, corintia e composta. Lo non so perciò capire qual figura potevano mai fare le colonne del tempio di Geruademme, la cui altezza era di 18 cubiti, portando un capitello di tre cubiti. (Reg. Ib. IV. Cap. XXV.) Le ostervazioni fecero ancora conacere che una forma quadrata era conneniente alle facciate delle chiese, alle porte della città, agli archi trionfali, e da tutti i padisfioni: la lunghezza maggiore dell'altezza appartenere ai palagi e dai porticati, l'altezza infine eccedente la lunghezza, alle cupole, alle piramidi, ai campantii, ed al torri.

- Si paullum a summo discessit, vergit ad imum.
   Teocrito nell'Idilio XIV e XVII, e Virgilio nell'e-
- gloghe III, IV, V, VI.

  (3) · · · · · honoratum si forte reponis Achillem;
  - Impiger, iracundus, inexorabilis, acer
  - · Jura neget sibi nata, nibil non arroget armis
  - · Sit Medea ferox, invictaque, flebilis Ino,
  - · Perfidus lxion, Io vaga, tristis Orestes. ·

le (1). Platone colla sua finezza di pensare non rifrovava bastante digiti anel dolore dei vecchio Priamo, quando questo re dell'asia per ottenere il cadavere del suo valoroso figliuolo Ettore, giungeva ad un passo umiliante, prostrandosi al piedi del giovine Achille, a cui baciava quelle mani, tinte ancora dei sangue di tanti suol figliuoli: eppure altro allora non avea consultato Omero, che l'enegica voce della natura, e volle mostrarci nel più possente dei re, il più tenero ed il più sensibile insieme dei padri (2). Egli è quindi necessario, che l'azione e l'espressione di un personnaggio corrispondano al suo grado, ed al suo carattere (3).

<sup>(1)</sup> Si osserva infatti che noi ci formiamo l'idea di certic caratteri e costumi dal semplice nome, che ci viene additato di qualche celebre personaggio. A tutti gli uomini liberali e magnanimi si dai il nome di Cesare, a tutti i calorosi si dai il nome popolarmente di Orlando, a tutti i conquistatori quello di Alessandro, a tutti gli sciocchi quello di Pulcinella, ed a quelli, che non conchiudono nel ragionare, il nome di Paccirillo.

<sup>(2)</sup> Non si potrà affatto negere di esser questo uno dei più bei pezzi che abbia fatto Omero. La natura ed il sangue hanno più forza topra di noi dello stesso orgoglio, e del l'amore istesso. Una madre è felice, assisa accanto alla culla del suo pargoletto. I tratti i più toccanti dell' figenia sono quelli appunto in cui Citennestra soccorre essa figlia, ne quelli di Achille che difende la sua amante, possono giungere a quel tenero da quel pateico.

<sup>(3)</sup> Uno de'più bei tratti si è, senza dubbio alcuno, ciò che Milton fu dire a Satan, a quello spirito a cui altro non resta che desideri, quando egli innalizato da'suoi colpecoli meriti ad una rea grandezza, sollevando quell'orgogliosa fronte citatrizata dal fumine, seclama così:

<sup>·</sup> Ahimė! quei poco san quanto mai caro

## -( 304 )-

Disapprova Orazio un cominciamento troppe fastosa. E perché, dice egll, e perché mai si apre l'autore un enorme vastiti, non potendo poscia adempire facilmente le sue promesse? · (1) La poesia, l'eloquenza, l'architettura, ogni bell'arte in fine deve andar crescando dal debole al forte. Il bravo architetto non consuma tutte le ricchezze dell'arte sua nel decorare il suo vestibolo. Po criticato il Segneri, per aver dato alla sua predica del Paradiso questo brillante principio: · Al cielo, al celo fedeli miei devotissimi, al cielo al cielo · E come poteva il resto del suo

- · Vanto si vano ognor mi costi, e in quali
- · Tormenti io gema internamente, quando
- Mi adoran dell'inferno essi sul trono:
   Con scettro e diadema alto inalzato
- « Io pur cado il più basso, ed il supremo
- Solo in miseria io son: tale è la gioia
- · Che trova ambizion.
- - · Lungi egli è dal conceder, quant'io
  - « Lungi pur son dal supplicar la pace
  - -----
- Tu sii solo il mio ben, per te alla fine,
  - · Per te col Re del ciel diviso io tengo
  - L'impero, e più che sua metà dee forse
    Sentir mio regno.

Satan in questa guisa, nel suo stesso avvilimento parla un linguaggio suo proprio, e tutto degno di lui, il linguaggio cioè della superbia, della vanità e della disperazione.

- (1) . Nec sic incipiens ut scriptor cyclicus olim:
  - Fortunam Priami cantabo, et nobile bellum.
  - Quid dignum tanto ferret hic promissor hiatu? -( Art. Poet.)

sermone corrispondere alla grandezza e allo splendore di questo invito? Come potera la di lui immaginazione sostenersi con ale così lufuocate, per un volo cotanto audace? (1) Raccomanda lo Scrittor venesino di pultre, di limare le proprie opere, né doversi esse apprezzarse son canceilate o ricorrette (2). Platone non finiva giammal di ritocare i suoi Dialoghi.

Dopo la sua morte fu ritrovato che avea fatto in venti differenti maniere il principio della sua repubblica. Nessuna cosa, dice Tullio, è stata condotta alla perfezione dal suo bel nascere (3).

<sup>(1)</sup> Si è agisto fra i retori qual luogo debasi assepare agli argoment più forti. Si dichiarmo alcuni pel cominciamento a fine di pretenire gli animi degli ascoltanti, e renderti docili alla pervuasione. Altri però, col preetto di Cierone • augestur semper el increscat oratio • cogliono portarti all'ultimo. Ciò mi sembra invero assai opportuno, e ragionerole, giacchè serve allora l'ergomento a fisare l'inverteza dell'ultore, a farri una decisiva impressione, ed a determinarto al suo partito.

<sup>(2) · . . .</sup> limae labor el mora. Egli è pertanto necesario procaeciaris prima una serie d'idee chiare e distinte sopra il soggetto che si deve trattare. Ciò che si concepisce bene, e sentesi fortemente, si sa anche esprimere con naturalezza e felicità.

<sup>(3) (</sup>De Cl. Oral. N. XVIII.) Il conte Afferi soggiunge. In ogni arte non si può mai far bene, se non dopo di aere fatto male alla prima, e quindi successicamente sempre meno male, finché quel ben fare di eni è capace l'artista, si troit utto siluppato dalla maestra esperienza. E ciò principulmente accaderd a quel professore, che tentando un genere di cui non ha perfetti modelli, dorrà ad un elempo i migliori mezzi per quel dato genere diaersi, e da se stesso eseguirti (Parere sulle sue Trag. T. V. dello Relle Arti.

Proibisce Orario, proibisce severamente ai pittori ed agli scultori di esporre alla vista degli spettatori certe cose, che narrate poi dal poeti, o dagli oratori fanno minore impressione (1). Non deesi per esempio far vedere Nerone, che danna a morte la sua stessa madre. Non ci potra un pittore, senza mancare alla decenza, presentare Didone ed Enea nella spelonca, in tempo del loro traviamento, come ce lo descrive Virgilio, poiché fali scene che vengono permesse ai poeti, ed agli oratori se fossero maneggiate in pittura o ln iscultura, e se portate fossero in teatro, (2) ci arrechere/berto della nausea e del disgussio.

stile) Studiate bene e per molto tempo, dice S. Girolamo ciche ei proponete di scrivere, nè prestate orecchio ai vosti adulatori. • Ne ad scribendum cito prosllias et levi ducaris insania. Multo tempore disce quod doceas, ne credas laudatoribus tuis. • (Lib. II. Epist. XIII ad Rust. Monachum.)

- (1) · · · · · · multaque tolles
- Ex oculis quae mox narret facundia praesens. Per cui soggiunge un altro autore: (Art. Poct.)
- Magis visa, quam audita movent: — (Spec. Hist. Vinc.)
- all'opposto poi ri zono dell'intenzioni poetiche e favolose che usate dagli oratori riescono strane e ridicole. Longino nel suo trattato del sublime (Secl. XV.) ce ne appresta un esempio nell'immagine d'Oreste, già furioso, guando atterrito dallo sdepno degli dei e dalla di lui supposta conquira delle infernali divinità, vede, e parla alle furie nella seguente mamiera:
  - · Dimitte me tu quae es una mearum furiarum:
    - Medium me ulnis amplecteris ut jacias in Tarta-(rum. - — (Vide Euripidis Orestem.)
- Se questa esclamazione si usasse dall'oratore sarebbe condannabile e mostruosa.
  - (2) Platone ne'suoi libri sulla giustizia vieta l'imita-

Nel fondo de'cuori i più corrotti vi è sempre una voce che parla segretamente in prò della virtù e dell'onestà (t).

- Dividi , separa , ei prosegue , le cose sacre dalle profane (2). - Sannazraro, che mancò a questo precetto fu da tutti vituperato e biasimato. Mescolò egli nel suo poema che tratta del più augusto de' nostri misteri , vogio dire dell'Incarnazione del Figlinolo di Dio, il sacro col profano. Conviene forse che parlando dell'Inferno, ne lascl egli l'impero a Plutone, e vi introduca le Furie, le Arpie, Cerbero, le Gorgoni, ed i Centauri, divinità tutte del paganesimo? È forse degno il paragoue che ei fa dell'isola di Creta, e di Delo, famosa l'una per la nascita di Giove, e l'altra pei figli di Latona, colla piccola città di Bettemme ove nacque il Messia? Si rimproverò al Segmeri di essersi troppo servito nelle suo precibe ad si convenie suo medica del medica del mottologia (3) perchè mal si convenie.

zione sul teatro di una donna traviata nell'amore, o fra i dolori del parto. Bandisce da questo luogo gli schiari, che facciano azioni degne di loro bassezza e tutti i malvagi, ed ubbriachi, che s'insultano e divengono furiosi. (l.ib. III.)

- I più dissoluti bramano di comparire onesti in mezto delle loro sozzure. S. Agostino lo confessa di se medesimo quando s'immergeva in tutti i disordini della sua giotentù.
   T. I. Confess. Lib. II.)
- (2) Publica privatis secencere, sacra profanis: -Michelangiolo Buonarroti nel suo celebre Giudizio Universale vi mecsolò impropriamente il sacro col profano; Minouse giudice dell'inferno, Caronte che da disperato batte col suo remo le anime tratte già nella barca, stanno in compagnia di Cristo, della Vergine, degli apostoli e dei profeti. L'essere stato Michelangiolo studiosissimo della divina commedia di Dante, lo trascinò in questi errori.
- (3) Questo difetto però del gran riformatore del secentismo, dell'immortal Segneri, si deve attribuire alla letteraria corruttela del secolo in cui visse, e l'abuso delle sue poeti-

niva alla cattedra della verità (1). Criticò Andres la sublime lettera scritta da Pope, in nome della celebre Eloisa al suo

che espressioni viene assai più ricompensato da quella profonda rendizione, che lo see considerare come il principe della toscana eloquenza. Platina però senza i pregi del Segneri scrisse le vite de Pontefici e non atendo materia bastante, empiè quelle dei primi papi, della storia degl' imperatori pagani di quei tempi, e mescolò le storie sacre, e gi alti di alcuni martiri, coi satti savolosi delle divinità del gentilesimo.

(1) Ma non si creda però, che lo studio degli autori pagani non si appartenga ai sacri oratori. Vuole anzi S. Agostino ehe vi si applichino indefessamente per togliere da quelle opere l'oro e l'argento, e servirsene nella predicazione del vangelo. . Sic doctrinae omnes gentilium non solum simulata, et superstitiosa sigmenta. Quae tamquam aurum et argentum debet ab eis auferre christianus ad usum justum praedicandi evangelii. (T. III. De Doctr. Christ. Lib. II.) cita egli uno stuolo di padri ehe ne feeero grandissimo uso ad imitazione di Mose, che erasi istruito colla massima cura nella sapienza degli aegizj. • Eruditus est Moises in omni scientia Egyptiorum. . (Art. Apost. Cap. VII.) S. Girolamo ehe trattò la stessa materia ed anche più diffusamente cita in una sua lettera (ad Magnum Orat. Roman. Lib. II Epist. I.) molti passi della Bibbia nei quali sono allegati degli autori profani, e fa una lunga denumerazione degli autori ecelesiastici, che ne hanno parimenti fatto valere le testimonianze, per la difesa della religione cristiana. Fra i sacri oratori nomina S. Paolo, del quale produce molti tratti cavati da poeti greci. lo non parlerò in questo luogo, che brevemente e del solo Cicerone. Nei suoi libri sulla natura degli dei, sul fato e sulla divinazione, troviamo quanto erasi fino allora pensato da'più gravi filosofi intorno alla teologia naturule. I suoi pensieri de'fini bnoni e de'malvagi le sue queamato Abelardo, perché vi é un interessante contrasto, tra la natura, e la grazia, tra la virtù e l'amore (1). Eppure Andres dovea rammentarsi, che si dee tutto perdonare alle grandi e violente passioni: che Pope altro non fece, che raccorre tutto il bello delle lettere latine originali, scritte da quei dotti, ma disgraziati personaggi, e ne formò la sua, avendovi sin anco castigato alcune ardite espressioni del testo (2). Dovea in fine considerare, che i sentimenti di

stioni tuscolane, le leggi, gli uffizi, i dialoghi della vecchizza e dell'amicizia, i suoi paradoni, ci spiegano dottamente le quistioni tutte della moral fiosofa. Il frammento rimastoci del suo sogno di Scipione, spiega e conferma colla più subime eloquenza l'immortalità dell'anima. Lattanzio e S. Agostino ce ne hanno conservato alcuni passi che potrebbero attribuirsi al più saggio de'flonsfi cristato.

- (1) So quanto sia stimata (dice egli) e lodata da'poeti e da bielli spiriti. . . . Sard pora edeloleza ad mio anino, ma io amo di vedere l'insimuante, e pattifica, e l'aspro ancora, ed il pungente di una profonda passione, non il farioso, ed orribite di un forzennato affitto; io cerco l'espressioni che mi tocchino il cuore, ma non posso sentire quelle che me los truggono. Più m'increse, che Elvias voglia giungare fino alle bestemmie per dare maggior forza alle sue espressioni, e metta insieme Dio d'Abelando, e si protesti, che son la importa di perdere il ciclo pel suo amante. (Stato e progres. d'ogni letter. T. V. Par. II. lib. 1)
- (2) Eloisa colma d'affanni, rinchissa nel chiostro ri-cree a caso una lettera d'Abelardo (un tempo suo sposo, ed or monaco per confusione)e si riuceglia tutto il suo fuoco Irritata dagli ostacoli, che la natura, per opera d'uno zio erudele, avas messo alla di lei felicità, non riguarda più misura alcuna. Cerca la timida religiosa di combattere una ciolenta inclinazione, ma vi è tratta suo malgrado dai tragorti amorsis. Rilorna di tanto in tanto in se medesima,

questa lettera sono figli legittimi del cuore e che vi parla in essi la più tumultuosa, la più funesta e la più cara insieme di tutte le passioni (1).

ma si abbandona poco dopo a quella funesta ed inutile inclinazione. Fra le altre espressioni di Eloise al suo adorato Abelardo, si legge la seguente oltre modo maleagia ed empia.

Te magis offendere quam deum vereor: tibi placere amplius, quam ipsi appelo. Pope la modifico. La storia di guesti venturati amanti è stata scritta da diversi autori e perfi no dallo stevo Abelardo. Niente vi e di più tenero, e di più interessante. Abelardo le si affeziono quando le insegnava le scienze, e singolarmente la teologia. La sua discepola, che sapea ausai bene il greco, l'obreo, e di latino mostrò nelle di lei lettere maggiore eleganza dello stesso Abelardo, e furono essi due le più dotte persone del secolo duodeiro.

- (1) Se Eloisa, ed Abelardo non fouero giunti all'estremo dell'amore, e le a loro fervida passione non aveste loccato i limiti del delirio e del furore, non avrebbero potuto terivere nella maniera come essi lo fecero, e che Pope copiò per la sua bellissima Eriodic. L'usomo per quanto sensibile sia, ha anche bisogno di aver provato i mali e di sensirii per deservierii con forza tale, che sia capace di ispirarii agli altri. Ecco alcuni tratti della bella traduzione dell'ab. De Luca:
  - · . . . Quest'egro cuor riempi
  - Solo di Dio; perch'egli sol può farsi
  - · A te rivale, e all'amor tuo succedere

  - Allor che il fato struggerà la tua
  - Salma gentil (del fallo mio caglone,
    Cagion della mia gioja), in ratti d'estasi
  - Resti assorbito il tuo martir: discendano
  - · Splendide nubi intorno, e veglin gli angioli;
  - Splenda l'aperto ciel di gloriosi

A questo precetto vi vengono invitati ancora gli archietti. Una chiesa del Gesò, dice Algarotti, non dee sondgliare al tempio di Giove, o di Marte. Rimprovera Thomas il gusto lialiano del decimosesto secolo, quando s' incontravano di frequente le rovine d'un antico tempio accanto ad una chiesa, una statua di S. Pietro sopra la colonna coclearia di Trainao (1), e la Madonna accanto ad un Apollo e ad una Minerva. Ma in quell' epoca, secondo Il testimonio di Vollare, i sacri oratori francesi facevamo di peggio, giacchè citavano Virgilio ed Ovidio, e gli avvocati S. Acostino e S. Girolamo (2).

<sup>·</sup> Raggi, e i santi ad abbracciarti corrano

<sup>·</sup> Con un amore all'amor mio simile.

<sup>(1)</sup> Chiamansi coclearie quelle colonne, che contengono delle scale dentro di se. Il senato, ed il popolo romano verso il principio del II secolo, inalzarono in onore dell' imperadore Trajano per la vittoria da lui riportata nella querra dacica contro il re Decebalo, questa colonna istoriata di bassi rilievi esprimenti la prima e seconda spedizione di quell'augusto con 250 figure di nomini, oltre quelle d'animali, e di macchine. Il pontefice Sisto V fece situare la stutua di brouzo dorato, rappresentante l'apostolo S. Pietro. ove anticamente era quella di Trajano, dell' equale dorato metallo. Nell'altra famosa colonna, eretta a Marco Aurelio per le sue vittorie sopra i marcomanni, i germani, i sarmati ed altre nazioni che si vedono scolpite all'intorno, in basso rilievo, e che egli dedicò ad Antonino Pio suo suocero, lo stesso pontefice vi fece collocare di sopra il simulacro di San Paolo, parimenti di bronzo dorato, fatto col modello di Tommaso della Porta. (Leti, vita di Sisto V. T. II.)

<sup>(2) «</sup> Les prédicateurs citaient Virgile, et Ovide et les avocats st. Augustin et st. Jerôme. (Essay sur l'hist. génér. T. XX.)

Sebbene una delle principali qualità delle belle arti sia la chiarezza e la facilità, pure è qualche volta permesso all'artista lo indicar semplicemente alcunc cose, e lasciare all'amor proprio altrui il piaccre di scuoprire il resto, come lo è nell'allegorie, o nelle metafore, a condizione però, che vi sia chiarezza bastante. Ouesto è un dono, che fa la natura ai genj i più grandi, e chi n'è infatti men fornito, si sforza d'innalzarsi, come fanno quei di piccola statura, che cercano di sollevarsi sulle punte de' piedi (1). La chiarezza dev'essere il primo attributo di un'opera, sia ella di stile sublime, medio o infimo. Lo stile nelle arti è come il colorito nella pittura: le diverse gradazioni impostate e mescolate con arte, deggiono formare un colore, che sia quello della natura medesima, e b'sogna che non ve ne siano nè troppo acuti, nè troppo deboli. Una felice scelta di parole, di modi, di espressioni, di cadenze, una varletà di frasi, una naturalezza, nobiltà, sublimità e da pertutto un'elegante semplicità, sono gli attributi necessarii alla comnosizione di uno stile, che piaccia la tutti i tempi (2). Le

<sup>(1) -</sup> Pierumque accidit ul faciliora sint ad intelligendum, el tucliora mullo quae a doctissimo quoque dicuntur, el quo quis ingenio minus valet, hoc se magis attollere, et ditatare conatur: ul statura breves, in digitos eriguntur. -(Quintil. Inst. Orat. Lib. II.)

<sup>(2)</sup> Lo stile italiano nelle belle arti è il mipliore di tutta l'Europa, dopo quello di Grecia e di Roma. Però in oggi
l'Italia trovasi quasi meglio nella poesia che nella prosa.
Ciò infatti fece dire all'abate di Olivet. In vorrei che la
Francia potesse avere i suo poteti classici come ti ha l'Italia. (Remar. sur Raciue rapportato dal Canon. de Cosmi,
Elem. Filos. T. Il. Cap. VI.) Dante, Petrarca, Ariosto, Tasso, Filicaia, Metastario, Savioli sono stati ammirati con istupore dalle altre nazioni, ma nella prosa, parmi, non posas diri altrettanto.

Muse e le Grazle appo i greci aveano un medesimo tempio, volendo addimostrare gli antichi che queste divinità non devono mal essere divise. Lulli era cost persuaso le cose le più facili essere le migliori, ch'ei restava lietissimo, quando sentiva cantare dal popolo qualche pezzo di sua musica la sul ponte nuovo di Farigi (1). Il settimo canto del Tasso è il più generalmente amato in tuta l'Italia, e questo appunto è il migliore fra tutti per il suo vaphissimo episodio di Erminia, pezzo ammirabile e di insuperabile (2).

Non mi dilungo a parlare dello stile, ma addurrò soltanto in questo luogo due esempi di stile pittorico alto e maestoso, che ci rapporta Montesquieu, parlando di Buonarroti. . Dipinse Michelangiolo il suo Bacco non come i · pittori fiamminghi vacillante e cadente, stimando ciò essere · cosa indegna della maestà di un Dio: ma nella stessa fer-· mezza di quel nume, gli diede un'aria brillante figlia del · vino, che ci addimostra tutto il di lui piacere nel vede-· re scorrere il liquore dentro la sua tazza. · Similmente nella galleria di Firenze dipingendo egli la passione di Cristo, fece la Vergine all'impiedi che quarda il Figlio senza dolore, senza pietà, senza affanno, senza lacrime. Parce strana una tal mossa, eppure egli è questo un tratto il più grande ed il più sublime: poiche suppone informata la Vergine di quel gran mistero, e le fa quindi sostenere con grandezza di animo lo spettacolo di quella morte.

- (1) (Algarotti, T. VIII. Pensieri diversi.) Rammentavasi egli di quel detto di Orazio, che si legge nella sua prima epistola del libro secondo:
  - Interdum vulgus rectum videt, . . . .
- (2) (Rolli, Osservaz. sopra il Parad. Perd. di Millon) Il popolo però si lascia qualche volta trasportare dal maraviglioso e dal terribile. Il volgo napoletano, dice Mario Pagano (Disc. sull'Orig. e Nat. della Poesia), è perduto per udire i romanzi di Orlando, che accoppiano guerre, amori, Belle Arti.

Eco quindi che noi dobbiamo sempre giudicare dell'eccellenza di un'opera, non già sui nostro semplice gusto (1), ma sulla pluralità dei suffragi (2) Il gran Policelto scrivera sotto alle sue statue - Policelto la faceva - come se per terminarla attendesse il voto del pubblico. Decsi però avere molto riguardo al parere degli artisti di quella stessa facoltà, della quale decsi giudicare, quando non sieno essi mossi da invidia, da gelosia o da altro particolare interesse (3). La poessa, dice a tal proposito il signor Voltaire,

. fate ed incantesimi; ed è tale il trasporto della nostra ple-. be per si fatte cose, che mi ricordo aver io difeso molti an-· ni addietro un omicida che avea dato la morte ad uno per · aver tacciato di vile il suo Rinaldo. · Questo romanzo fu ridotto in Inghilterra ad un'opera drammatica: di sua natura doveva esser piena di lampi, di tuoni, d'illuminazioni e di artifizi di fuoco. Per contentare l'udienza convenne farvi questi spettacoli e pel timore di non incendiarsi il teatro, tenevansi pronte molte botti piene d'acqua da servire ad ogni e qualunque accidente. (Lo spettatore inglese Vol. I. ) Il volgo inglese si compigee e si atterrisce in vedere sul teatro un'ombra, uno spirito, e specialmente quando comparisce con una tunica insanguinata. Uno spettro ha spesse volte fatto arricchire un impresario, tuttoche altro non avesse fatto che attraversare il teatro, o sorgere da una apertura di esso e precipitarvisi poco dopo, senza aver proferito nemmeno una parola. (Ibid. Lett. 44.)

(1) Nelle materie di gusto bisogna consultare il consenso universale degli uomini. E dove trovare altra autorità per l'ultima decisione? e qual altro tribunale può darvi la sua sanzione?

- (2) Insegnava a tal proposito Aristotile: quod omnibus videtur, verum est. -
- (3) L'invidia dei pittori francesi non potendo tollerare la fama delle belle opere di le Sueur, armò le sacrile-

è una specie di musica, della quale Disogna che abbla un nomo qualche cognizione prima che ardisca di giudicarne (1) · . Un ciabattino criticò ad Apelle la scarpa nella figura di un suo quadro, ed Apelle fu costretto a correggeria conoscendo il suo errore (2).

Frine, la furbetta amante di Prassitele, seppe trargli per via di un inganno, quale opera era da lui più stimata, per cui non esitò ella punto nella scelta; prese il simulacro di Amore, e lo regalò a Tespe sua patria (3).

Io non dico però che la vivacità onde brillano I capo-

ghe loro mani, e si videro guaste e sfigurate tutte le teste dei quadri che questo grand'uomo avea dipinto nel chiostro de'certosini di Parigi. (Argens., Rifless. sopra le Passloni.)

(1) Le orecchie infatti del volgo si rallegrano al soltetico d' irregolari cadenze; ma il gusto di chi è esercitato nella musica si compiace delle consonanze, della forza del contrappunto e delle enarmoniche proporzioni.

- (2) Se ne insuperbi il ciabattino, e passò a criticare il resto di quel personaggio, al che Apelle gli rispose: Sutor, ne ultra ccepidam Cicerone in una sua lettera (ad Attic.) non arrossisce di confessare di acree appreso da un marinagio la vera significazione di un vocabolo di nautica. Egli infatti nel I. libro dell' oratore, da lui scritto sette o otto anni prima di quella lettera, acea dato a quel termine un senso dell'insutto faiso el erroneo.
- (3) Prassitele erasi perdulamente appassionato di Frine. Questa sua amante gli chiese la più bella opera sua. Valentieri, egli vripose, a condizione che la escepliate voi stesta. Incerta Frine fra tante meraviglie dell' arte, finse che uno schiavo annunciase un incendio nello studio di Prassitele. All' son rovinato, esdamo l'artista, se non salvano. l'amore ed il satiro. Frine ne rise, lo assicurò, che con quella falsa voce lo avea forzato ad illuminarla sulla seelta, e si prese il Cupido. (Pussan. Lib. 1)

lavori delle arti, debba solo colpire gli artisti avezzi a studiar la natura. Egil è vero che colui, che vi si è di più applicato, la riconosce un po' meglio quando ella è bene imitata, a guisa di un somigliante ritratto, che piace a tutti coloro che conoscono l'originale; ma guai ai prodotti delle belle arti, tutta la cui bellezza è riserbata pel soli artisti.

Quello però, che dobbiamo sempre guardarci di decidere si è, che la tale o la tale altra opera sia così perfetta che non possa portarsi più in là: giacchè al dir dello stesso Seneca, vl è sempre da aggiungere qualche cosa alle arti, nè si può giammal riempire un vuoto che non ha limiti (1). La Galatea di Raffaello fece credere, che la pittura avesse toccato il segno di tutta la sua perfezione; eppure la celebre testa di Michelangiolo nel piccolo Farnese ci offri l'idea di un genere più fiero, e più terribile a cui quest'arte potesse esser condotta. Colle pitture di Raffaello sembrava questa facoltà condotta all'auge di sua eccellenza. Venne il Tizlano, e le recò maggior bellezza nel colorito; il Correggio però seppe trovare una finezza, ed un gusto nel chiaro-scuro, di cui non aveano idea né Raffaello, nè Tiziano. Sembrava che avesse Tullio esauriti tutti i fonti dell'eloquenza; ma il Bossnet, il Fénélon , il Bourdalone e il Fléchier fecero vedere che vi era un'altra specie di elo-

<sup>(1) -</sup> Multum adhuc resta operis, multumque restabit, nee ulli nato post mille saecula praechudctur occasio altquid adhuc adjiciendi. (T. Il. Epist. LAIV.) Le belle artiponopno in opera le ricchezze della natura la loro circonferenza adunque è indefinite, el loro sorgente è ineasunta. Qualunque cosa, benché portata all'eccellenza, è tuttavia uscettibile di maggiori gradi di elevatezza. Non si dà niente di perfetto, ma solo da nigiforarsi. Quando le arti si arrestano, è appunto perché il genio cessa di presedere ai loro propressi, si si contenta di una gelida initiazione.

quenza che poteva abbracciarsi con più onore, e che era molto diversa dalla tulliana.

Due contratii difetti sogliono indebolire la vaghezza e l'eleganza delle bolle art. In primo è lo sitie troppo seco e troppo sterile: e l'altro è il troppo abboudante, e soverchiamente carico di ornamenti. È sempre però peggiore quello, che nasce da povertà che da ricchezza (1). Alcuni per esser brevi divengono oscuri (2); sed avvi ancora chi vuole espressamente essere oscuro per affettare sublimità. Sconsigliato! tu devi dipinger la natura, e la ricopri d'un velo? Tatto il sublime consiste nel più chiaro, nel più intelligibite, ed in quello che entra vivamente nell'animo, anco del più disattento spettatore. Altri poi per rendersi soverchio chiari, divengono ciarloni (3). La brevità è una vera bellezza quando va unita alla faciliti (4). I Greci seguaci ed imitatori degli orientali ce ne apprestano i migliori esem-

Vitium utrumque: pejus tamen illud quod ex inopia, quam quod ex copia venit . . . . Facile remedium est ubertatis: sterilia nullo labore vincuntur. • ( Quint. Inst. Orat. Lib. II.)

<sup>(2) · · · · · ·</sup> brevis esse laboro,

<sup>·</sup> Obscurus fio: . . . . - (Horat. Poet.)

<sup>(3)</sup> Il timore di un male, ne sa sovente incontrare uno peggiore, dice lo stesso poeta.

Dum vitant stulti vitia, in contraria currunt.
 —
 (Horat. Sat. II. Lib. I.) Al che Despréaux;

<sup>•</sup> Souvent la peur d'un mal nous conduit dans un (pire. • — (Poét.)

<sup>(4)</sup> L'opera - sullo Spititio delle Leggi di Montesquieu, viene accusata come difettosisima per la overchia precisione de suoi principj, che la rende qualche volta difficile a capirsi. Dipinse Montesquieu (dice l'autore dell'elogio di Machiavelli, Par. I.) meno gli oggetti della natura che quelli della fantasia.

plari (1). Conoscevano essi che un discorso troppo lungo stanca l'attenzione, e confonde ia memoria. Eppure questo difetto d'importuna ioquacità si è fin anco introdotto sul pergamo. L'uso di parlare un'ora sopra un soggetto steritie e aempiice, ii metodo fissato di dividere, e di suddividere (2; di spiegare ciò che è evidente, o di provare ciò che

L'abate Bartèhlèmy nella sua magnifica ed eloquente opera • Il viaggio in Grecia del giovine Anacarsi • ce ne rapporta varj preziosi monumenti.

<sup>(2)</sup> Si vollero assegnare all'orazione sei parti, che compongono questo verso:

<sup>·</sup> Exorsus, narro, seco, confirmo, refuto, peroro, · Di tutte le 56 orazioni, che ci restano di Cicerone, in otto solamente si trova una espressa divisione. Nelle altre resta così celata che sembra affatto di non esservi. Demostene non se ne servi quasi mai. Il Segneri non le amo molto. Non distrugge ella forse l'unità? non appalesano quelle analisi un certo studio ed artifizio, che rendono diffidente l'uditore, e gli fanno temere, che si voglia sorprenderlo ed ingannarlo? Eppure alcuni moderni tenacemente attaccati allo sopraddette regole, non vollero tralasciare l'esordio, la narrazione, la divisione, la conferma, la confutazione e la perorazione. Ma i più moderni, meno di essi scrupolosi, stabilirono non esser sempre necessaria la divisione, e quando un soggetto può esser compreso a colpo d'occhio, sarebbe una puerile affettazione il porla in pratica. Lo stabilire una proposizione ed incalzare con argomenti a provarla, è la strada la più sicura, la più amena e la più praticabile. Niente ei eolpisee tanto, quanto un punto universale, ed i particolari moltiplicati apportano molestia allo spirito, confondono la memoria, e spargono nell' anima delle impressioni leggere e fugitive. Il padre lettore Gio. Alfonso da Mendrisio, minore riformato, in un suo panigirieo in lode del dottore S. Agostino prende per soggetto la sapienza di quel santo vescovo,

è ineffabile; di analizzare, come si fa nelle scuole, di amplificare (1) ciò che richiederebbe per colpire gli spiriti toc-

e lavora sopra di essa la sua orazione, che è molto ben concepita, e richiama tutta l'attenzione dell'uditore. Così egli dice nell'esordio: - Alla sapienza di Agostino rivolgo attento · lo squardo, questa sola trascelgo per oggetto del mio ra-· gionamento, oggetto, secondo me adattato ai presenti tem-· pi e bisogni. Di essa parlando, mostrerò, che la sapienza d' · Agostino è stata ed è tuttora di difesa e sostegno della chie-· sa e del principato, potendosi perció di lei ripetere collo spi-· rito santo ec. · Si potrà però dividere benissimo, quando necessariamente lo esiga lo sviluppo del soggetto, e servirà allora ad ajutare l'attenzione, la memoria e l'intelletto dell'uditore. Le più recenti osservazioni han fatto conoscere che ciò deesi soltanto praticare nelle proposizioni complicate: ma non mai in una che abbraccia da se sola tutto il soggetto. Modello delle divisioni e suddivisioni, è a mio credere la famosa predica di Massillon sopra la morte del peccatore.

(1) Io non ardisco di criticare l'amplificazione: so benissimo che un pensiero considerabile passa a quisa di un lampo e può appena essere compreso, se non si rappresenta vestito, direi così, e decorato. L'amplificazione, al dir di Cicerone è fra tutte le figure il maggior trionfo dell'eloquenza: · Summa autem laus eloquentiae amplificare rem ornando. . (T. III de Orat.) Per essa l'oratore ingrandisce o diminuisce gli oggetti a fine di far più forte impressione nell'animo, o per indebolirei e cancellarei una contraria idea. Ma io parlava di quelli che per ingrandire esagerano una cosa, e che altro non adoprano che parole vuote ed inette. Gli elogi che non hanno altro sostegno che le voci vaghe e le fraei sonore somigliano alle bolle di sapone che brillano per l'aria, ma che poi spariscono al menomo soffio. Maggior difetto si è quello di voler troppo impicciolire gli oggetti, e di mostrarci i Titani come altrettanti pigmei, lo che riesce affatto freddo e ridicolo. Chi è dotato di buon senso, di fuoco, e di

chi forti e manhere sodissime, non fa în oggi della eloquenza dei pergami che una cialata, la quale ei stordisce colla volubilită, e ci addormenta colla monotonia. Tutta în fine la perfezione delle belle arti consiste în questo: cioê, quando sesse, svegliando l'ammirazione, apportano îl magglor placere possibile, ed occupano în un istante e l' immaginazione e lo spirito; quando fanno provare all'anima una continua serie di deliziose sensazioni; che se vengono qualehe volta interrotte, ciò è ad oggetto di rinnovarle con maggiori vivacità. I titoli originali di tutte esse sono în nature: tanto piò si solleverà un artista, quanto più cercherà di avvicinarsi alla imitazione della bellezza e semplicità di essa; tuttoché dovrà sempre restare molto al di sotto del suo originale. E chi potrebbe mai uguagliare il pennello dell' omipotenza che va prodiciossmente scherzando in tutte le opere di sua creazione.

uno spirito eloquente potrà amplificare, profondire, dipingere con grazia e sublimità. Ecco un esempio: Mosè fa dire a Dio: · Dixi: ubinam sunt? · (Deut. XXXIL) Parlai: dove son essi? Eccolo amplificato. Parlai a' miei nemici nella mia collera: il semplice suono della mia voce li dissipò. Voi che foste testimoni della mia vittoria, rispondete: dove son essi? Gli avvocati sogliono abusare per verità di questa figura. Se accusano, amplificano l'atrocità del delitto; se difendono esagerano i motivi che quasi a forza vi trascinarono i loro clienti; e procurano con questo mezzo scuotere la fermezza del giudice, e far penetrare nel posto della fredda ragione, l'entusiasmo della immaginazione. Il maggior lusso, la maggior pompa dell'amplificazione si addimostra negli elogi funebri. In Fléchier. l'esordio per Turena; ed in Bossuet, quello per Condè son capo-lavori di questo genere: nè all'Italia mancano modelli di equal potenza, che or non adduco per non entrare in discussioni di confronto, non permessemi dgi limiti propostimi. È però vero che non deesi adoperare di troppo l'amplificazione, poiche la mente non ricere mai un'impressione tanto grande, come quando è percossa da un colpo solo.

## APPENDICE

A pubblicare questo sunto di utili teorie e di storiche erudizioni sulle belle arti, lavoro tenuto in serbo per molti e molti anni a solo mio uso, spingeami non altro che la dolce idea di far servigio ai giovani artisti, oltreche in generale a tutti gli educati ingegni, col risparmiare ai primi la fatica di svolgere le pagine infinite di antiche e moderne opere per rinvenire quello, la cui inscienza od obblio mal converrebbe al loro nobile esercizio, e procurando agli altri un dilettevole erudito trattenimento, ed un facile mezzo insieme di acquistare quella tal quale artistica intelligenza, che suole maggiormente ingentilire gli animi, e nobilitare le menti.

E son io ben lieto di poter ora con certezza dare nel segno delle accennate mie vedute; ora, io dicea, perchè abbattutomi durante la stampa di questo mio sunto nella lettura di un lavoro francese preziosissimo, sotto il titolo Etudes sur le beau dans les arts, tanto mi piacque che mi decisi farne tesoro al mio proposito.

Mentre quindi la Francia, col ripetere della recente opera le edizioni, applaudisce alla dottrina e al cuor gentile dell'autore, ch'è il celebre Giuseppe Droz, uno degli illustri suoi Accademici, io nell'itala versione delle tanto pregevoli di lui idee dò al mio libro un' Appendice da renderlo vera mente prezioso, se esserlo per se solo non poteva.

## BELLO

Anche dopo aver assaporato tutti i diletti, dei quali il Bello inonda i sensi e il cuore, se mai prendesi a definirlo, travia la mente in idee confuse. 41

Belle Arti.

E ben é vero che quando si tratta di una quistione di qualche rilievo, si appalesa a prima giunta come gii uomini bene spesso non comprendano il preciso significato dele parole di cui si valgono. Il più di esse rassomiglia a que rotoli di monele che vanno in giro siccome effettivo danaro, senza pur mai venir noverate.

Per iscoprire gli elementi, del quali si compone li bello, giusti si significato comme di questa parola, convien considerare gli oggetti su cui diffonde la propria vaglezza, e giungere ad iscoprire le qualità che in ciascum d'essi si riuvenegnon comuni. Ma noi accordiamo bettà ad oggetti si disparati che parrebbe sulle prime impossibile distinguere le qualità che sieno fra di loro comuni. Un'orazione, un templo, una melodia, una bufera, un arbusto, gli esseri i più direttamente opposti, hanno nome di belli

Questo nome, considerato nel suo più ampio significato, indica sollanto che quelle cose che lo si meritano, hanno nel loro genere una tai superiorità. Così noi ne facciam uso anche a riguardo delle opere dell'arti più dozzinali, quando le siemo fatte con esattezza. Ma v'hanno fisfatte arti che a tutte le altre soprastano così per la grandezza delle diffectità, come per gli affatturati iliusi che in effetto producono. Queste sole danno ad alcune opere una eccellenza incontrastabile, e per conseguente la vera beliezza. La superiorità relativa non basta per costiture il bello, quale noi dobbiam raffigurarcelo; egli è d'uopo che valga a recare vivaci innressoni all'amino nostro.

Il vero hello, quello che accende l'entusiasmo ed intenerisce il corre, ci sorprende precipamente quando io scorgiamo nelle azioni degli nomini; giammai non potrebbe inspirare più nobili sculimenti, e la betila per eccellenza la è quella della virth. Il bello ci si appalesa pure aliorche, considerando la natura, i nostri orchi s'incontrano in quadri spiranti freschezza, o di ni seene maselose. Finalmente noi lo ammiriamo nelle arti privilegiate, nelle arti incantafrici, alle qualit condisesse il proprio nome. lo prenderò solo a considerare quest'ultima parte, non togliendo però che le due prime alcuna volta abbiano ad offerirei idee od esempj, che potranno servire all'uopo nella teoria che ho divisato di esporre.

## BELLO NELLE ARTI

Le qualità che producono il bello sono a un dipresso le medesime nelle differenti arti. lo ravviso codesta virti ponendo mente che un sentimento universale è cagionato da tutto le più belle produzioni. Ascoltate la ligenia di Racine, e quella di Gluck; considerate l'Apolto; immaginatevi di essere in Roma o in Atene ad udirvi le aringhe delro or atori; tutte siffatte cose con differenti sensazioni vi commoveranno, ma tutte concordemente vi sublimeranno lo spirito. Se un amico delte arti Insistesse perrehe s'avesse a definire il bello, od almeno recarne qualche idea, lo si esporrebbe un po'vagamente si, ma però rettamente, di-cendor geli e quello che sublima lo spirito.

Un senso pieno di voluttà el commove, quando lo spirito nostro si sublima, percebé in allora le fraottal morali s'indirizzano ad un migliore scopo, e novelle forze el si aggiunono. Questo sentimento nasce in noi nel momenti più cari della nostra vita; i pensieri generosi, le zaioni magnanime lo sviliuppano, e gli prestano ajuto: al contrario i vizi) to respingono, ma la speranza d'esserne ancora occupati fa nascere in cuore quella calma fortunata, che tien dietro al pentimento.

Tutti gli uomini sentono il bisogno, almeno confusamente, di elevarsi alcun poco dallo stato abituale. Ma illusi nei mezzi di soddisfare a codesto bisogno s'affuttean in vani tentativi, si disputano ricchezze, si ambiscono poteri e si direbbe che si cerca un aggrandimento materiale in iscambio del morale.

La vaghezza delle belte arti risulta da ciò, che inspirauo la sublimità che è propria delle facoltà umane. Quanto più un animo è dotato di sensitività e di grandezza, tanto più egli gode dei prodigi delle arti. Al contrario questi prodigi esistono appena per quegli animi, cui la natura produsse meschini ed agghiacciati, o che tali sono divenuti a motivo del continuo versare in occupazioni interessate, frivole o servili. Il bello non vale a lusingarii; egli è siccome una pura luce diffusa invano per pupille per sempre chiuse ad il el splendore.

Fa d'uopo conoscere gil effetti, prima di venire spiegando le cagioni. Noi abbiamo più sopra veduto qual sia l'effetto che produce il bello; ora provlamoci di scoprirne le qualità che lo costituiscono.

Ponendoci in siffatta investigazione per due parti noi possiamo traviare. Ascoltate Diderot che in tuono magistrale ci dice: . lo chiamo Bello fuori di me tutto ciò che contiene la se medesimo quanto valga a destare la me l'idea di rapporto, e bello a riguardo mio è quello pure che desta una simile Idea. . I freddl comenti dl questa oscura definizione non potranno mal illuminare nè gli artisti, nè i filosofi. Se si avesse a scegliere un errore, io proporrei quello che è figlio di un' immaginazione poetica. Platone nel rapimento a cui lo trasse la bellezza, onde scoprirne la sorgente, richiede gli del de'loro segreti. Egli pensa che le anime esistessero prima dei corpi, e che libere e pure s'Intendevano d'ogni cosa, di cui hanno perduto la memoria, annidandosi in una scorza grossolana. Tuttavolta questa reminiscenza può essere ridestata, e la commozione che proviamo alla veduta di un sommo lavoro, è prodotta dal ricordare quella suprema perfezione, cui le nostre anime contemplarono in quel primitivo loro stato di sicurezza e d' indipendenza. Un tale sistema non reggerebbe alla più superficiale disamina: ma questa fantasia di Platone era quella di un' immaginazione vivace, e varrebbe ad accendere il genio d'un artista. Nelle nostre considerazioni eviteremo entrambi questi errorl; non vogliamo offrire, se mai ci è dato, nè astrusi precetti, nè vane chimere.

Badism bene soprattutto di non volger forzatamente i fatta acconda delle nostre opinioni, ed ostinarci a stabilitre un sistema minutamente architettato, perché v'hanno delle qualità che si rincontrano in tutte le più belle produzioni; ma quelle che lo tracciero, saran elieno le sole da cui provenga la bellezza? Coglieró le più appariscenti, altre forse di minor conto mi siuggiranno. La mancanza d'una delle qualità, su cui si fermeranno i miei squardi, basterà dessa a far isvanire ogni ombra di bello? No certamente, se le rimanenti, spinte ad un aito grado, eccitino tuttavia un vivo interesse. Io dubito che un sistema intorno al bello non valga mai a conciliare gli uomini, se non concede a l'eggliori qualche libertà di togliere, o d'aggiungere alcunché, a talento della propria maniera di giudicare, al principi stabilità dall'autore.

#### GRANDEZZA

Una qualità fisica ci si mostra per la prima in quelle parti che sottostanno al giudizio del senso della vista. L'animo nostro si pone, come a dire, in proporzione cogli oggetti che gli stanno d'inforno; ed è per ciò che noi amiamo la grandezza nei monumenti.

Le rive del Nilo hanno veduto codesta grandezza di spiegare il suo potere. Nati sotto un cielo, la cui perpetua aerenità sembra aumentarne l'ampiezza, sud iun terreno dove lo sguardo si perde misurando l'uniforme immensità di quelle pianure, giu egiziani dovettero far si che le opere ioro fossero concordi con quel vasti teatri, cui volevano decorare di edifizi, di obelischi e di piramidi. La natura loro condiscese, offerendo prodigiosi massi di granito; essi trasportarono le roccie intere, e l'Egitto vide associarsi la durata de suoi moumenti a quella del mondo.

Se v'ha argomento a credere che giganti abbiano anticamente abitata questa terra, non v'ha poi ombra di dubbio che uomini dotati di squisito intendimento, e di imna-

giuazione ridente hanno abitata la Grecia. Eglino si mostrarono più solleciti di abbellire la loro vita colle arti, di quello che raccomandare le loro abitazioni ad una perpetua durata. Valendosi di tutte le forme che l'occhlo considera col maggior diletto, si scostarono egualmente dall'enorme pesantezza delle fabbriche egiziane, e dalla frivola leggerezza che di poi ebbero gli ornamenti degli Arabi. Vaghi del nobile e dell'elegante, ed accoppiando mai sempre codeste qualità, assegnarono alla grandezza giusti confini. Noi la ritrovlamo con novello splendore nelle opere dei romani, i quali crano destinati a far maravigliare il mondo coi loro monumenti, siccome lo avevano spaventato colle loro armi. E l'amore del bello si è conservato alla lor terra natale: e l'artista che la percorre eleva il suo genio e si avvezza ad odiare le opere meschine e manierate, e ricercare continuamente quelle linee grandiose e semplici che lusingarono il suo occisio per ogni dove della ricca Italia.

Un sentimento naturale, un bisogno di elevarsi, hasterebbo per ispirare all' uomo il desiderio di porre grandezza nelle opere sue: e questo desiderio vien maggiormente accresciuto se poniam mente alla natura. La veduta di un albero maestoso, di un'immense pianura, di una parte dell'Oceano ci sorprende, ci commuore. E se l'albero è antico, se la pianura è coperta di messe, se l'ùceano è sconvolto dalla procella, noi siamo doppiamente commossi; ci sembra allora che la grandezza morale si aggiunga alla fisica per iscuoterci l'animo.

L'architettura è quell'arte, in cui la grandezza mateiale è necessarissima; poichè la è quell'arte, oso dirlo, in cui si rinviene molto meno di grandezza morale. Spieghiamoci meglio. L'architettura non si vale d'altro mezzo per ditettare che della vastità delle sue opere, delle distribuzioni delle parti che le compongono, degli ornamenti onde si fregiano. I mezzi per ditettarci sono pochi; mentre che la pittura, delineando azioni, o la scultura, mostrandoci. figure animate, destano in noi una folla di idee, di sentimenti che ci parlano all'animo ed al cuore, e si fanno signori d'ogni nostra facoltà. Osserviamo nulla meno che l'usar di grandi proporzioni così nella scultura, come nella pittura, chumezzo efficacissimo di accrescere l'impressione del bello.

Il disegno colla ginsta proporzione delle linee rappresenta figure, che, ad onta della piccola mole, sembrano grandi alla immaginazione. Una statua di pochi pollici può avere il carattere della forza e della maestà, per cui riconosciamo du na Ercole od un Giove; na mi è d'uopo, venir considerandolo per qualche tempo, ed è la sola considerazione cho me ne appalesa le bellezze. Per tal modo le arti del disegno, quando sì circoscrivono in piccole proporzioni, perdono il grandissimo vandaggio che risulta dal buon effetto di una prima veduta.

Quanto questa prima impressione, subitanea, forte, non debb'essere preziosa per l'artista che si propone di occupar l'animo nostro, e di riempirlo di entusiasmo! Cambiate proporzioni all'Apollo del Belvedere, riducetelo a soli cinque piedi, e voi lo avrete soggliato della sua divinità (1).

Scene domestiche, od argomenti somiglianti a quelli che valsero a Greuze il duplice titolo di un uomo colto,

<sup>(1)</sup> Egli à vero che ciò sarebbe un dargli la più sconcenevole misura. Quando le figure hanno solamente qualche
pollice di grandezza, offrono una imitazione evidentemente
inesatta: noi ben tosto le supponiamo di molto maggiori proporzioni, e il immaginazione potrebbe pure farne de clossi.
Ma quando l'artista le ha fatte di quattro, o cinque piedi
sembra actrele disegnate così, come le ha vedute. L'imitazione non si scosta tanto dal vero onde lo spirito abbia ad
operare da se, e posti nell' impossibilità di aggrandire queste meschine figure, noi non abbiamo sotto gli occhi che una
natura ignobile e bussa. Si potrebbe a questo proposito far
qualche eccezione; ma le sono assai rare.

e di un uomo dabbene, produrranno funto il loro effetto enza distendersi gran fatto. Ma considerando un bellissimo quadro da cavalletto che rappresenta un fatto istorico, sempre ho rammarico che l'autore abbia trascurato di scegliere dimensioni più convenienti all'ingegno suo. Ed io penso ch'egli n'ebbe il medesimo rammarico, e che più fiate gli venne talento di ricominciare il lavoro; ma si va sempre infievolendo il pensiero di uno sisso argomento; la ragione suggerisce quanto si potrebbe ancora sperimentare, ma la fantasia non la seconda più. 'Panno nelle arti del giorni, direi quasi, d'ispirazione, dei quali convien trar profitto; chè questi giorni non ritoranno più, o, se ritoranno, egit è per altri argomenti (1).

Considerando il Diluvio del Poussin non si saprebbe desiderare a questo capo-lavora latun'altra perfezione. Con tante poche figure, in cost angusto spazio l'artista ci rappresenta la fatal scena di un mondo! Non v'ha dubio però che se l'autore avesse scelto di più grandi proporzioni, l'effetto di questo quadro sarebbe stato ancor più subitaneo e prodigioso.

<sup>(1)</sup> Non asprei bene indicare qual sarebe il quadro di cui Proz qui parla. Ad ogni modo il precetto è avoic che se noi poniam mente a quei dipinti che per essere ricchissimi di figure non danno luogo a grandi proporzioni, cedreno che non sono mai quelli che colpiciono in un subito ed allamente l'animo nostro. Si racconda che Michel Angelo, visitando i latori di un suo codoro che dipingera in una sala di un gran signore, e non troconadori a caso l'artista, espo nu di una maraglia della camera medeirima una testa colossale, quasi volesse ricordare al tuo discepolo di emendarsi del dipieto di dipingere tutte le figure piecole. Saputasi la casa, fu ordinato che venissero da quell' artista dipinte le rimanenti pareti, e losse lasciata intatta quella dispenata de dichebangolo.

La vastità può render minori i difetti di un' opera ed allora l'impressione dell'insieme assorbe, per così dire, le impressioni eccitate da'suol particolari.

Il colonnato del Louvre a Parigi è ginstamente censurato dagli artisti. Perrault, dicon essi, ha fatto un apparato di lusso, senza por mente all'utilità su cui si fonda la bella architettura; le colonne binate, di cui fece uso, offendono il buon gusto e la ragione. Pure questo colonnato si ammira pel carattere della grandezza sua; esso è un ricco disegno cui amiamo, senza però ribatterne le critiche, offerirlo per modello.

Sembrerebbe che avvezzi alle forme semplici e nobiti dell'architettura greca, noi dovessimo aver a schifo le chiese gotiche; ed invece le ammiriamo. Le masse ne sono belle, e la grandezza loro a prima vista ci colpisce. Softermati inanazi a cotali vecchi edifici, noi ne veniam considerrado con tai quale maraviglia un miscuglio di barbarie, di eleganza, di robustezza, di fraglitist, noi consideriamo l'inànito lavoro dell'oomo, ed i prodigi dell'arte. La nostra immaginazione è scossa. Le memorie dei tempi scorsi, e le idee confuse che si risvegliano alla veduta di codesti monumenti danno l'ultimo complmento a quel carattere imponente, solenne, che richiede lo scopo al quale sono posti, e che non può venire scemato dagli ornamenti fraglii e meschini che vi sono affistellati con pazza profusione.

Noi amiamo la grandezza fisica: tutta volta ponderiamo codesta qualità, e non ne esageriamo punto il potere. La grandezza offre all'artista uno spazio da doversi riempire; lo faccia egli maestrevolmente: ed ecco, che ci cagiona una viva e profonda esnazione, che non avremmo sentita se da più angusti confini fosse stato circoscritto. E questo si è il vero vantaggio delle qualità che prendiamo a considerare. Ma una fabbrica, di cui questo ne sia l'unico merito, allora pure che si attrae la nostra attenzione, è al di sotto di un veramente bello edifizio, più che l'architettura gotica non lo sia alla greca. In fine se l'artista accordasse troppo va-Belle Arti;

-1/1

lore alla grandezza ed alla vassità, i suoi concetti diverrebbero stravaganti. Quando noi vogliamo far mostra di forze esagerate, ben tosto si appalessa la nostra debolezza; ed il gigantesco è il ridicolo del grande. I monumenti debbono aver l'impronta non già della forza degli uomini, ma bensi della possanza del genio.

Le scene sublimi della natura ci opprimono col peso della immensità loro; elleno ci fanno attenti, ponendoci sott'occhio il nostro nulla. L'uomo, dicono tutti, è sempre seco medesimo in contraddizione; il sentimento della debolezza sua ha benanco per lui vaghezza. Questa contraddizione, non è. a mio credere, che apparente; e forse in ogni situazlone l'animo nostro è si ingegnoso da valersi d'ogni mezzo per sublimarsi. Una donna va orgogliosa dell'amante cul idolatra, facendolo signore del suo destino; ella è superba d'averne appoggio. Ouando noi ci prostriamo alla veduta di stupendi lavori, questo abbassarci non è affatto assoluto: non isperando di potere ottenere somiglianti prodigi , noi aspiriamo almeno a renderne il più degno omaggio. Così colpiti dalle idee che ispirano le grandiose scene della natura, noi ci umiliamo al cospetto del Creatore del tutto; ma noi ritroviamo ben anco delle nobill commozioni, chinandoci sotto quella mano che trasse dal caes la luce ed i mondi. Non è punto questo un calcolo menzognero; l'animo non dice punto in se stesso: io voglio elevarmi , nel mentre che la bocca suona, mi umilio; ma bensi è un'ammirabile forza che ci guida, ed egli è appunto perchè v'ha dell'elevatezza in codesta umiliazione, che noi proviamo quello scuotimento che ci diletta. L'ampiezza non sembra molto necessaria alla bellezza nelle arti che non sono soggette al senso della vista. Ei pare che la poesia e la musica indirizzandosi direttamente all'animo, possano intralasciare alcuni mezzi di cui alcune altre hanno d' uopo valersi. Ne recheró una più giusta ragione ; la musica e la poesia appalesando successivamente le differenti parti, tutte ad un punto ci colpiscono.

Nullameno osserviamo, che l'ampiezza può aggiungere prima giunta no farne gran conto. Concepire un vasto disegno, armonizzare le molte parti, tenerle continuamente unite onde collegare il presente coll' antecedente, e fario servire a quanto verrd di pot; inventare, unire e recare una motitudine di idee che tutte ad un fine mirino, codesto lavorto esige una vigoria d'ingegno ben piò, che non la ri-chieggano iavori di più piccola mole, i quali con maravi-gila sorgiamo sviupparsi nel lunghi poemi.

Riguardo alla musica non faró dissimile ragionamento. Tatti noi dall' amore del canto potrà accaderci di abbattersi in un bel motivo; ma il piccolo trionfo di nna romanza non ci assicurerà giammai di tentare la gioria di una drammatica composizione. I lunghi lavori esigono e la forza dell'ingegno, e la durata d'ispirazione, che distingue l'artista dall'amatore.

Quando si vuole recare l'effetto del bello al più alto grado, è d'uopo adoperare la grandezza e l'ampiezza; gli è un quadro importante di cui sa disporre l'ingegno; consideriamo ora le qualità che valgano a riempirlo degnamente.

### VERITA' E IMITAZIONE

Un tal quale istinto ci conduce a voler conoscere la verità: ne traggo una prova da quella curiosità sempre attiva che nasce, si sviluppa coll'intendimento nostro, e non muore che con esso.

Il vero ci diletta, anco astrazione fatta dall'utilità sua, c da qualunque altra considerazione. Se nelle scienze esstte si arriva ad iscoprire un principio certo, la commozione che noi proviamo risulta in parte, non v'ha dubbio, da questo, che si hanno messe in opera tutte le forze, e se n'ha ottenuto un successo difficile; ma ella è cagionata eziandio da quella soddisfazione che la conoscenza dell'e videnza ispira. Ammirando le opere delle arti imitatrici, ci diletta. --118

ti considerare fino a qual punto può il genlo giungere onde abbetiire la natura; ma senza fare altri calcoli noi godiamo di quelle opere, nei momento stesso che noi sclamiamo: come sono tere!

Vha nella verità, non saprei qual vaghezza che essenzialmente conviene ai bisogni dell'animo nostro. Lasciamo ai metafisici la spiegazione di questo fatto, a me basta il conoscerlo, e vederne per ogni dove le pruove. Ingegnose finzioni ci seducono, le favoie ci diettano fanciulii, nè cessano dal loro impero fino alia vecchiezza; mentre che loro prestiamo e l'orecchio ed li cuore, la verità ci fa conoscere i suoi diritti ed a così ridenti menorgne non ci affezioniamo mai tanto, che aliorquando ia ragione, gentilmente illusa, può ammetterie siccome vere.

Le arti si studiano di riunire tutto quanto debbe iusingare I nostri sensì, ailettare il nostro animo, commuovere il cuore, inflammare la immaginazione. Scorrono i vasti campi popolati di prestigi e d'iliusioni, ma considerando qual impero eserciti la veriià, da questa tolgono in parte la loro possanza.

V'hanno certe epoche în cui si veggono sorgere delle singolari composizioni create da fantasie bizzarre, e da cervelii înfermi. Siffatte composizioni, spogiie di verită, colpiscono la molitindine, eccitano l'entusiasmo di qualche scolaro, ma ben tosio cadono obbliaie per sempre. L'immortalită non appartiene che ad opere vere, poiché sono le sole, delle quali gii uomini di tutti i secoli riconoscono la bellezza, comparandola coll'etreno esemplare.

Il sistema però che vorrebbe ridurre le belle arti a questo solo pincipio, alla imitazione della natura, va soggetto ad aicune eccezioni. Invano io ricerco aicuna traccia di vero in una sinfonia, in un'aria deslinata unicamente a blandire l'orecchio. Non saprei trovarvi ombra d'imitazione: e chi credesse che il canto degli uccelli fosse il modello di quelle composizioni armoniche senza espressione determinata, costui s'ingannerebbe a partitio. Quei passi ne'quali il

compositore vuole imitare il cicalio degli uccelli sono facilmente notati, ma quando egli inventa motivi gentili e vaga armonia, egli non fa che seguire la propria ispirazione.

L'architettura è pur essa della classe distinta: la verità che vi si può ravisare non proviene dallo studio della natura. Laugier pensò che una semplice capanna fosse l'archetipo del più sontueso edifizio. Se dovessi studiarani di provare che l'architettura è un'arte imitatrice, vorrei sailre un po'più oltre. Le nostre mani hanno costrutto la capamna, e le spelonche furono le sole ablizacioni dei primi uomini; ma un palagio è tanto lontano dal rassomigliare ad una grotta, che sarebbe assurda cosa il collocare l'artista fra gli imitatori. lo veggo bene siccome una palma abhia potuto of ferire un modello della prima colonna, ma i nostri architetti non anderanno mai per le foreste onde apprendere la maggiore eleganza o nohilità dei colonnali: s'imitano hene spesso l'un' l'altro, ma la natura non mai.

Qualche legame solo sussiste fra il bello dell'architettura e la verità. Noi desideriamo che i templi abhiano un carattere augusto; ci offenderehhe il vedere un casino di delizite con un aspetto rigido; od una prigione d'un disegno elegante e leggero; noi condanneremmo codesti difetti di con venienza, e veggiamo tantosto che v'ha qualche analogia fra la convenienza e la verità.

Spesso i fregi dei nostri edifici hanno in se de'grossolarori. L' occhio, per esempio, è offeso quando in un teatro veggiamo gli spetlatori perigliosamente sospesi da cortine in mezzo a colonne. Il dire che l' architettura non abbia ombra di vero sarebbe quel medesimo che approvare assurdi di questo genere.

Farò qui osservare un'ultima eccezione alla regola, che helle arti sieno imitatrici. Alcuna volta il poeta a sonifilianza dell'oratore, non imita punto, ma esprime quel che pensa, e dipinge quel che sente. Non è già vertità d'imitazione, ma sibhene vertità positiva quella che ci piace in udir queste linee: • che il vostro animo ed i vostri onimo ed i v

· stumi ritratti nell'opere vostre, non prestino altro mai · che nobili immagini . Io non posso avere in istima

· quei pericolosi scrittori, che infamemente coi versi si

· scostarono dall' onore ; traditori della virtù in un foglio

· colpevole agli occhi de'leggitori, fanno amabile il vizio! •

Dopo d'aver eccettuate l'architettura, la musica e la poesia allora quando non descrive oggetti, nè fa parlare alcun personaggio, acconsento al principio che le arti abbiano la natura per loro modello.

L'imitazione, quando è vera, ci caglona diletto. Le figure dozzinali che ritrae Teniers dovrebbero spiacere agli occhi, pure non si considerano mai senza diletto le produzioni di codesto artista, perchè hanno verità. Siffatte opere son belle? Lo sono, se si prende questa parola nel più ampio significato; nel loro genere hanno una superiorità relativa. Ma colui che è avvezzo alla bellezza dell'antico, colui che proferisce con riconoscenza il nome di bello presso ad oggetti che gli sublimano l'animo, costui si limita a dire dei quadri fiamminghi, che sono giocondi e naturali.

Le imitazioni triviali pongono una grandissima differenza fra la poesia e la pittura. Quando è posto in versi il linguaggio grossolano e sconvenevole del basso popolo. supponendo pure che ci desti il riso, noi ne abbiamo onta a sorridere. Perchè dunque poniam noi maggior delicatezza, e maggior severità per un'arte che per un altra? La parola ci sembrerebbe più nobile che il pennello? E sarebbe lecito perció alla pittura di scendere senza macchia a soggetti che inviliscono la poesia? Tutte le arti son figlie delle muse, e non potrebbero risplendere di viva luce se non conservassero una tal qual purezza. La ragione della differenza che noi abbiamo notata si è, che la rappresentazione della natura grossolana ha nella pittura difficoltà tali da appalesare del merito; nel mentre che la quelle produzioni le quali appena osiam nomar letterarie, ella può essere ritratta dall'uomo, del più meschino ingegno fornito. Il vero bello essendo sol proprio di quelle opere, che possono sublimare l'animo nostro, il poeta e l'artista debbuno secgliere argomenti sempre degni di commovere e di piacere. Considero i capo-lavori composti dietro questi principi, e veggo che differenti generi v'banno d'imitazione.

Alcuna volta il poeta ci discopre la natura quasi senza alcun ornamento suggerito dall'arte, ma con iscelta cosi felice, e dipinta cotanto fedelmente, che ci scuote in ravvisandola. Ed è questa maniera di raffiguraria, che fa si belli nella loro antica semplicità moili tratti d'Omero, di Sofocle, d'Euripide.

Sovenite pure l'arte del disegno ci diletta per codesto genere d'imitazione: non è più Il bello triviale di Tenlers, nè manco la perfezione ideale di Rafiaello. M'arresto alla veduta d'un dipinto di Le Sueur che rappresenta S. Brunone che sta leggendo una lettera. Il Santo è ritto in piedi, legge con attenzione; la sua fisocomia è tranquilla, l' atteggiamento il più semplice che mai possa uomo immaginare. Questa figura attrae i miei sguardi, ed lo vengo considerandola lunga pezza colpito dalla verità. Un altro dipinto dello stesso maestro raffigura due novizi nel punto in cui ricevono l'abito da Certosino. La fisonomia dell'uno esprime la beatitudine, quella dell'altro è soprappresa da religiosa temenza. Queste due figure nulla hanno di ideale, l'artista sembra averle disegnate quali le abbia vedute, pure la loro verità el cologisce, e ci soprender la loro verità el cologisce, e ci soprender

Vien prodotto necessariamente qualche effetto, allorché si espongono a'nostri occhi su d'una tela atteggiamenti e fisonomie, che rassembrano vere al più degli uomini. E di-casi lo stesso, allorché le figure in luogo di rassomiglianza, difrei, generale, hanno solamente rassomiglianza particolare, e questa si è quella di un ritratto, che potrebbe benissimo essere gradita agli amici dell'originale e spiacere agli ammiratori dell'arte. Quel dipinto storico in cui solo veggasi estitezza di rappresentazione dei personaggi, dei costumi, del luoghi, è dipinto di ben medicore valore. Ci di stumi, del luoghi, è dipinto di ben medicore valore.

letterá, non v'ha dubblo, se el verrá diplnfo Molie-o e gli amici snoi colleghi nell'accademia francese; la scruplosa esattezza in cosi fatti argomenti verrá forse richlesta da letterati; ma in allora queste pitture ci dilettano più siccome memorie istoriche, di quello che non ci rapiscano siccome opere dell' arte. Onde eseguire somiglianti dipinti è d'uopo all' artista scostarsi dalla verità particolare, conosciuta da pochi, e difficile ad armonizzarsi col bello, e saper clevarsi a quella verità generale, cui tutti gli uomini e sentono e godono.

La musica drammatica ha bisogno di candi espressivi, pore non mi sembra ch'ella posso offerico il genere il più esatto d'imitazione. Ella aggiunge alcunchè alle parole, le abbellibree, le adorna d' un vezzo possento e gentile, e si aliontana così da una semplicissima imitazione. Voler ch'ella sia più fedele, sarebbe lo stesso che ridurta ad una dectamazione ordinata. Se ne distruggerebbero i presigli senza poter condurta alla perfetta veritis egil è nella natura, che la di lei espressione ha alcunché d'ideale.

Un uomo d'ingegno dicevami, che nel teatro la musica può dimostrare la plù esatta imitazione, quando la situazione de' personaggi gli obblighi a cantare. Questo argomento è specisoo poiché il valersi d'un pezzo di musica può moltiplicare l'eficto; ma egli non ba alcuna influenza solla verità della musica, poiché la verità di questa pel compositore proviene dai rapporti dei suoni da lui scelti coi sentimentl, che vuol dipingere.

Al terzo atto del Guglielmo Tell di Sedaine, gl' insorgenti del Cantone di Uri, si radunano in una foresta prima che spunti il di. Nel frattempo in cui si accendono i fuochi sulle montagne onde dare il segnale della battaglia, Tell richiede il vecchio Melchtal della canzone d'Oriando, ed il vecchio scioglie il canto di guerra. Lo spettatore sarebbe certamente meno commosso se Tell aringasse i bravi che gli stanno d'intorno, e che il suo discorso fosse stato messo in musica. Ma La si debbe tutta al pocta la vaghezza della scena anzidetta, chè il compositore non ne avrebbe riposta nell'aria di Guglielmo Teli tanta quanta ne ripose nella canzone di Melchtal (1).

Noi abbiamo considerato alcune imitazioni semplici en anturalii ve ne hanno altre che sono ideali. Uno statuario che vuol creare una figura incantatrice, sceglie, corregge, riunisce degli sparsi tratti. L'opera sua è vera, poichè tutte le diverse parti onde è formata, si frovano nella natura, ne aspettano che le leggi del genio per potersi rlunire, ma egli supera la verità, poiche un insieme così perfetto non esiste in alcum luogo. Lo stesso lavoro, lo stesso risultato si può osservare nelle produzioni del poeta. Questo favorito delle Muse, consultando i nostri piacert, modifica i caratterl, le azioni, i pensieri, collega i fatti di maniera che sempre ci diletta; rende le situazioni de personaggi o più miti o più spaventose, i prodigi sorgono alla sua voce, e la terra è ponolata dalle meravitelie del cielo.

Ma la ragione mette de confini al potere d'abbellire gli oggetti. Se l'autore s'attenta di violare idee consacrate, l'amore della vertité el fa avvertiti ch'egli ci inganna, ed il piacere s'indebolisce, o s'estingue. La magla del poeta non varrebbe mai a trasformare un tiranno in un buon re. So-crate sotto il pennello dell'artista debbe conservare alcunché della sua brutta fisonomia. I suoni melodiosi cessano di lusingarci quando il soggetto richiede che sieno o più dolci o più risentiti. Così la stessa voce del piacere ci ri-conque all'amore della verid.

L'imitazione ideale ha maggior potere di sublimare l'animo nostro, di quello che n'abbia l'imitazione semplice. Mi dilettano le produzioni di Le Sueur, ma se mi si pone sott'occhio un quadro di Raffaello, io sento commozioni più nobili

<sup>(1)</sup> L'arte musicale può imitare diversi suoni con perfetta rassomiglianza; qualche volta cagiona sorpresa piacevole, ma spesso non ottiene che puerili successi. Belle Arti. 43

1/2

e più gradiie. Ammirava dapprima un grand'uomo, ma quegli di cui mi si espone l'opera è più che uomo. Quel primo diplingeva l'umanità, questi dispiega ai nostri sguardi esseri divini. Senza l'ideale imitazione, le arti languirebbero privo di poesia, e i'uomo ignorerebbe sino a che punto può far dimenticar la propria debolezza. inaizandoia alle celesti rezioni.

Una considerazione intorno alla quale debbe meditare colui che è dai suo genio chiamato a coltivare le arti, și ê, che una mischianza di bella schietta ed ideale, è la fonte dei più sorprendenti effetti. Se si stà attaccati a quel primo genere di imitazione, I tratti originati e marcati andrano confusi con idee comuni ed anco triviali. Se ci studiamo per lo contrario di sorpsasare sempre la natura, si scorgerà nelle produzioni delie arti un certo non so che di rigit-dezza e di siento, che loro impedirà di toccare profondamente l'anione.

Ma l'opera in cui si riuniscono quel due generi d'imitazione debbe placere mai sempre. Le forme di una statua conservino una beliezza che punto non abbia modelio sulia terra, e con essa un alteggiamento semplicissimo e perfettamente naturale, e nol vedremo sempre con placere una siffatta statua. Questa mischianza di ideale e di naturale, forma il vezzo delle statue antiche.

L'Odissea sommamente mi è interessante per codesta mescolanza di nobiltà e di semplicità. Ulisse ritorna in una terra ingrata, la sua fisonomia è canceilata dalia memoria degli antichi suoi servi, null'uomo lo riconosce in fuori del suo cane, abbandonato alla porta dei palagio, il quale colio sforzarsi di trascinarsi a lui, se ne muore. A iato di una seena cotanto commovente per la sua semplicità, si trovano seene ammirabili per la loro sublimità.

Quando Ulisso eserciiando una giusta vendetta, abbatte co'suot colpi gli inimici suol, rispetta colui cui il genio poetico inspira, risparmia Temio la cui voce e la lira allegravano il banchetto; il cantore benaffetto ad Apollo ritrova nerdono dal monarça offeca.

Il sistema d'imitazione de Greci riunendo semplici beltà con tutte le ricchezze della poesia, è, a mio credere, la cosa la più perfetta che uomo abbia mai immaginato. Le nazioni d'Europa non vanno d'accordo infra di loro sul merito della letteratura moderna, ma tutti si accordano nell'ammirare la letteratura greca. Tutti non pertanto si sono scostati ad un modo dal sistema dei poeti dell'Attica; gli uni troppo frascurarono di scegliere, gli altri hanno forse di troppo adornati gli argomenti, sul quali aveva ad escrictarsi il gento.

Shakespeare sa dipingere fedemente, e la verità dei suo ardito pennello lo assicura della durata della rinomanza. Vogliamo nol dimenticare i suoi difetti? Consideriamolo siccome un moralista che fa passare sotto de nostri occhi in immensi dipinti una quantità grande di situazioni della vita, di condizioni della società. Shakespeare è il più profondo conoscitore dell'umon. Ma considerato come autore drammatico, egli trascura troppo la scelta degli oggetti che prende ad imitare, quella mescolanza di scene burlesche con scene atroci, non appaghera giammai un gusto illuminato (1), e la grossolana architettura dei suoi drammi fa conoscere come ei colitivase un'arte ancora hamblina.

Le forme della tragedia francese, per esprimerni cosi, turono scelte da Racine, il cui genio era in ogni cosa eccellente, e precipuamente nel rendere i suoi piani regolarissimi, e lo sitie sempre magico. Si vide recare nel carattert e nel discorsi degli erori quella digulta aggrazita, della quaie una corte brilliante in allora diffondeva la costumanza. Si appiandi a questo raffinato gusto, a questa delicatezza squisita, a questo studio incessante di eleganza

<sup>(1)</sup> I falsi ingegni che confondono questo mostruoso e bizzarro miscuglio con quello che è lodato poc' anzi, lungi dal perfezionare l'arte, la riconducono indietro

che abbelliva ogni scena, e faceva nascere una dolce illusione. I Francesi hanno perfezionato alcune parti dell'arte dranmatica, ma sono però meno semplici e meno commoventi dei Greci.

Puro s' inganna chi crede che i poeti francesi sieno sempe stranieri alla schietta Imitatione della natura. Corneille mi offrirebbe numerosi esempli per combattere sifatto errore. Rucine ha creato il capo-lavoro della tragedia, giammali a mischianza del due generi di imitazione produsse migliore effetto che nell'Atalia, quando l'autore facendo patalere Elizacimo e Joad, scende con arte si perfetta ai modo della poesia pastorale coll'accento della poesia lirica.

Per recare a complimento questo capitolo mi rimane a partare d'un' ultima specie di imitazione, che a prima vista sembra aliontanarsi intieramente dalla verità. Il poeta e l'artista promettendoci vivaci godimenti ci richiedono di ammettere alcune condizioni, senza le quali privi dei grandi mezzi di successo, non saprebbero contentare il nostro spirito dei 1 nostri sensi.

Sil proscrivano queste verità di convenzione, e converrà riale a musica drammatica. Due persone non cadran mai nella pazzia di comunicarsi in un duetto i loro affati, le speranze loro, i timori. Alcuna volta cantiamo per tristezza, mai non si esprime col canto o la rabbia o la collera.

Esaminiamo freddamente una tragedia, e noi faremo le maraviglie nel vedere quante supposizioni uopo sia ammettere, perchè un tal componimento regga e possa occupare i nostri ozili.

Quel divino linguaggio che tanta vaghezza dona ai nostri pensieri, non fu mai pariato sulla terra. L'azione metodicamente partita offre cinque parti a un dipresso eguali. Due ore danno un giorno, una notte scorre in un istante. Convien tollerare i personaggi di confidente, gli a parte, i monologhi. In ferro mottifero colpisce un personaggio: seura dubblo si affretteranno a recargli aiuto: no, egli parla, e parlando muore.

Anco gli stessi prosatori hanno alcune licenze, che giustificano i nostri placeri. Scrupoloso difensore dell'equità lo storico debbe soprattutto essere verace; si penserebbe dapprima che la ragione gli logliesse tutta quanta la immaginazione, pure egli al anima e si studia sitruendo di piacere, e nol facciam plauso allorchè divenuto oratore, ci fa udire discorsi che i suoi eroi non si pensarono mal di proferire.

La nudità del Laocoonte nulla ha che ci offenda. Pure il Sacerdote di Nettuno doveva essere vestito alla sua foggia quando offeriva i sacrifizi. Eh! che monta per l'artista? Le vesti erano nel marmo; egli le fe'cadere, onde sorprendere i riguardanti colla maesta di quelle forme, senza le quall non avrebbe potuto creare quel sommo lavoro-Bene spesso la nostra timida ragione ci fa condannare alcune libertà di tal fatta, quando le non siano consacrate dal genio del secoli antichi. Per tal modo alla esposizione del quadro delle Sabine, alla veduta di que'due re, dei quall l'uno brilla di tutto il vigore della giovinezza, l'altro ha tutta la forza dell'età matura, l'uno ci offre la bellezza di un figlio degli del, l'altro quella di un figlio degli nomini; in luogo di contemplare con entusiasmo quelle nobili-figure, alcuni freddi critici si accorsero ch'erano nude.

Il diétio della stalua di Dessaix non risulta punto dalla sua nudità, che pel contrario avrebbe servito all'ingegno dell'artista; ed è a compiangersi che questo sperimento di felice innovazione sia rimasto senza frutto. Io non udii farsene critica che con miscrabili ragionamenti, tutte leo-bizzioni si riducevano ad un difetto di convenienza. Ma le arti, per essere valutate con giusta misura, vanno giudicate con entusiasmo. Oguun sa quanto il mudo sia favorevole alla bellezza delle forme, senza la quale l'arte del disegno languisce invillat. Quando lo statuario ci rappresenta un cree

che non è più, a che ricopririo di un inutile vestimento? Codesto eroe ha abbandonata la terra, un'immaginazione poetica lo vede o nell' Eliso, o nell'Olimpo a lato a' semidei: e quali saranno i suoi vestimenti? L'artista vorrebbe nulla applicarvi di terrestre, ed opera con perfetta convenienza, quando, valendosi della nudità, spiega ai nostri occhi forme pure e divine. La posterità confonderà, dicono, gli eroi di tutti i paesi se le vesti non li distinguono. Io credo che la non abbia mai ad esser imbarazzata per recar giudizio sulle opere di uomini che si fan forti di una cotanto frivola obbiezione.- Create sommi lavori, abbiano anco un di ad esser confusi con quelli de'Greci, la gioria del vostro nome si perpetuerà di secolo in secolo. Ne volete di più? La stampa in tutti i tempi aprirà i suoi tesori agli eruditi, il monumento il più insufficiente in apparenza, un libro, è destinato a sopravvivere ai monumenti di bronzo (1).

<sup>(1)</sup> Il sig. Quatremère de Quiney ha recato ottime ragioni in favore del nudo, quando anche è adoperato per raffiqurare gli uomini viventi.

<sup>•</sup> Quell'abito, quella tal foggia di vestire, esattamente ricopiata, è ciò ele particolariza l'umo sicoma attenente a quei tempi, a quella città, a quella nazione. Il nudo, e con esso io intendo ogni qual riazi specie d'acconciatura e panneggiamento ideale, è ciò che mira il più che si può a generalitzare l'immagine della persona rappresentata.

Che fa l'arte che usa a riguardo di un contemporaneo quest'ultimo metodo? Null'altro che ripetere ciò che di lui predica l'opinion pubblica.

Forse che la celebrità ehe si procaccia un uomo co'suoi
 meriti e colle sue azioni, non lo toglie all'angusto eerebio della società in cui si trova, o di cui fa parte -?

<sup>.</sup> Il sistema del nudo, o dell' acconciatura ideale pra-

Consultando i'amor del bello, e l'interesse delle arti, non lo spirito di sistema, io veggo che la pittura ammette, con minor facilità che la scultura, il verosimile del nudo. Un eroe rappresentato dalio statuario è solo; nel mentre che in un quadro istorico egli fa parte di un'azione. Io desidero che il pittore che vuole colpire altamente scelga quegli argomenti in cui il nudo sia vero. Nuliameno tolleriamo qualche liberta feconda di bellezze. Adottiamo senza ritrosia quelle buone ragioni che servono a giustificarle e non usiamo a riguardo di scene antiche della stessa severità che poniamo nei fatti moderni.

Egii è il nostro cuore e la nostra immaginazione che debbe giudicare a prima giunta delle ecceilenti opere dell'arti. La ragione vien dietro all'esame, ma ben lungi dali'abbassarsi ai divenire scrupoiosamente analitica e minutamente esatta, ella debbe approvare alcune verità di convenzione cui ella non potrebbe togliere senza privarci di vivaci piaceri.

Nessuno mi accusi di trascurare i diritti della ragione. Credo aver provato, che, toitone un genere di musica assolutamente vago, la verità più o meno fedele, più o meno ornata, è mai sempre uno dei fonti del bello nelle arti.

#### SEMPLICITA NELLA POESIA

L' amore del vero dispone all'amore della semplicità. Perchè mai le opere, che hanno colore di siffatte qualità. · 100 mm

<sup>·</sup> duce, per quanto spetta alla sua rappresentazione, lo stes-

<sup>.</sup> so effetto. Reca all'uomo fisico quella esistenza generale, che · la rinomanza aveva procacciato all' uomo morale nella

<sup>·</sup> opinione pubblica. È un modo di dire ai contemporanei, di

<sup>.</sup> dire alle età venture che quel tal personaggio ha cessato

<sup>·</sup> di essere l'uomo di quella città, di quel tempo, e lo di-

<sup>·</sup> venne di tutte le età, di tutti i tempi ·.

Inspirano un sentimento di elevatezza vivacissimo agli animi degni di conoscere il bello? Egli è, cred'io, perbè un animo naturalmente grande nutre già in se medesimo codeste qualità. Vero, semplice nelle azioni sue come ne'suoi discorsi, rivede con Berezza nei monumenti del genio le qualità di cui già fece suo diletto e sua abitudine.

Per qual prodigio adunque gli ornamenti dati alla natura, le gentili finzioni, le ingegnose menzopen possono interessarlo pure cotanto! Gli ornamenti che lo dilettano, venguno ad abbellire il vero, e non sono mal spogli di semplicità. Ed in secondo luogo una bella immaginazione ha stretta relazione con una bell'anima. Quella facottà che dissipa le nostre pene, che ci loglie alla terra e ci trasporta in un mondo migliore, è bene spesso necessaria per conservare le idee pure di i sentimenti generosa.

Forse la spiegazione che io ne ho recata, sembrerà troppo sottile, forse, sulle prime non si conosce la re-lazione fra le qualità che noi ammiriamo nei monumenti, e quelle che noi abbiamo in noi medesimi. Una seconda considerazione può facilmente giustificare la mia teoria. Quando i costumi sono corrotti, le arti vanno degradandosi, perchè la verità e la semplicità non si trovando più in fondo al cuore, le beltà semplici e vere non sono più senitite; le arti si degradano, onde porsì in armonia con noi, senza di che non sarebbero mai appliadite.

Considerando quanto le belle siatue, le espressive armonie, i nobili pensieri oltergano vaghezza dalla semplicità, si potrebbe pensare che l'amore di sifiatte qualità sia
connaturale all'uono. Pur d'uopo v'ha di grato per assaporare la vagbezza, che la semplicità dell'invenzione diffonde su d'un poema. Quando la letteratura è nell'infanzia, le
di lei produzioni esser debbono complicate, perciocché
il lettore o lo spettatore, il cui spirito non è bastantemente sercitato, apprezzerebbe poco lo svilupparsi di un soggetto, e le verità maestrevolmente adoperate per dipingere i caratteri e di costumi. Si giudichi dictro queste com-

siderazioni, se gli stranieri seguano un sistema più chiaro che il nostro non sia, e se essi perfezionino i nostri drammi quando ne ravviluppano la favola per trasportarli sulle loro scene.

La semplicità è talmente importante, che bene spesso la è dessa da nol ricercata sotto nomi differenti. Analizziamo con precisione, e noi vedremo che la è la unità nel concetto generale del poema, la è l'ordine nella disposizione delle numerose sue parti, la privazione d'ogni ricercatezza ed affettazione nella maniera di esprimere i pensieri.

Non v'ha dubb'o, alcuni capo-lavori non hanno unită, e qui distinguerò due sorta d'immaginazione creatrice. L'una vivace, leggera, scorre su varj argomenti e moltiplica colla sua fecondità sempre novella gli avvenimenti, le situazioni, i personaggi, i quadri. Tale si d'immaginazione del cantore d'Orlando. Ma l'altra più posente e quasi divina ci conduce, sviluppando un solo pensiero; questa si è quella di colui che canto l'Iliade.

Lo spirito può dilettarsi di vedere la giocondità diffondere le sue grazie e la sua folia su diversi argomenti, ma l'animo non saprebbe attaccarsi a molti oggetti ad un tempo. Osservismo d'altronde che la privazione d'unità in alcune opere gioconde è alcuna volta un'eccezione, e spesso un vizio, e crederei solamente che l'unità loro sia men necessaria che alle opere gravi o patetiche, polchè queste richiedendo un'attenzione sempre ferma banno bisogno, per non istancare, d'esser semplici. Di più, queste produzioni vogliono nobilità, ed Il soggetto che da se solo riempie tutto l'animo, sorpassa in grandezza molti soggetti funulti che vengono alternativamente ad interessario o distrarlo. Finalmente il poeta dee soddisfare il sentimento che solletica; e la tenerezza è meno facile a cambiar d'argomento che la giocondità.

L'ordine nella distribuzione delle parti di un' opera è la stessa semplicità considerata sotto un altro aspetto. Ho spesso posto mente a cio: se i francesi fossero così leggeri Belle Artí.

e frivoil quanto lo si suppone, non si vedrebbero pubblicare che opere piene di disordine; per lo contrario le loro produzioni sono in generale ben ordinate. I buoni libri non francesi, offrono varte cognizioni, idee nuove, ma quasi sempre confusamento fataletlate. I francesi scrittori per lo concatenamento delle idee sanno rendere la lettura de' loro scritti instrutiva e facile. L'ordine sarà tanto meno stretto quanto più l'argomento richiederà d'Ispirazione; ma sempre esigesi fra i pensieri tale analogia che basti a tener loro dietro senza sforzo. Un poema è semplice quando è tolta la confusione, poiché l'animo ne scorre senza trovar ostacoli le diverse' parti, e facilmente può giudicar pol dell'insieme.

Quando dal concetto di un poema si passa ai suol particolari che rendono lo stile incantatore, si vedo sempreun on so che d'ingegno comunicar la vita a quelle qualità di cui sono adorni, e per tutto dove si trovi naturalezza, sempre v'ha una tal quale semplicità.

I versi più semplici son quelli che fanno versar più lagrime. Se i pensieri non fossero mai ornati che ad un modo, lo stile languirebbe, si farebbe prosaico, e non ascolteremmo più il linguaggio degli dei. Ma nei versi ricchi di colori poetici noi bramiamo una certa semplicità, che dà naturalezza di espressioni e di amplificazioni, e la facilità colla quale sembra adoperarle l'autore. Questa semplicità caratterizza il poeta. Molti versificatori immaginano metamorfosi, e unione di parole che non vanno spoglie nè di forza nè di vivacità; pure ti buon gusto le rigetta, perchè mancano di rettitudine e lascian travedere la pretensione di renderle maravigliose. Dove ritrovar l'arte di Racine? V'ha alcuna volta un po' d'arditezza nella di lui maniera di colorire i pensieri, ma a noi fa d'uopo d'attenzione onde iscoprire la temerità del poeta, e la meravigiia che ci fa provare, accresce la nostra soddisfazione:

Di lor quanto scorgesti, e di mia gloria Racconta pur la dolorosa istoria. Questi versi rassembrano semplicissimi, son dessi cosi naturali come il sentimento che ispirano. Ravviciniamo però queste parole, la dolorosa storia della mia gloria, e ne conosceremo l'ammirabile ardire (1).

Quando si compone, se non si richiedesse altro che novità, il successo sarchbe senza dubbio poco difficile il bizarro e lo stravagante producono novità. Ma convinee esser nuovo e semplice, e solo alcuni laggasi superiori hanon fi potere di riunire sifiatte qualità. Racine si crea un linguaggio e lo compone combinando in nuova manirez, na giusta, gli elementi che gli presenta il linguaggio comune: egli è aemi plice, perchè el ricchezre che ci mostra nascono con tanta felicità dal genio della lingua francese, che ogni uom maravigita come da se medesimo non le abbia scoperte.

Oh! Se veduto aveste mai, con quanti Vezzi e lusinghe delle sue promesse

Rinnovommi la fè.

Racine scioglie un linguaggio che egli solo ha parlato, e nullameno, quale semplicità nel maraviglioso artificio di questi versi (2)!

<sup>(1)</sup> Della naturalezza e semplétità di poesia neesun mijolion maestro per noi italiani del Metastavio. La gentilezza delle sue canzonette è sentita dalle più indotte persone del colgo, e ne è tanto nascosta l'arte che ognun giurerebbe che le furno dettate al l'improvvio.

È la fede degli amanti Come l'Araba fenice; Che vi sia ciascun lo dice, Dove sia nessun lo sa. Se tu sai dove ha ricetto, Me l'addita, e ti prometto Di serbarti fedeltà.

<sup>(2)</sup> È cosa difficile il poter gustare in un altra lingua la

Una folla di considerazioni letterarie verrebbero a prender qui il loro posto, ma io non ho a trattare di una sola arte in particolare, tutte le debbo percorrere, cercandovi le qualità che formano il bello.

delicata finezza di questa teoria, tanto più perchè ogni schiarimento essendo appogiato alla tessitura di quei versi di Racine, ogni bellezza per chi non gli ausopora nella lingua nativa, va perduta Perciù appunto non parmi male a proposito recar qualche schiarimento che ad esempio della nostra poessa italiana si raccomandi.

Quella arditezza di sposizione nascosta in una naturalezza e semplicità di pensiero, che il nostro autore appone a Racine, non e' ha chi la senta meglio del nostro Dante quando egli vi dice:

Era già l'ora che volge 'l disio
A' naviganti, e 'ntenerisce il core
Lo di ch' han detto a' dolci amici addio;
E che lo novo peregrin d'amore
Punge, se ode squilla di lontano
Che pala 'l giorno pianger che si more:

Questa gentile simmagine, così cera, d'ogni uomo che sente maggiormente il dispiacere della partenza all'imbrunir della sera quando la stanchezza del giorno riconduce la mente alle domestiche consuctudini, è di una naturalezza e semplicità che soprende. Mai l'arri l'ora autrice di questo penomeno, l'aggiungeroi le idee dell'addio agli amici, del giorno agonizzaute, quel pungere d'amore, questo è tutto artifizio del poeta, ed ognuno ne sente la vaghezza quasi senza accorgersi della relativa influenza. Questo sia delto in quanto allo stile.

# SEMPLICITÀ NELLE ARTI DEL DISEGNO

Quando si ravvicinano le arti del disegno alla poesia, quanto non raseembrano limitate nei mezzi di recare idee allo spirito e commozioni all'animo! Esse non possono nel racconto d'un'azione che cogliere un istante per rappresentaria; e setoli questo istante, i personaggi vi rimangono per sempre senza movimento e senza voce. Si debbe perció giudicare che un pittore ottiene difficilmente chiarezza, e che per farsi intendere ha bisogno di argomenti semnitici.

Noi non vogliamo che i momenti destinati a godere di un dipinto vadano perdutti in ricercare che cosa significhi. Tutte le bellezze del disegno e del colorito ponno sussistere nelle allegorie; ma il gusto millameno riprova queste composizioni sovente incomprensibili, e tali freddi enigmi della pittura (1).

Gli ostacoli che incontra il dipintore cercando di esser chiaro mi Inducono a pensare che i fatti conosciuti dalle persone colte sieno quelli cui debbe a preferenza togliere

(Nota dell'Autore.)

<sup>(1)</sup> Un artista si aveva data la cura di comporre una allegoria pel frontipizio di non so qual opera. Alcuni mesi dopo taluno gli presentò l'incisione del suo disegno, e lo richiese che cosa significasse. Ei lo esamino molto, e lo restitus dicendo: non me ne rammento più.

Altrove mi verrà fatto di porre alcuna eccazione in favore delle allegorie: qui mi bauti il dire che non conviene accusarne follemente que'eslebri pittori che hanno abusato di questo genere di composizione. S'ingannerebbe chi si pensasse che ebbero in animo di fare i begli aptiviti, più tra loro erano sedotti dai mezzi che gli esseri favolosi loro offerivano per dipingere il nudo e riprodurre le belle forme.

dalla storia. Gli altri hanno necessariamente alcuna oscurità, poichè se ne ignorano i nomi de'personaggi, tuttavolta, trattandoli, l'artista può ben interessarci e dilettare.

Nei migliori pantomimi non si saprebbe conoscere il nome loro; pure vi si applaudice, quando l'azione che rappresentano, è facilmente intesa; e dicasi lo stesso di quegil esseri che il pittore fa rivivere nelle sue scene mutole. Poniamo che ignorassi l'istoria d' Edippo e d'Antigone,
un quadro che gli rappresenta a'miel occhi m' interesserà
se la lore composizione sarà vera. Dirò meco medesimo:
quel vecchio venerando, la cul fronte porta l'impronta di
unghi dispiaceri ed affanni, è certamente caduto da un alto
grado. Quella donna giovane e timida gli allevia il peso
degli anul e della sventura, ei la benedice, pregando il
ciclo di vegliare a cura del modello della pletá figiiale.

Qualche volta siamo commossi da questl argomenti che ci si discoprono non interamente; la situazione in cui ci troviamo allora, rassomiglia a quella di colul che in veggendo degli stranieri infelici, s'intenerisce senza conoscerne nò il nome nè lo sventure.

Gli argomenti d'invenzione saranno tantosto compresi se saranno semplici, se le figure colla ioro espressione ridesteranno idee cul l'animo sappia intendere, e se gli accessori destranente sceilli faciliterano l'intelligenza della
sena. In celebre artista che neil' età dello studio ottenne
de' trionfi, ci mostrò il mezzo di esser chiaro, ai più alto
grado, allorquando ci fece ammirare il suo Marco Sesto. Al
ia veduta di quell'uomo immobile e mutolo pel dolore, che
tiene una mano agghiacotta d'una donna, mentre che una
giovane fanciulia gli abbraccia i ginocchi e li bagna di
pianto, ogdi uomo riconosce uno sposo, un padre colpitò
dai più orribile stupore. I suoi vestimenti scompigliati, l'elmo e il bastone per terra, aununziano il viaggataore, resigliato che ritornas ei veniva per avere la felicità, e trova
la morte nella sua casà.

Nobill dipinti rappresentano azioni in cui i personaggi

sono numerosissimi; non posso nulla ostante indurni a credere che le azioni di cosifiatta specie siano quelle che il pittore debba preferire. L'ingegno suo nel distribuire gli oggetti sulla tela non rimedia che imperfettamente al diricto, che risulta dal loro numero. Il suo pennello sorprende la vista più che commutovere l'animo. L'atlenzione è dapprima arrestata dagli oggetti posti sul primo piano, ma involontariamente si veggono anche gli altri e subito nel consideraril, nascono distunzioni, imbarazzo, stento. Perchè i dipinti siano patelici e maravigliosi, credo che in generale convenga comporti di pochi personaggi (1).

L'argomento che più d'ogni altro sembrava esigere figure numerose, in cui i tratti, gli atteggiamenti fossero dalla tema, dalla disperazione, dalla rabbla tormentati, egil era senza dubbio il diluvio. Ma qual patetica semplicità nella composizione del Poussin! Un cielo tristo, la terra coperta d'acque, una sola famiglia vivente, due cuori che

<sup>(1)</sup> Questa osservazione dell'autore non mi soddisfa pienamente giacchè considero come molti siano i dipinti che dalla quantità appunto delle figure ritraggono il loro più alto pregio. E ciò avviene, quando un numero di persone forma come un solo personaggio morale ad uno scopo solo intento. Mosè scende dal monte col volto risplendente di nuova luce. tutto il popolo d'Israele gli si prostra attonito. Quella quantità di persone commosse dal venerando aspetto dell'amico di Dio vi sorprende, e questa sorpresa mal sarebbe promossa da una o due figure sole. Maria Stuarda è condotta al patibolo, nella sala e ne'corridoj s'affolla il popolo cogli occhi fissi sull'infelice regina. Quella moltitudine spettatrice dell'orrenda catastrofe vi parla al cuore, e quasi desiderate di mescervi alla folla come fosse vera la cosa. In somiglianti casi credo che mal s' apporrebbe chi volesse strettamente attenersi al precetto dell'autore; ma il buon intendimento del pittore gli farà giudieare quando convenga o no scostarvisi.

palpitano ancora d'amore per un fanciullo presso a morire, ecco gli avanzi del mondo!

Il poeta el commove debolmenle colle sue descrizioni d'orrore, di fame o di guerra; ma quando, scegliendo un fatio particolare, ce ne pone sotto gli occhi la vittima, noi plangiamo. La stessa arte debbe adoprare il pittore.

Poniamo che questi abbia fatta scelta d'un argomento facile a comprendersi; ch' egli impieghi pochi personaggi onde accumulare maggiore interesse su di questi; che abbandoni tutte le idee che potrebbero avviluppare od imbarazzar la secana: la semplicit gli preservive anora di evitare che l'espressioni del mott dell'animo siano esagerate. Soddisfatto a queste condizioni, sorgono allora quelle ammirabili Delizze nell'arte del disegno.

Gli artisti cosi, come i poeti, ammirano l' antichità, e dirigono verso quella i ioro sguardi onde ottener l' ispirazione delle Muse. Gli scultori greci hanno sparso nelle loro opere il bello ideale; ci sembra che le divinità ab-handonando l' Olimpo sieno venute ad offerirsi a modello d'una perfezione sconosciuta in terra. Gli è l'amore della semplicità che loro rivelò il segreto di produrre quelle ce-lesti figure. Sovente non danno alle fisonomic che il moto necessario per esser animate; la serenità compagna della forza e della grazia lascia a forme perfettamente belle tutta la loro purezza.

Quando questi uomini di genio ritraevano il dolore, lo rendevano più commovente, la quanto che evilavano di renderlo sconcio. Laocconte non perdette la propria maestà, e Niobe conservò la sua vaghezza. I Greci moderavano tutte le senszioni che alterar possono la helletza; giammai non han fatto ridere Democrito, solo il facevano sorridere: il loro lugegno otteneva maravigliosi effetti con mezzi deboli in apparenza, nel mentre che sotto lo scalpello di mediocre scultore mezzi esagerall producono effetti pue rili.

La Venere dei Medici è un perfetto modello di quella calma esente da freddezza che rapiva i greci. La è Venere che sorte dalla marina, Venere il giorno della sua nascita. Il candore abbiellisce la sua serena fisonomia, un legger movimento di pupilla da 'assoi occhi una gentile e-spressione e la bocca socchiusa sembra spirare un incerto desio. Questa stutua non può essere imponente, la sua prima veduta non mi ha punto colpito; ma più che lo la consisidero, più vi veggio sorgere novelle perfezioni, e sempre più rendo omaggio al genio dell'artista calla vaghezza della giovine dea. Si, se tale dera Galatea, or veggo come Pigmalione nel suoi sogni d'orgoglio ed amore abbia creduto vederla animata dagli dei.

La donna che sorte dal bagno di Julien (1) meritaciogio; ma quanto s'inganano coloro che esclamano in vegenadota: Questo è un bello simile all'entico! Sarchbe agevol cosa il criticare sotto vari rapporti quest' opera, ma io non farò qui che una considerazione. La giovinetta nel bagno ode rumore: la sorpresa, il timoro si dipingono ne' suoi occhi spalancati, per conseguente deformi. Perché non seguire un'idea più semplice? Questa figura piacerebbe molto più, se l'agitizione non alterase il suo volto, e se l'ingenua giovanetta scendesse al ruscello colla calma e colla sicurezza dell'innocenza.

La scultura è l'arte in cui la semplicità è la più necesaria. Una statua isolata, i cui tratti e l'atteggiamento annunzine sentimenti impetuosi, ci sorprende e offende la ragione. Noi domandiamo che cosa mai l'irriti, e ricerciamo l'oggetto che in lei desti tanta collera. Forse che questa medesima figura recata sulla (ela parrebbe naturale, perché farebbe parte di un'azione, e l'atteggiamento suo sarebbe per quello d'altri personaggi appalesato. Tuttavolta

<sup>(1)</sup> Sta nel museo di Luxembourg. Belle Arti.

l'andar esente da qual siasi esagerazione, è cosa essenziale anche alle produzioni di pittura, perchè per essa è d'uopo fusingare la nostra vista.

Quando Raffaello venne a riprodurre il bello ideale, trattando argomenti da una novella religione consacrati, erede dei principi, come del genio de' Greci, fu siccome que' primi adoratori della semplicità. Quelta fierezza serena che brilla nell' Apollo, è difusa con uno splendore meno imponente, ma più gentile sulla fronte dell'Arcangelo di luce, che della sua lancia fiede il colpevole rivale. Le forme venerate in Atene, le forme aggraziate ed abbellite dalle commozioni del pudore e dell'amor materno ritornarone a beare gli sguardi sotto la foggia delle donne di Giudea.

L'espressione è propria di tutte le parti dei corpo. Se la posizione, il gestire, l'attegiamento dei personaggi ciri-corda o un bamboccio, o l'eroe da scena, tutta la semplicità si perde e l'amimo non è punto tocco. Un attore la teatro debbe dimenticare il pubblico; a più forte ragione il personaggio su la tela debbe ignorare ch' egli è veduto. Conviene che l'attegiamento suo sia marstoso od aggraziato, a quel modo che sono belli i lineamenti suoi, poiclè la natura così ha voluto. Il primo libro che lo confidere al giovine artista, sarebbe Plutarco. Egli vi troverebbe la grandezza senza pompa, la sua immaginazione non concepirebbe che nobili fisonomie e semplici atteggiamenti, gu-sterebbe il vezzo di una certa inpenuità di croismo, e si studierebbe di ritrarre fedelmente i grandi uomini coi quali ha conversalo.

Abbiamo veduto che la pittura richiode semplicità nel concetto degli argomenti, nel numero, nell'espressione delle figure. La medesima qualità si ritrova nella distribuzione del personaggi, quando l'armonia del quadro è saggiamente determinata da principio dell'unità. Finaimente la qualità di cui parliamo, debbe esistere eziandio nell'adoperarsi del colori, I quali o sfacciati o soverchiamente variati feriscono e stancano la vista. Sarebbe pertanto facil cosa componendo un trattato di pittura, il dimostrare che tutte le parti hanno grandissimo prestigio dalla semplicità.

Questo capitolo è consecrato alle arti del disegno: nullameno non vi ho fatto parola dell'archiettura, percè un primo sguardo basta per far conoscere quanto gli ornamenti seprabbondanti ne alterino la bellezza. I suoi monumenti debbono essere grandiosi per ampiezza, debbono esserlo pure per la eleganza loro o per la nobile semplicità. L'archiettura ama la simmetria.

Nol vogliamo spesso questa qualità; e phò sovente ancora l'animo nostro la disdegna; e questi giudizi poposii, da un medesimo principio sono prodotti. Nol vogliamo simmetria quand'ella sola basti per togliere il disordine, la rigettiamo quando inutilimente adoperata ella indica un travaglio minuto e penoso, ma sia che ella ci hisinghi, sia che ci molesti, il nostro giudizio è dettato mai sempre dall'amore della semplicità.

# SEMPLICITA' NELLA MUSICA

La musica fra lutte le belle arti, parmi esser quella che di miglior vaghezza inebria l'animo onde trasportarlo in un mondo ideale. Piacemi rintracciare le causo di questo suo potere.

Non v' ha mestierd por gustaro tulti i suoi diletti di tutta quella atterzione che le altre arti esigono. Quando taluno mi legge de'versi, conviene che io sta attento dall'istante in cui il lettore comincia. Ma se lo arrivo distratto a mezzo d'un concerto, dapprima mi shigogno i suoni, ma ben tosto m'avvedo della loro influenza, che mi penetrano grado a grado nell'animo, el liseguo, involontariamente trascinato. Durante la lettura di un'opera se softro una distrazione, ritornando poi in me durerò forse fatica ad intendero il senso delle frasi. Ma se una melodia deliziosa mi desta una dolce illusione, anche che lo cessi di seguirne gli strumenti e le voci, a misura che le mie chimero si dissipamenti e le voci, a misura che le mie chimero si dissipano, I su ni ritornano più distintamente a coipirmi l'udito e rapito dalla loro armonia parmi aucora d'essere fra celesti illusioni. Così la musica può farci sentire il suo impero, anche senza il concorso della nostra voiontà.

Un'altra cagione di particolare possanza di quest'arte, risulta dal perché le vibrazioni dell'aria prodotte dall'orchestra e dalle voci, agiscano su i nostri nervi. Ognuno sa, senza dubbio, e per trista sperienza che non vi ha no-ja peggiore di quella prodotta da una musica cattiva. Ella opprime, lacera, dirò così, i nervi, no fia possibile udiria senza patire e moralmente, e fisicamente. Al contrario quando le arie siano genilli, patetiche, ne abbiamo si ma fisica impressione, ma meno sensibile, e perciò gradevole, essendo il placere meno intenso del dolore.

Finalmente la musica ci commove perciò ch' cila ha di espressivo, o perciò ch'cila ha d'incerto o di vago. Per esprimere il dolore, il disegno ci pone sotto gil occhi una figura in disperazione, la poesia la fa parlare; ma queste due arti ridestano in certa qual maniera idee positive e imitano le commozioni che un uomo potrebbe sentire e vedendo e udendo le loro opere. Ma il musico unisce dei magici suoni a quelli di cui si vale la parola; il canto me-lanconico ha un non so che d'indeterminato che fa conceptre agil animi teneri e alle immaginazioni vivaci più che l'autore non pensava di di foro.

Le rivoluzioni nella musica sembrano frequenti e complete. La britiante corte di Luigi XIV, soggiorno di tanto spirito, di tanto gusto e genio, si udiva applaudire a melodio che ora ci cagionano una insopportabile noja. È duuque ogni cosa arbitarrai la quest'arte seducente? Piccioli, Giuck, Grètry avran la sorte di Luili e di Rameau? La gloria del nomi loro sopravviverà a quella delle loro opere? Le composizioni musicali rassomigliano dunque al profumi che un aere grazioso diffondono, si dissipano, nò lasciano che un incerto ricordo?

Fra i caratteri essenziali del beilo devesi porre la du-

rata, e. nessuna maraviglia meriterebbe un'arte in cul tutto fosse passeggiero. La moda sola, egli è vero, determina
la scella degli ornamenti coi quali si dee abbellire il canto, e questi ornamenti variano e passano, siccome la moda medesima. Gli accessori delle frasi musicali possono invecchiare rapidamente, gli è dove principalmente si ritrovano quelle effunere belizze chieste dal guoto del momento. Ma insignificanti floretti non formano punto la musica.
In una frase d'altronde ben fatta in cui il compositore abbia annichtali ornamenti che non sieno più di moda, cambiandoli, o togliendoli affatto, si può ritornare a quel passo che già sentiva del vecchio o il vigero e la grazia.

Si cantl oggidi quel pezzo di Luiii si vivamente criticato da Glan Giacomo (1) e si mal difeso da Rameau (2): Enfin , il est en ma puissance

Ce fatal enneml, ce superbe vainqueur!

lo si canti oggidi coi trilli e le cadenze indicate nello spartilo, sarà impossibile cosa comportarue la noja. Ma toltie quel pretesi ornamenti, la declamazione di Lulli non offrirà la energia e la varietta di quella di Giuck; ma noi udremmo il pezzo dell'antica Armida, e con tal qual diletto rimarcheremmo le parti della frase in cui la declamazione è giusta.

La é una causa delicata a trattarsi quella dell'esistenza di una musica durevole, polché uomini pleni d'ingegno e sensibilismi al potere di codest'arte, pensano che unicamente dipenda dalla moda, e credono la opinione loro dimostrata dai fatti. lo sottoporrò ad essi qualche considerazione.

Il dopplo scopo cui si propone l'artista egli è di lusingare l'orecchio e di penetrar l'animo de'sentimenti che l'ar-



<sup>(1)</sup> Lettera sulla Musica Francese.

<sup>(2)</sup> Osservazioni sul genio per la musica e sul suo principio.

gouendo suo ispira. La musica non ha, per destare in noi que sentimenti, i mezzi medesimi che la parola Questa impiega delle espressioni, il cui significato è dalle convenzioni stabilito; l'altra adopra de'suoni, il cui valore espressivo risulta da rapporti più o meno vaghi coi differenti affetti dell' animo. Egil è chiaro che la melodia non puo avere l'esattezza del discorso. Ne seguirebbe dunque da ciò che ella una abbia cosa veruna, che possa in ogni tempo riconosersi per espressivo? I suoni luguiri adattati ad ideo tristi conserveranno mai sempre ha loro analogia con queste. Diciam più chiaramente vi ha una dechamazione naturale alle passioni, al movimenti dell'animo, ed il musico può profittarse. Quando do cantar Edipo

Viens, o mon digue sang! viens, mon guide fidele! ec. lo vi riconosco la vera declamazione abbellita dal compositore, che nullameno non ha fatto altro che accentare con maggior dolcezza e forza le parole. Duro fatica a pensare come l'aggiustaezza della declamazione che ammiro in questo passo, non sia pure generalmente sentita, quand' anche gli accenti dell'artista cessassero di parer cesì lusingbieri com' essi sono oggidi per not oggidi per noto.

Ma la nuusica non debbe ella essere solamente una declamazione ordinata; deve lusingare l'orecchio, giudice arbitrario, dicest, dei diletti che ci proponiamo di dargli. Quando si discute la quistione per aspere se nelle arti v ha un bello invariabile, è ottima cosa l'esaminare opinioni d'oomini di differenti paest, e di differenti secoli. Conviene però secglieril di gusto illuminato dalla eivilizzazione, e reso puro dalla comparazione di un sufficiente numero di opere. Altrimenti sarebbe ancer dubbio che l'architettura greca sia bella, polichè i nostri padri ne amavano una barbara. Quando mi si dice che i selvaggi durano fatica a compotare la nostra armonia, non risponderò punto, poiché l'opinione di siffatti giudici è di troppo poco peso nella quisitione che ci trattiene.

Ponendo In considerazione i soli piaceri dell'uomo ben

organizato per le arti, non posso persuadermi che l'orecchio sia un giudice sovranamente arbitrario. Il sentimento
ed I fatti provano che v' hanno suoni destinatl a dilettar
mai sempre. lo troverel molto minori idee positive se volessi render ragione del piaceri dell' dodrato, che spiegando
quelli dell' udito. Non v' ba ombra di dubhio pertanto che
v'hanno fort, I cui profumi saranno sempre soavl per uomini di sensi delicati. Il canto dell'ussigauolo era già melanconico per gli antichi: essi inventarono una favola ingegnosa, e noi crediamo ancora udire Filomena sospirare nel nosiri boschetti. Alcuni pezzi composti già da molti secoli hanno ancora su di noi lo stesso potere che ebbero sui primi
ascollatori, e si ammirano i canti religiosi, cui il tempo
non ha punto alterato nel loro carattere grave e solenne.

I Francesi son troppo Inclinatl a credere che la musica drammatica sia antica in Francia, e de l'ella v' abbia subito moltissimi cangiamenti. Lulli, Rameau, l'uno con ingegno, l'altro con scienza, hanno fatto i primi esperimenti in un' arte tutta nuova per quelle contrade. I loro successori più felici offerirono una deltriosa armonia, ella fu ascoltata con trasporto, i cuori palpitarono, gti occhi si riempirono di lagrime. Nessuno penserà che io esageri se l'immaginazione si trasporti al momento, in cui fu posto in issena l'Isadorino del Villagonio.

S'insegnó in Francia a godere delle ricchezze dell'Italia che mi senhra essere per la musica ció che la Grecia era per la scultura. Senza dubbio ln diversi templ la musica espressiva e lusinghiera sarà rigettata. Nessun arte va esente da siffatte varizzioni. Io conobbi talumi preferire alla musica di cui parlo alcune arie insignificanti vezzeggiate da quel tal cantore, altri preferirvi el combinazioni di note con somma fatica calcolate. Siffatte fantasie non provano contro il merito de'veri compositori più di quello che non lo faccia contro la superiorità di Molière l'errore di coloro che lasciano le sue opere per correre ad applaudire a commodie scritte talla maniera di Dorat od a qualche dram modie scritte talla maniera di Dorat od a qualche dram ma veramente lagrimevole. Si vogliono delle nuove sensazioni, e si proscrive il bello; ma quando ricompare, riprende il suo impero, lo si credeva vecchio, e si trova con sorpresa in lui e la freschezza, e lo splendore della novità.

Se io mi ingannassi mai, se la musica fosse per natura poco durevole, converrebbe pure in tal caso onde produrre composizioni le meno fuggevoli, adottare il sistema che la ragione ci detta. Date le parole, l'artista deve troyare una declamazione giusta; e se ne fa nascere una felice melodia, il lavoro difficile è finito. Se l'armonia lungi dal soffogare questo canto, lo sostiene anzi, il compositore allora s'accosta alla perfezione. Codesti principi gli sembrerebbero ispirar troppo facili composizioni? Ricusa egli di credere che il merito dell' arte sua consiste intieramente nel far udire suoni che ci dilettino, e rechino de'dolci sentimenti al cuore? Invano cercherà combinazioni ardite, nuove, singolari, chè le difficoltà cui sorpassa, danno per risultato un fastidioso frastuono, condannato dal gusto del pubblico non meno che da quello de'veri artisti. Le arie semplici sono le sole durevoli, le sole che s'indirizzino all'animo, e che tutti oli nomini comprendano. La musica di dottrina è sola per lo spirito, ella discopre de'vari ingegni, ma non sarà mai altro che un frastuono difficile ad eseguirsi.

Il bello di un passo qualunque che ci soprende, sta nella semplice ripetizione di un'idea musicale. Questa idea fa nascere una sensazione aggradevole ma leggiera, la seconda volta ella tocca più vivamente, la si vorrebhe udire ancora; il compositore la riproduce, e noi ci abbandoniamo con dolcezza a'sentimenti che ispira (1).

Supponiamo che in luogo di ripeter tre volte questa idea, l'autore ne abbia adoperate tre differenti; elleno la scerebbero impressioni confuse, e nessuna soddisfarebbe pie-

<sup>(1)</sup> Questo forse è stato il segreto del genio d'Hayden.

namente l'uditore. I mezzi semplici producono le vivaci commozioni , ma esse esigono genio, laddove in quanto a mezzi complicati, tutti gli uomini mediocri ne hanno.

Grétry usò parcamente di una scienza che egli al pari di chicchessia conosceva, ma ne biasimava l'abuso. Il sistema di composizione su cui noi abblamo posto lo sguardo, è evidentemente quello cui egli adottò. Volle essere espressivo, cercò de'suoni lusinghieri, e temette, forse anco fino al soverchio, di alterare i suoi canti colla pompa e collo strepito dell' armonia. Altri celebri artisti hanno saputo formarsi sistemi, che intieramente non sono all'anzidetto rassomiglianti; tutti però sono restati fedeli alla semplicità. Cimarosa, meno espressivo, lascia sovente vagare il suono a grado della sua immaginazione; ma sia che le voci ci facciano udire la sua celeste melodia, sia che l'accompagnamento ci detti la sua musica, è sempre facile ad essere intesa, gli è così facile di assaporarne la vaghezza, come di respirare il profumo de'fiori. Gluck con una fragorosa orchestra non oltrepassó punto le leggi della semplicità: gli accenti de'suoi personaggi son veri, e la veemente sua armonia d'accordo con essi desta de'suoni conformi ai sentimenti, cui nell'uditore vuol destare (1).

La semplicità mette nelle arti un vezzo così possente che spesso la si confonde colla bellezza medesima. Pure la semplicità sola non potrebbe interessarci sempre. V' ha un'altra qualità che si collega con essa e ne rileva lo spiendore.

## VARIETÀ

La natura per formare un grand'uomo raccoglie delle qualità che si contraddicono agli occhi de'volgari. Così lo

Si applichino tutti questi principj alla moderna nostra musica, nè si tema d'andare errati nel giudizio. Belle Arti.

scrittore nutre nell'animo tutto quel fueco che comunica alle sue pagine, e quella faticosa pazienza che gli fa rivedere con attenzione ogni sua frase. Il suo spirito abbraccie de'soggetti vasti e ravvlluppati, e coglie tutti quelli sfuggevoli nel da cui nasce l'aggiustatezza dell'espressione e del periodo. Se dal campo della letteratura ci eleviamo allo regioni della filosofia, noi vediamo il saggio unire la forza d'animo che lo rende tranquillo in mezzo alle sentuture, e la sensibilità che lo fa intenerire alle nostre nene.

Così qualità apparentemente opposte esistono nelle nobili produzioni, siccome nei grandi ingegni. Tutti gli oggetti che si ammirano, uniscono la varietà alla semplicità.

La figura umana è d'una perfetta regolarità; pure ella è si variata colle forme di clascun de'suoi tratti, pei colori che l' abbelliscono, e per le commozioni che la mobilità sua fa apparire.

La più simmetrica fra le arti, l'architettura, evita l'uniformitiq quelle sue linee orizzontali, perpendicolari, curve, diagonall, quelle sue parti sporgenti, i chiusi, i vani danno tal maravigliosa varietà in un edificio, che pure a prima vista ci sorprende per la sna nobile semplicità.

L'architettura deve la sua miglior bellezza alle vaghe opposizioni che presentano i suoi massicici cogli intervalli. La graziosa varietà de' chiusi, e de'vant essendo precipuamente prodotta dalle colonne, ci converrebbe adoperarie sino a quanto lo permette il gusto puro che riprova un inutile fregio. Noi (1) le impieghiamo troppo rade volte: il più de'nostri palarj, de'nostri testri, de'nostri cultifi, più bolici non offrono che un ammasso di pietre ja loro vecluta non lusinga punto la immaginazione. Sono le colonne che contribuiscono soprattutto alla eleganza, alla nobilità in un edificio, e che per cost dire lo rendono poetico.

<sup>(1)</sup> cioè i Francesi, giacche è Droz che parla.

Il segreto della grandezza e della varietà in architettura sembra oggidi perduto, e tuttavia di mezzo alle rovine trovansi ancora i plù sorprendenti modelli. Considerate un intaglio che vi rappresenta le ruine di Palmira, e leggetene la descrizione di Wolney: · Conviene figurarsi codesto spazio così rinserrato siccome una vasta pianura, codesti tronchi si sconnessi siccome colonne, la cui sola base sorpassa l'altezza di un uomo: conviene pur figurarsi che questa fila di colonne ancora ritte occupa uno spazio maggiore di trecento tese, e copre una folla di altri edifici nascosti dietro ad essa. In questo spazio era un palagio di cui non rimangono più che le cornici e le muraglie, ora un tempio il cul peristilio è a mezzo rovinato: ora un portico, una galleria, un arco di trionfo : qua le colonne formano un gruppo la cui simmetria è dalla caduta di molte di esse distrutta; là elleno sono ordinate in file talmente allungate, che a somiglianza delle file degli alberl fuggono allo sguardo nella lontananza, e non sembrano plù che liuee scolorate. Se da questa scena animata l'occhio si abbassa al suolo, se ne rinvlene un' altra presso che egualmente variata; non v'hanno per ogni dove che fusti rovesclati, gli uni intieri, gli altri infranti o solamente nelle articolazioni disgiunti ; per ogni narte la terra è sparsa di grosse pietre, a mezzo sepolte, di pavimenti infranti, di capitelli smozzicati, di fregi mutilati, di bassi rilievi sconci, di sculture cancellate, di violati sepolcri, di altari brutti di polvere. . Abbandoniamo ora questi ruderi, e scorriamo Parigi di cui tanti si dilettano a vantarne, a celebrarne la magnificenza; quale meschinitá! quale indigente monotonia ne'suoi edifici! A pena di tratto in tratto qualche monumento può cattivarsi lo sguardo e la immaginazione. Quando il tempo distruggerà cost vasta città, non offrirà ella che mucchi di pietre che non saranno animati dal genio dell' arte. Poniamo che la sia in allora visitata da un viaggiatore uscito da una novella Palmira; molti, dirà egli, hanno abitato questo ricinto, ma l'architettura per essi era bambina, e codeste ruine senza vila non sono che rottami.

La semplicità e la varietà sembrano opposte: pure l'uomo di vero ingegno non sacrifica mai quella prima, e sembra far nascere la seconda. L'artista mediocre lascia tantosto la semplicità, solo ch'ei voglia colpir lo sguardo; ma
quelle sue preteso scoperte, quelle novità ch' ei giudica
pruziose sono ben presto rigettate. Per esempio si sono fatte
delle colonne spirali, delle colonne fusellate, vale a dire,
rigonfie nel mezzo della loro allezza a modo di fuso; delle
colonne arborec che uel loro più alto tratto banno delle
parti sporgenti di distanza la distanza. Il gusto conobbe che
conveniva rigettare queste bizzarre inveuzioni, e che la colonna semplice cra la più bella: ella presenta una mischianza di linee curve e di linee perpendicolari; le sue tre parti hanno forme differenti, e l'eleganza del capitello coutrasta colla nuditi del fusto e della base.

Non è punto nella moltitudine delle figure che l'abile dipintore ricerca i mezzi di porre varietà in un quadro. Per concentrar l'interesse egli implega pochi personaggi; ma l'atteggiamento, i tratti, le fisonomie, il costume di ciascum d'essi, i colori, le ombre, la luce gli servono a variar la scena, sulla quale egli vuole per lungo tempo fener fissi i nostri occhi.

I sentimenti che le disonomie esprimono, sono na sorgente inesauribile di varietà. Quasi sempre gli artisti greci nicchiavano poche figure nelle loro composizioni. Timomaco rappresentó Medea nell'istante, in cui, presso a scannare i propri figli, sta sospesa. I suol tratti respirano un miscuglio di furore e di pletà materna, ed i fanciulli sorridono in veggendo il pugnale della madre. Esiste uniformità in questo dipinto (17)

<sup>(1)</sup> Qual più bello argomento da proporre ad alcuno de'nostri valenti pittori!

Conviene studiare la natura, ella sa rendere differentiaturi gli esseri. Se alcua giovine si dolesse dui propri storii non felici, onde porre în contrasto le figure, consulti Diderot. Colla immaginazione di lui vivace, gli diră sentra preamboli: litene a Cortosini: là vi vedrete quaranta monaci în due file parallele ordinati, tutti în una simile azione e portamento, pur nessuno rassomiglia all'altro. Questi ha la letar rivolta indietro e gli occhi chiust, quegli l'ina chinata ed involta nel cappuccio, e così tutto il resto de' loro fratelli; lo non saprei conoscere miglior contrasto (1).

Ben lungi da contradire la semplicità alla varietà, cileun hamo d'uopo di unirsi, affinché l'una non degeneri in uniformità, l'altra in confusione. Il punto dove si toccano, gli é quello che convien trovare, per dilettare lo spirito ed i sensi: "

La monotonia è nelle arti soggette al nostro udito quello che è l'uniformità, in quelle che debbon piacere al senso della vista. Non è già cessando di esser semplico che si può variar la musica, io veggo per lo contrario che le medesime cagioni ne tolgono le due qualità di cui ci occupiamo.

V' hanno composizioni dotte, nelle quali, in difetto di canto espressivo, il compositore dispiega la ricchezza dell'armonia ed il lusso dell'orchestra.

Tanta magnificenza, tanti istrumenti adoperati, per cosi dire, senza poesia, eccitano la noja mortale della monotonia. La moltiplicità non è varietà, ed i suoi risultamenti nella musica non sono meglio di un frastuono incomprensibile.

Distruggiamo la semplicità di un' altra guisa. Moltiplichiamo in una opera quelle arle destinate a subire i fioretti di un cantore alla moda. Io mi volgo intieramente a lui per nascondere sotto gli ornamenti quel poco di espres-

<sup>(1)</sup> Pensées detachées sur la peinture.

sione che si ha loro conceduto. Queste arie vote di senso e di carattere determinato, finiranno per rassomigliarsi tutte e rendersi nojose, a quel modo che lo sarebbe una lettura fattaci in una lingua armoniosa, ma che non abbiamo il bene di intendere.

La musica semplice analoga alle parole è necessariamente variata. I sentimenti, i pensieri non potendo essere i medesimi, l'artista che il seconda, evita monotonia. S'egli o sempre vero, dard varietà al più semplice passo, edo alle numerose parti di una grande composizione; e quando se ne percorrono le produzioni, le si veggono differire fra di loro, siccome le arie d'una opera che non si rassomigliano punto, quantunque vi si riconosca lo spirito dello stesso mesetro.

Grétry seppe variare le sue produzioni, poichè seppe diffondere su ciascuna di esse il colore dell'argomento. Ma conviene avere una prodigiosa abbondanza di ricchezra musicali per potor direa se siesso: to farò nascere tutte quelle bellezze, che l'argomento che tratto esige: in vano altre bellà siraniere si offrono alla mia immaginazione, lo le ricuso, verranno un di ad animare scene che le richiederanno o non ne farò uso più mai. Di questo modo la discorreva Grétry, e gli esseri privilegiati, che rimiscono siffatta abbondanza e siffatta Inflessibilità di gusto, banno soli il potere di sublimarsi nelle arti.

Il genere di bellezza che mi colpisce mai sempre, esminando i vasti concetti poetici, si è la diversità dei quadri uniti alla semplicità dell'argomento. Sotto questo aspetto il più antico del poemi sarà l'eterna disperazione degli uomini che tenteranno la via dell'epopea. Quando io paragono nel mio animo scene cotanto differenti fra di loro, l'addio d'Ettore ed Andromaca, il cinto di Venere, Priamo a' piedi d'achille, o resto confuso, e finisco per ritrovar semplici e giusti gli clogi di entusiasmo, universali che trasformano Omero in una Divinità, fonto d'ispirazioni poetiche. La varietà si necessaria quando si disegna il piano d'un' opera, è essenziale per abbellirne eziandio la esecuzione. La varietà è la più difficile, e la più rara qualità dello sille. Nessun prosator franceso non possedette megio di Buffon l'inperzon di comporre da artista una frase.

Egil fa sceita di modi eleganti, nobili, armoniosi, e l'orecchio e io spirito lo sieguono con maraviglia nell'ammirabile costruziono degli armoniosi suoi periodi. Ma quanto s' ingannavano coioro che posero questo scrittore ai di sotto di Rousseau! La maniera con cui procede io storico della natura rinnova continuamente ie medesime bellezze sotto la sua penna; mentre variati tuoni obbediscono ai diversi sentimenti che penetrano Gian Giacomo. Nato per l'eloquenza ora rende il suo discorso impetuoso, ora gli di una doleczza persuasiva, alcuna volta ne' suoi sianci si solieva o sembra cantare degli inni. Lo si scorge sulla via polemica lanciare pungenti sarcasmi, e quale spontanea eleganza, qual inefiabile grazzia non pone nei primo canto del Levia;

Le belle arti ritraggono opposizioni dagii effetti lusinghieri e terribili. Si potrebbe dire che il contrasto è la reritià fatta più appariscente concentrandosi in due oggetti, e che la varietà è una conseguenza di contrasti deboli. L'artista meglio istrutto dalla filosofia a toccarci il cuore, il Poussin, vicino ad una festa pone una tomba. Alia veduta di questa scena melanconica ci ricordiamo i versi del cantor di Tibur che assai bene conobbe il potere di codesti opposti, e l'immaginazione cade in una dolce fantasia alle idec che ci lispirano il pittore ed il poeta.

all gentile episodio d'Erminia debbe la sua vaghezza al contrasti che presenta. Questa douna delicata che veste l'arme, i pastori spaventati a prima giunta, ma rassicurati quando ella si togite la visiera, quella valle tranquilla in mezzo ai furori della guerra, la giovinetta amante di Tancredi, che nutresi le pene in cuore sotto il tetto ospitale, dove respira la pace e l'innocenza, tutti questi quadri sono ripieni d'interesse e di grazia. Accostumati dalla nostra illuminala ragione, dal severostro gusto a voler nella tragedia lo sviluppo di caratteri, il linguaggio delle passioni e l'armonia de versi, occupati da tante bellezze riunite, noi rigettiamo una pompa sterile introdota pel piacere degli occhi. Tuttavolta se la pompa dello spettacolo accresce l'effetto dall'azione prodoto, ella merita che la si ammiri cedendo alle commozioni che la fanno più profonda. Dove troverò un esempio patetico e grande? All'Operal... Agamennone confidando nel comando dato, promette di abbandonare la propria figlia agli dei s'eglino lo fanno giungere in Aulide: ad un tratto da lontano s'ode il coro de' soldati che celebrano l'arrivo d'Ifigenia. Quale saspaventosa maniera di annuciate la sua resen-

par Il coro prosegue, s'accesta: lingenia compare su di un carro colla madre lictissima del trionfo che la circonda. Il contrasto di questo tripudio colla infelice situazione de'personaggi, oggetto di tanta allegrezza, lacera l'animo, esalta l'immaginazione. E mi sembra, che alla vista di un somigliante spettacolo, il poeta tragico debba provare un sentimento d'invidia e lo scontento che la severità della scena francese, non permetta di recarvi questa pompa ed i canti drammatici (1).

Io potrei anche citare Alceste moribonda assistente ai giuochi fatti per celebrare il ritorno alla vita dello sposo. Opposizione sublime che fu immaginata dal filosofo di Ginevra (2).

<sup>(1)</sup> É egli certo che il gusto la rigetterebbe dalla seenazioa francese? Se Racine acesse posto de cori nella l\( \tilde{g}\)ensis, perc\( \tilde{e}\) on ne i sarcebbe postos terminare il primo atto con questo spettacolo? Io non trocerei che un'obbiczione fortissima a questo progetto, di \( \tilde{e}\) tolta dalla difficoltà di acrescere l'interesse e la commozione negli atti sejuenti.

<sup>(2)</sup> E nobilmente eseguita dal nostro Alfieri nella tragedia di questo nome

Occupandomi della varietà dovetti far parola del contrasti. L'autore mediocre ne abusa facilmente essi perdono il loro prestigio se non sono spontanei, ed il nostro animo allora gli giudica con tanto maggior rigore in quantoc che appalesano la pretensione di cagionare una vivace impressione. Noi siamo nella stessa guisa stancati presto da tutte le piccole opposizioni, da quelle antitesi che lasciano travedere un lavoro penoso e indegno della grandezza delle arti. Quando si cerca il mezzo d'ottenere effetti durevoli, sempre siamo condotti a conoscere il prezzo della semplicità.

## ORIGINALITA

Io avrei voluto scepiere un titolo diverso, poichè la parola originalità nel parlar volgare, risveglia un'idea di stravaganza, o fors'anco di ridicolo; ma questa parola ricondotta al vero suo significato indica essa sola una qualità che il genio imprime alle opere sue. La è dessa che rende le altre qualità possenti sull'animo nostro. Invano riunieste in una grande compositione vertità, semplicità, varietà; se vol le adoperate come lo furono le mille volte, se non sapete porte solto nuovo aspetto, non isperate foici successi. Egli è per mezzo di commozioni che le arti eccitano il nostro amore, e carezzano la nostra vita. Quando gli uomini che le coltivano non producono che sensazioni deboli e conosciute, nol ci destiamo appena per considerarvi gii sibaditi abbozzi di codesti imitatori.

Si potrà ottenere stima, se ci studiamo di camminar fedelmente dietro le tracce di un celebre autore; ma per crear monumenti durevoli, egli è d'uopo ridestare i diletti che le somme opere lasciano per anco ignorare.

Un'opera originale porta un impronta particolare dell'ingegno che l'ha concetta. Le sue nuove bellezze ci sorprendono e ci dilettano, elleno spargono piaceri cui l'animo nostro segue con avidit\(\delta\); l'abitudine non le ha ancora Belle Arti. inflevolite col tristo poter suo che scolora agli occhi nostri gli oggetti, spegne i nostri sentimenti, e ci rende increscevole l'esistenza.

Le opere che il genio produce, sono mai sempre originali: i grandi uomini non si rassonigliano che per la loro superiorità al volgo, ciascun d'essi ha il proprio carattere che comunica alle sue opere. La fiantma di un cuore puro anima le pagine di Fechion, vi spirano le gentili sue vittù, e la loro vaghezza senza ornati la è quella della saviezza.

Bossuet Imprime allo stile l'altera elevatezza dei suol pensieri , e nella sua vittoriosa arditezza costriuge espressioni triviali a divenir gigantesche. Poniamo Gian Giacomo meno irritabile; leviamogli il suo orgoglio, la sua timidezza; reudiamolo felice, ed ecco che il suo stile illanguidisce , la sua eloquenza è morta.

Egli è nella pittura che sembra la più difficile cost toglieria dila initazione. Quest'arte vuole lunghi studi mecanici, che necessariamente fanno si che l'allievo tolga alcuna abitudite da coloro che dirigono la mano sua inesperta. Purre ascolliamo Leonardo da Vinci: - I grandi ingegni, egli dice, si fanno una maniera che tolgono dalla idea e dalla foggia con cui veggono la natura: taluni la atiagono alle migitori sorgenti, senza attaccarsi ad alcun meastro in particolare, ma coloro il cui inggono meschino non li rende capaci di formarsi una maniera da se, sectgono fra' mestrir colni che loro va più a genio, lo sieguono passo passo, ed aggiungono i proppi difetti a quelli del loro esemplare. Ei conviene farsi una legge di imitare i grandi artisti nella nobittà de'loro pensieri, nel sublime delle loro idee, non mai nella loro maniera di diinigere.

Quando alcuni credono onorare un compositore celebre, insultandone un altro, ignorano forse che il cammino dei trionfi è tracciato dall'impulso che dalla natura hanno ricevulo? Lo spirito di partito diceva a Gluck: seguite il sistema di Piccini! a Piccini: toglicte le voci di Gluck! l'uno e l'altro avrebber mai potuto trasformarsi nell'emuio suo?

Un concetto è originale quando un colore sensibilissimo lo distingue dai bei concetti del genere stesso. Il Tasso non ha punto la sorprendente singolarità di Milton, ma il poema della Gerusalemme riceve dall'umore cavalieresco e melanconico del suo autore un carattere particolare. Il ritratto de'suoi personaggi, le scene di Clorinda, d'Erminia, d'Armida sono affatto nuove per noi. Chi pensasse che Didone fu il modello dell'Armida, vegga come egli sia possibile di mostrarsi originale, dando alle imitazioni un colore distinto ed appariscente.

Noi vogliamo sensazioni, elleno sole el fanno sentire ed assaporare la esistenza: egil è necessario che l'uso non le abbia punto indeholite, ed ecco perchè nol poniam gran caso nella originalità nelle arti.

Le sensazioni facendosi meno vivacl quando le si ripettono, li popoli veggono cosi subilo sfuggire i loro giorni di entusiasmo. La inesperienza dispone alla maraviglia la gioventò, quel suo animo corrotto, non distratto, riecve con sorpresa le commozioni lusinghiere, e si mostra riccu socente al piacere. Ma allorquando il tempo ci ha fatti famigliari ai prodigi dell'arte, noi diveniamo severi onde ricompensarci cosi del non essere più sensibili, e giudici rigorosi dell'ingegno, quando pur se ne apprezzino gi siszi, noi ne accogliamo i piaceri che ci offre, quasi come un debito da cui si sciolga (1).

<sup>(1)</sup> lo credo impossibile cona far giusto confronto fra gli attori che a diverse e poche della ritta si sono veduti. Io sentira una tal quale obbrezza quando a diciolt'anni entrava in sun teatro, oggidà non vi reco che una ragione tranquilla e for'a enco exeru. La mai immaginzione, il mio cuore potecano altrecolte supplire al talento degli autori: oggi conciene che il loro talento supplisca a quanto ho perduto di calore e di sensibilità.

Si deve principalmente attribuire alla novità gli effetti maravigliosi che producono i primi abborzi delle arti che diedero vila a tante favole interessanti, da cui l'immaginazione degli uomini non è ancora pienamente disingannata. Molti prodigi pono spiegarsi , quando si veggono gli isolani di O-Talti ascoltare con estasi il suono d'una cornamusa, che un marianer faccia loro udire. Io son ben ioniano per altro dal credere che i primi poeti, al canti dei quali maravigliavano i Greci, non fossero animati dal fuoco del genlo, Que'loro tentativi erano produzioni felici, e gli omaggi che ne ottennero gli inventori della llira e dei versi, erano bel premio dei piaceri che arrecavano agli uomini.

Ma se il destino avesse fatto sorgere Orfeo in un secolo più illiminato, qual differenza fra gli encomj che gli si sarebbero tributati, e le favole ingegnose che il potere de'suoi canti inspirol Le statue prima di Dedalo rappresentavano uomini immobili cogli occhi chiusi, colle brascia serrate al corpo: el seppe nelle sue proprie imitar la natura dando ioro atteggiamenti diversi tantosto si sparse la fama che Dedalo aveva animate le sue statue, che si erano vedute respirare e camminare

Noi ci ritrovlamo quella influenza della novità anche a quest'epoca la cul le arti sortirono da un lungo torpore. La Vergine di Clmabue, meschino saggio di pittura, eccitò in Firenze trasporti d'ammirazione e di gioja. Gli onori imaginali glià un di pei guerrieri che salvavano la patria, furono conceduti al poeti che miravano a darle piacere. Parigi e Roma offirirono al Petrarca Il lautro de l'inofiatori. Una specie di ebbrezza scuoleva gli uomini superbi di volersi iluminare, e la moltitudine riguardava si ecome un essere soprannaturale colui, del quale confusamente travedeva i titoli alla gloria. A unisura che i lumi si diffondono, l'ammirazione indebolisce. Li medesimo spazio non essopio di ra l' autore di una bella produzione e colore che la contemplano, chè ii teupu ha già reso le sensazioni ime-

no vivaci; le usanze, i costumi comandano una fredda delicatezza, e presso que popoli nei quali l'immaginazione si seggene, la è una cerimonia, sia che l' entusiasmo o la riconoscenza osino ancora mostrarsi, sia che l' canti di gloria accompagnino i figli delle Muse: è questa la pompa de' lor funerati!

Quando gli sforzi di qualche autore abbiano aperta una via nelle lettere che ancora uomo del mondo non seppe percorrere, il genio è assicurato da tutti i soccorsi che possono farne sicuro il successo. Egli si cerca argomenti fecondi; dispone di una lingua cui perfiziona e stabilisce a suo talento, i di lul lettori sieguono avidamente le beliezze tanto più lusinghiere in quanto che le assaporano pel a prima volta, e l'inesperienza favorevole a'piaceri impedisce di giudicarne i difetti.

Altora si formano quelle rinomanze gigantesche a cagione dell'entusiasmo de' popoli riconoscenti. I padri ordinando ali figli di onorare uomini che loro hanno recato novelli diletti, le generazioni successive osano appena esaminare quel precetto religiosamento trasmesso d' et di net.
Riscaldato dal genio dell'invenzione e della poesia in quaiunque secolo fosse vissuto Omero, sarebbe stato l' onore
della sua patria.

Ma questo poeta, diletto del cielo, vide il giorno nell'epoca la più fortunata: padre delle muse e degli dei egli si avanza fra le acclamazioni dei greci: ogni secolo aggiunge al suo corteo e celebra in lui lo stesso genio della poesia.

Ul'opinione falsissima ed universale si è quella che la sla più agevol cosa il produrre de'somml lavori quando si abbiano de'modelli, che in tempo in cui codesti model il non esistano ancora. Senza dubbio è più agevole evitare degli errori grossolani, ma egli è sempre più difficile di creare opere nuove e nuove bellezze.

Poniamo che il primo oratore che compose davanti ad un popolo, siasi illustrato con la veemente sua eloquenza. Egli lascia di se un chiaro nome: il secondo oratore otter-

rà i suffragi per una dolce e seducente mellifluità. I seguaci si moltiplicheranno e generalmente si raglonerà in gulsa più elegante e plù pura che in que' primi giorni nei quali fu la tribuna illustrata: ma que' successi miserabili non valgon punto a trattenerci e i nostri sguardi cercano nomini che ottener possano nella storia delle lettere un posto luminoso: quanto i grandi successi non sono già a quest'ora difficili! Un terzo oratore si studiera di creare un novello genere di eloquenza? D'eccitare l'ammirazione colla nobiltà, colla pomna de'suoi pensieri? Siffatto genere poco suscettivo di commozione, conveniente a pochi argomenti, è meno possente che gli altri due. Seguirà egli timido le tracce d'alcun suo predecessore? Vorrà, senza consultare il proprio carattere, rlunire que'loro generi contrarj? Sempre egli deve lottare con una grande inferiorità di mezzi di riuscita. Se uno spirito superficiale in veggendolo angustiato dagli ostacoli che si frappongono al suo trionfo gli dicesse: Noi abbiamo de buonl esemplari, essi vi spianarono numerose difficoltà. Essi me ne hanno suscitate di nuove, griderà egli sdegnato, e rendetemi i soccorsi e gli ostacoli che incontrarono i nostri primi oratori; schiudetemi un cammino, io saprò ben percorrerlo!

Alcunl attribuiscono alla differenza degli Ingegni l'Inritorità delle opere che succedono a quelle di cui va superbo un gran secolo. Questa opinione non può reggere, offende la ragione : come mai in epoche così travicinale, sotto lo siesso ciclo, gli Ingegni sarebbero essi cotanto diversi? È egli possibile che in un dato lasso di tempo la natura sia prodiga più che in un altro di quel genere di organizzazione, che le opere luminose richiedono? Senza soffermarci ad una causa così dubbiosa, osseviriamone altre che sono cvidenti, e che bastano per indurre la decadenza delle lettere dopo la loro breve prospertila.

Un felice argomento è quello che senza offendere i principi del gusto ha poca rassomiglianza cogli argomenti dl gid trattati, e che per conseguente fara sorgere nuove commotioni degne di piacere agli spiriti colti. A mano a mano che le combinazioni si moltiplicano, si fanno sempre più rari questi grandi argomenti affatto nuovi, che a prima vista si offrono da per sè a fecondare il genio.

Il linguaggio non conserva punto un'eterna glovinezza: le frasi soventi volte adoperate perdono quella originalità che le caratterizza; la loro energia s'indebolisce, la grazia se ne va; le metafore non hanno più vivacità, i periodi non più quel vigore o quella vagherza che la novità loro accordava. I linguaggi invecchiano, e questa cagione di decadenza, ignorata dal più de'lettori, angustia gl'ingegni coll'inevitabile son potere.

Finalmente gli autori cessano di essere circondati da un'atmosfera di entusiasmo. Una particolare e triste severità si pone nelle loro opere, poiché si pensa far prova di spirito discoprendo un difetto, né si crede più che v'abbia alcun merito in sentirne le bellezze.

Allora le scienze involano alle lettere i nobili ingegni. Generalmente se in gioventù si sente qualche desiderio di sopravylvere colla fama, si compongono de'versi, si vorrebbe esser poeta. Ma quando la riflessione comincia a sbendare gli occhi, se si conoscono gli ostacoli dei quali è la carriera poetica seminata, e se nullameno un desio di gloria agita apcora l'animo, allora si volgono gli occhi ad una nuova strada. Allora gli uomini che riuniscono vastità d'ingegno e vivacità d'immaginazione, abbandonano i loro tentativi letterari per consacrarsi a'più seri studi. Lungo tempo dopo un si fatto sacrificio, in mezzo pur anco d'altri successi, alcuni d'essi pensano sospirando alle illusioni che tante volte han gustato in giovinezza; rassomigliano a colui che in una terra straniera dove è circondato da piaceri, pure sospira ancora la patria, di cui fuggi il trambusto ed i perigli (1).

<sup>(1)</sup> Come mai una carriera non avrebbe ad essere abbandonata, quando una folla di circostanze v' accumula gli

Qualche scrittore in questa epoca medesima sembra nato per affrettare la ruina delle lettere. Tutti gli ostacoli che si frappongono a' successi maravigliosi si riducono alla difficoltà di cagionare nuove sensazioni. Le nobili produzioni non hanno che appalessto gli effetti del bello; l'esagerato, il gigantesco, il bizzarro possono pertanto destare un sentimento per anno sconosciuto. Se gli autoric che si valgono di siffatti soccorsi sono dotati di carattere ardente, d'immaginazione brillante, sono ascoltati con entusiasmo. E come non applaudire ad un linguaggio che ci assicura d'ingegno, e che reca all'animo commozioni non per anco sentite?

I pensieri vaghi, le forme strane, le parole nuove divengono le sole che si ammirino, e i capi-lavori consacra-

ostacoli! I cambiamenti nei nostri costumi, cambiamenti di cui non ci avvediamo a primo aspetto, i rapporti fra le arti hanno su d'essi grandissima influenza, e ponno rendere questo o quel genere di opere difficile ad essere coltivato. Per esempio io veggo posta in bando dal maggiore de'nostri teatri la giocondità; i palchi, la stessa platea trovano rozzi Molière, e Regnard: gli attori crederebbero defraudare alla propria dignità rappresentandovi le commedie di Dancourt. Questa specie di proscrizione ha certamente molte canioni: la sazietà del pubblico, l'interesse di qualche attore che rappresenta male la buona commedia, assai bene la cattiva. Ma un' altra causa v' ha nel cambiamento dei nostri costumi. Que'primi giudici de'nostri poeti comici si raccoglievano sovente in que'luoghi in cui il vino recava una giocondità vivace e franca, giocondità che seco loro traegno al teatro. La gioja non presiede or più ai nostri crocchi, e gravemente noi ci stiamo, assorbendo il caffe od i sorbetti. Poveri poeti comici! se noi ridiamo ancora, egli è per libertinaggio, e noi andiamo a rincantucciarci per godere delle più ignobili farse nei più vili teatri.

ti dalla venerazione dei secoli, si scolorano a petto di produzioni passeggiere che il gusto disapprova-

V'hanno de' tempi . In cui le difficoltà sono immense per recare dei concetti originali , lasclando alle belle arti tutta quella purezza che loro assegnarono i grandi maestri. Pure non pensiamo che a nol tocchi l'assegnare i limiti al genlo, e calcolarne il potere. Se in un secolo di decadenza egli spera ancora creare un'opera in cul brilli la giovanezza delle arti animiamo que'suoi sforzi. Ma egli imponga i suffragi; e lungi di discendere verso il volgare, scorra su di esso e lo illumini. Una nuova bella produzione apparendo di mezzo a produzioni spoglie d'energia e prive di buon gusto, deve fare lo stesso che fa la luce dissipando le tenebre. Supponendo ancora gli spiriti si fattamente degenerati, che la fosse impossibil cosa ricondurli all'amore delle bellezze semplici, converrebbe ancora disdegnare que' vergognosi successi. Sempre sussiste alcun fedele ammiratore del bello, religioso amico del vero, egli è per esso e per l'avvenire che converrebbe creare un soggetto fecondo, e tentare di ringiovanire il linguaggio con novelle ispirazioni.

Stamo certi nultameno che il sentire di questi uomini isolati prevarra? Qual malleveria quel piccolo numero ci dă della saggezza sua, quando I più l'ascoltano con ladegno, e si lusinga di un sicuro trionfo? Il sentire di questi giudici poco numerosi debbe un giorno prevalere, perché una lunga sperienza ne attesta la purezza. Egil è quello degli sertitori che fecero illustri i secoli di Percile, el 4'Augusto, di Leon X, di Luigi XIV. In questi grandi secoli della letteratura e delle arti le idee intorno al bello si ritrovano ad un dipresso quelle medesime; si conoscono dunque le idee, che I umana natura nelle epoche della sua gioria si formerà sempe della bellezza. L'opinione di giudici che richiedono il genio, sará quella della posterità, polché ella à l'opinione dei secoli illuminati, del quali raccogliamo il relaggio.

## COMPIMENTO DEL BELLO

Noi abbiamo veduto la grandezza, il vero, il semplice, la varietà ed originalità: siffatte qualità mi sembrano essenzialmente costituire il bello nelle arti. Un' opera che tutte le riunisca, produrrà senza dubbio vivaci commozioni: tuttavolta ella può ancora lasciar a desiderare ciò che dà alla bellezza la più felice vaghezza.

Il merito dell'esecuzione nelle arti bastar puote a sublimarci l'animo. Sempre una somma produzione ridesta quelle idee di superiorità, d'ingegno, di gloria, che da noi rispingono tutte le idee puerili e basse, dalle quali è scosso l'uom volgare. Forme gentili, suoni lusinghieri si cattivano la mia immaginazione, e le arti belle mi fanno palpitare il cuore, quando pure gli artisti non pensino che a dilettare. Ma se il notere dell'esecuzione è consacrato ad argomenti che zeppi di nobili pensieri sono per se medesimi degni d'entusiasmo, a quale elevatezza tanta copia di mezzi non condurrà l'animo nostro? Si considera il bello nel suo più umile grado quando si suppongono i suoi effetti limitati alla lusinga de'sensi : lo si vede esercitar miglior impero. e brillare di più vivo splendore quando desti sentimenti ed idee : e lo si considera in tutta la sua possanza, quando i suoi prodigi , frutto delle ispirazioni della saggezza e del genio, concorrono a farci migliori. Blandire i sensi egli è un mezzo, di cui l'ingegno dispone per riempire la missione che a lul fu confidata: il suo scopo è di imprimere su tutte le nostre facoltà una nobile direzione.

Non dimentichiamo mai che il bello manifesta la sua presenza sublimando l'animo nostro, e giudicheremo in allora di quanto momento sia che la scelta del soggetto ed il potere dell'esecuzione concornano a riscaldarci: da un'idea morale risulta il compimento del bello.

Osserviamo la natura, consultiamo questo modello che s'offre agli sguardi delle generazioni successive. Le opere dell'Eterno displegando a'nostri occhi la grandezza loro, la semplicità, la varietà avrebbero potuto non cagionarci che ammirazione; egli è quel carattere di un potero benefico e saggio che le rende commoventi. La loro belta fisica eccitò la maravigita del primi uomini; ma la loro bellezza morale inspirò gii final di riconoscenza e d'amore.

Nell'ordine fisico il sommo della natura è la figura virgiande di una glovanetta i cui tratti regolari sieno abbelliti dalla freschezza dell'età. Ma perchè ella sia un modello di perfezione ideale, è mestiere pur anco che un sentimento pleno d'innocenza ed t vezzo, come la pietà, il pudore, o l'amore animi la sua fisonomia, e le dia un'espressione divina.

lo contemplo senza conoscerne l'argomento un Intaglio che rappresenta il Testamento d'Eudamia. Quale semplicità in codesta composizione! qual varietà in tutte le figure! quest' uomo è morente, detta le ultime sue volontà. Colui che le accoglie, avvezzo al tristi spettacoli, scrive con tutta Indifferenza. Il medico pone la mano sul cuore del malato; un movimento del corpo, il suo sguardo annunciano che non v' ha più speranza. Il dolore di due femmine immobili a' piedi del letto, la differenza dell'età, indicano abbastanza che l'una è la madre, la figlia l'altra dello sventurato che tocca al suo termine; elleno l'odono parlare del loro destino, e gemono per se medesime e per lui. Tutto è chiaro in questo dipinto : la camera in cui sono i personaggi annuncia povertà; uno scudo, una spada appesa alla muraglia ml dicono che il moribondo ha recato servigio alla patria; posso francamente gludicare ch'egli ha minori ricchezze a lasciare in legato che non esempi di virtù. Di già questa scena mi è interessante, quando mi si dice quale ne è l'argomento, e leggo a'piedl dell'Intaglio. • lo lascio in legato mla madre ad Aretea onde n'abbia cura e la nutra nella sua vecchiezza. Lascio mia figlia a Carixena onde la mariti con quella maggior dote che le potrà dare, e se nuliameno l'una o l'altra morisse voglio che il legato che le ho fatto, ricada alla superstite -: la sublimità di queste parole si diffonde sul dipinto, la mia anima s'innalza, ella è scossa, ed io cedo a tutti i sentimenti che m' ispira l'ingegno, e la filosofia del Poussin.

Oh! quest' uomo di genio conosceva ottimamente che l'arte non ottiene il suo scopo se si llmita a lusingare i sensi! Vi sono poche opere del Poussin, alla veduta delle quali non s' abbia a meditare moltissimo. In que' suoi paesaggi si pleni di verltà questo pittore pone personaggi, azioni, oggetti, che rendono più possente l'Impressione cagionata da que'luoghi cul egii rappresenta. Dipinge una solitudine: vi sl veggono eremiti seduti in terra, occupati tranquillamente a leggere; la pace del loro animo è la armonia col silenzio del luoghi che li circondano. In una campagna sconvolta dalla bufera, el pone una scena tragica; è Tisbe presso ad immolarsi sul corpo dell'amante. Considerate uno de'suol più ammirabili paesaggi. Quest'uomo alla riva di un ruscello, è Diogene che getta la scodella poichè ha veduto un fanciullo bere nel cavo della mano. Conosco così che queste belle campagne son quelle di Grecia. Si egli è il soggiorno diletto delle muse; l'occhio scorre con incantesimo questi sitl, queste ombre, testimoni di tante meditazioni sulla filosofia, sul piacere, sulle artl.

Troppo spesso i pittori trascurano le grandti impressioni che devono sorgere dalla secila dell'argomento e dalla maniera di concepirlo. Studiosi della parte materiale dell'arte, essi sembrano sdegnare la parte morale: sia che occupati dalla giovinezza a lavori meccanici, i sporto ni pregio di clevarsi ad alto mediziano il, sia che inebbriati dalle bellezzo che amano esclusivamente produrre, essi abbiano meno entusiasmo per la invenzione che s'addice a tutte le arti, e nella quale un amatore stesso può offerire ingerenosi pensieri.

Oh! non è così che si studiava nella Grecia; gli artisti conversavano coi filosofi, e da essi apprendevano a conosecre e dipingere il cuore umano, e i filosofi apprendevano dagli artisti a sentire tutlo il vezzo della bellà.

Se tanti pittori hanno eseguito dei quadri che iasciano freddo lo spettatore, egli è che non hanno conosciuto ciò che forma il compimento del bello. Voi disegnate correttamente, voi aggiungete splendore al vostro colorito: egli é molto, non v'ha dubbio: ma voi non immaginate niente altro più in là? Voi possedete i mezzi di esprimere il pensiero, ma voi non pensate punto? Non è egli solo per disegnare i muscoii, che si divien pittore: è per muover l'animo, e per loro comunicare sentimenti ed idee. Ognun sa quali vive impressioni produce sulia moltitudine radunata un pezzo di musica sorprendente, una scena di tragedia patetica, e simili trionfi sarebbero ricusati alia pittura unicamente? Quest'arte parla agli occhi . l' eloquenza sua è più inteliigibile che non quella della musica, più universale che non quella della poesia. Se i glovani artisti si arricchissero di idee, se passassero dal museo alla biblioteca, se conversassero co' poeti , acció la loro immaginazione si animasse, la ragione si aggrandisse, essi porterebbero senza dubbio al più alto grado i nostri diletti, e la ioro rinomanza.

Spesso, egli è vero, ii genio de'pittori fu assoggettato. spesso fu costretto di esaurirsi intorno ad argomenti poco adattati a cagionare vivaci e nobili commozioni. Io penso nuliameno che questa osservazione non basti per giustificare gli artisti. V'hanno pochissiml argomenti che un'immaginazione poetica non sappia fecondare. Si richiede Tiarini d'un' quadro che rappresenti S. Domenico faciente un miracolo. Questo soggetto è vago, ingrato siccome migliaia d'altri, ma Tiarini possiede il genio dell'Invenzione. Il miracolo che ei sceglie è la risurrezione d'un fanciullo steso su di una tavola circa a mezzo del quadro: da un lato S. Domenico ed un monaco che io accompagna; dall' altro il padre, la madre ed uno straniero, attiratovi senza dubbio dalla curiosità. Ecco pertanto il partito che ei sa trarre da questi personaggi. S. Domenico voiti gii occhi al cieio stende la mano sul fanciullo che si rianima e sorride. L'altro monaco, avvezzo a veder di somiglianti prodigi, rimane tranquillo, lo straniero al contrario s'arretra spaventato. La madre disperata, fuor di sè si precipita verso il figlio, il padre esprime la sua riconoscenza cadendo al piedi di S. Domenico.

Qual fedele pittura del cuore umano! Non è questo certamente l'argomento che svolga l'ingegno dell' artista; ma è il genio dell'autore che feconda l'argomento. I pittori, lo ripeto, non hanno abbastanza conosciuto ciò che forma il compinento del bello, eppure le più semplici osservationi potevano istrulrneli. Come mai non travedere l'influenza delle idee morali, che richiamano, o respingono le opere degli uomini? Un mausoleo vien inaltato, noi contempliamo quelle figure, que marral animati che gemono su d'un freddo cenere. Se la pubblica riconoscenza scolpisce su questa tomba un nome caro alla umaniti, noi rendiam grazie all'ingegno del nobile uso delle sue maravigile, ma se la adulazione vilmente inclée sulla pietra un nome dissonorato, l'ammirazione s'estingue e l'ultimo squardo si è quello del disorezzo.

Quante volte i nostri affetti, le nostre memorle attaccano Idea di bellezza ad oggettil che non a vrebbero pottou
lusingare altri occhi fuorché i nostri! Il cuore ha maggior
potere che i sensì, ei gli inganna e gli obbliga a giudicare
alla sua foggia. E oggetto di riso quando un vecchio pensa
doloroso alle mode di sua gioventà e ne fa encomio. Ma quella antica acconciatura che in un ritratto nol trovlamo ridicola , od almeno stravagante, rassomiglia a quella che abbelliva una fanciulta quando il cuore del vecchio palpitò
d'amore la prima volta. Una maniera di cantare bizzarra e
rancida ricordagli feste brillanti, e forse Il suono di una
voce cara. Osservatori più assennati, inadapiamo le cause
de'giudici della vecchiaja: nol cesseremo di sorridere e l'ascolteremo con dolee interesse (1).

<sup>(1)</sup> Le idee affettuose e morali sono le ultime che conservino sopra di noi il loro potere. Haydn nella sua vec-

Se le idee di tenerezza banno il potere di trasformate a'nostri occhi gli oggetti che nulla hanno di seducente, qual lusinga non debbon esse diffondere sopra quelli che per sè medesimi son meritevoli di piacere! Le piaggie amene ricevono una novella hellezza quando ridestino fortunati o malinconici ricordi. Bi mezzo ai colli Euganei evvi la valle solinga dove Petrarca si scele un asilo, e dove colla mano infierolita dall'età e dalla sventura fe'risuonare gli ultimi acomi della sua lira. Con qual soave Incanto I suoi occhi non percorrevano questa valle! Quale scuolimento non riempira quell' animo intenerito! questa valle rassomiglia a quella di Valchiusa.

Più volte si è fatta la domanda, perché due soll de'nostri sensi abbiano il potere di recare all'animo le impressioni del bello. I Teorici si sono perdutti in ragionamenti intorno a questo fatto. Ascoltiamo Barthès, le cui cognizioni erano molte.

• Fra gli oggetti di diversi sensi non v'ha che quello della vista e dell' udito che possano produrre aggradevoli sensazioni dalle quali risulti la conoscenza del bello •.

 Sulzer dice che le idee aggradevoli che ci recano i sensi del gusto e dell' odorato sono idee confuse, e per questa ragione non appartengono più all'idea del bello .

 Io veggo che questo fatto non è bastantemente spiegato per la confusione delle percezioni che ci recano il gusto e l'odorato. In quanto a me penso che la vera ragione

chiezza, mentre le sue opere facerano la delizia di tante societad d'Europa, Hayda vivera ritirato in un subborgo di Vienna. Si dilettava ancora di cantare. Questo vecchio così avezzo alle impressioni del billo, non isceplivca pertanto ne la musica, alla quale doveca la sua gloria, nei quella de' suoi emuli che con tanto trasporto aveva applavatito; lo si udiva costantemente ripetere le arie semplicissime, che la madre gli cantava nella sua infanzia.

sia che noi consideriamo in generale il bello, come posto cesenzialmente in oggetti che son fuori di noi, e gli oggetti del gusto e dell'odorato se sono in noi ricevuti con una applicazione intuna il più che sia possibile per gli organi de'sensi, non possiamo bon concepire le impressioni di questi oggetti esistenti separatamente dalle affezioni che in tali organi risentiamo -.

Queste considerazioni hanno senza dubbio molta finezza: nullameno, io non sapreti adottare questa sottile metafisica, e mi studierei di porvi in vece un'osservazione semplicissima. I sensi della vista e dell' udito son quelli che comunicano più direttamente coll'anima; son quei soli che recano in folla sentimenti ed idere; quei soli che apronou n'usto campo ai nostri diletti intelletuali e morali.

Ed ecco perchó noi allora a quelle impressioni applichiamo l'idea di bello. Il gusto ed il tatto sono sensi materiali e grossolani. L'odorato ha maggior azione sull'animo, i profumi danno effervescenza all'immaginazione, e favoriscono la fantasia.

Io potrei addurre facilmente una molitiudine di osservazioni che proverebbero la superiorità dell' ordine intellettuale sull' ordine fisico, ma le sarebbero di soverchio. Il mio scopo non è tanto quello di provare questa superiorità, quanto quello di far sentire come importi per la perfezione delle arti che si uniscano ai mezzi di biandire i nostri sensi, quell'i anorca di commover l'animo.

Penetrato dei vantaggi che produce l'unione del buono e del bello, ho per lungo tempo creduto essere queste
qualità inseparabili. Esse non formano che una cosa medrsima, diceva fra me siesso: il buono e il bello nell'ordine
morale, il bello e il buono ne li fisico. Ma l'ufile è la base
necessaria del buono, ed è forza riconoscere che anche senza di quello può sussistere il bello. lo domando perchè quel
capitello fu circondato da una foglia d'acanto, perchè vi si
scolpi quel fregio con tanta cura? e mi si risponderà perchè
questi ornamenti son belli; non già perchè siano utili.

I gradi di bontà debbono essere calcolati secondo i diversi gradi di utilità che offrono al genere umano : ma non è punlo cost che noi giudichiamo della bellà nei monumenti delle arti. La statua anche d'un vil cortiginno è considerata di maggior pregio di quella d'un eroe, di un savio, quando quella cl presenti o proporzioni più giuste, o trattii più regolari delle altre. Vorrei sostenere il contrario, e forse lo potrei fare con ragioni ottime da persuadere; ma per quanto piacere abblasi nel sostenere un sistema, l'amore e la ricerca della verità procurano piaceri più vivate e più durevoli.

Se, come una confusa tradizione sembra dimostrarlo presso tutte le nazioni, se la terra ebbe un'età dell'oro. l'uomo nella sua fortunata infanzia non pose differenza alcuna fra il buono, l'utile e il bello: queste tre qualità non formarono a' suol occhi che una sola. Senza dubbio egli per primo pose l'Idea del bello nella sua giovine e timida compagna, nel ruscello di cui respirava con lei la frescura, nell'albero carico di poml che loro offeriva l'abbondanza. La sua ammirazione Ingenua andava mai sempre unita colla riconoscenza. Ignorando che il bello può esser dall' utlle diviso bene spesso, egll dovette formar giudizi differenti dai nostri. Una procella terribile, il mare adirato, un luogo spaventoso sono gli oggetti che noi chiamiamo sublimi, cioè belli per eccellenza. Quando l'uomo ingenuo e buono s'abbatte in luoghi desolati, dove i vulcani aveano lasciate le loro rovine, lungi dal dilettarsi della loro contemplazione egli abbandona precipitoso quei luoghi dove la natura gli si offriva sconvolta. Quando ei vide le nubi ammonticchiarsegli sul capo, quando le udi muggire, quando vide il mare lanciarsi alla riva e divorarla, fuggi con orrore.

Perchè abbiano vaghezza codesti spettacoli, convien vivere in una civilizzazione avanzata. Allora queste grandi scene hanno qualche vezzo dal loro contrasto colla mollezza e sicurezza delle città: ne hanno ancora dalla loro Alle Arti. analogía coi sentimenti cupi e melanconici da cul sono i cuori tormeutati. Ma in tal caso la depravazione degli uomini influtise sul loro giudizio ad un punto che si ammirano gli orrori morali così, come gli orrori fisici, quando sorprendono la immaginazione con un carattere di grandezza e d'audacia.

Presso i popoli corrotti il buono può essere separato dal bello, ma quanto stretti non sono pur anco i loro rapporti! Queste qualità sono si fattamente destinate ad offeririna mituli soccorsi, che se l'una esista in una produzione, e l'altra non vi si trovi, l'ordine è sconvolto, le idee sono penose. Così noi vediamo a malineuore un monumento privo di guisor ricordare la memoria di un' azione magnanima, così uoi gemiamo quando il nostro seguardo si antissa ui frutti vergognosi della preselluzione dell'ingegno.

Al racconto dello grandi azioni, all' aspetto dei capilavori si risentono nobili impulsi, e superbi di appartenere all'umana antura, noi crediamo poterta ben anco onorare. Gli effetti del buono, e quelli del bello sono a un dipresso quei medesimi: essi si cattivano gli animi grandi, e miciliori li rendono e più ficile.

La stessa analogia esiste fra i mezzi di produrre il buono ed il bello. Un uomo si scosti dal cammino volgare, e in una dolce solitudine coltivi l'amicizia, le arti e la filosofia: vi riceve le nobili ispirazioni da cui provengono le pagine cloquenti e le azioni generose.

Chiudere il cuore alle vili ambizioni è il principal mezzo per elevarsi alla fonte del bello. L'amore delle arti serve eziandio alla virtù: egli seaccia i vani progetti, ri neri sospetti che agitano e corrompono la molitudine: e quando la società si corrompe, quando il società si corrompe, quando il desiderio d'interesse, le basse passioni fermentano nel di lui seno, il tempio delle arti è un asilo, dove puossi ancora preservare dal contagio.

Qualche distinzione fatta con buona fede spargerebbe lume sulle quistioni relative all'influenza delle lettere sui costumi. V'hanno de'giorni di pace e d'innocenza, ne'quali i popoli ignorano il lusso de'piaceri; i costumi allora sono nella loro maggior purezza, e sarebbero per questi popoli funeste quelle dottrine che insegnassero loro a creare del piaceri dalla virtù non provenienti. Perché si vegga sorgere e rispiendere la pompa delle arti, conviene che i bisogni si moltiplichino, che l'immaginazione si riscaldi, che la saviezza dimentichi la sua austerità. Per uno strano fenomeno, le arti nate dal rilasciarsi de' costumi, ne ritardano il corrompimento. Il fuoco che alimentano ne'cuori è meno puro si di quello della virtù, ma è nullameno un fuoco sceso dal ciclo. L'artista ha bisogno di trovar quaiche elevatezza negli esseri che vuol commovere. Se la fierezza, la indipendenza. l'amor della patria e della gloria sono abbandonate allo scherno della depravazione ognor crescente, il beilo è ecclissato e svanlsce. E se v' ha ancora alcuno capace di produrlo, a quali giudici sottoporrà egli le opere sue? Non è più inteso: tutto combina ad iscoraggiarlo, e l'animo suo succombe a quel modo che in una contrada ove la peste ha desolato gli uomini più robusti, quelli che non furono punto presi dal malore, risentono nullameno una trista languidezza e l'invincibile noja della vita.

▲ Lo stretto nodo che v ha fra il buono cel il bello fa si, che seguano una stessa sorde in que giorni, nei quali la corruzione pare disposta a disciogliere i legami della società. Quando il buono è proscritto, il bello va in bando, allora non avvi più entusiamo, non più fantasie, non più tenere commozioni, non vi rimangono che le passioni avide dei piaceri grossolani.

## ESAME CRITICO SUL PRINCIPIO DEL COMPIMENTO DEL BELLO.

Ho creduto necessario alla perfettibilità delle belle produzioni, che queste risveglino idee norali. Tale principio nullameno può essere messo in dubbio, e le false interpretazioni del medesimo potrebbero condurre a degradare le arti-

Il sostenere quel vostro principio, mi dirá taluno, egli è un volere che le arti belle istruíscano mentre che lo scopo loro si è di dilettare. Esse blandiscono i nostri sensi, illudono la nostra immaginazione, ci carezzano fra gentili fantasie, chi no vuol più, chi vuol che steno utlli, le speglia della loro vaghezza, sparge la tristezza e la noja.

Le belle arti, lo so, non consentono di darci una fredda istruzione, esse vogitono agiro meno sulla nostra ragione; di quello che sul cuore. Il mio scopo unico era queilo di pensare alla loro vaghezza: e se ho desiderato che ni facessero sentire l'influenza delle ideo morali, egli si è perchè il bello richiede queste idee, e senza di esse non si gustano che i piaceri imperfetti.

V'ha un genere d'insegnamento che il gusto rigetta; ve ne ha un altro per lo contrario che serve a formare il compimento de'nostri piaceri e del bello.

So si venga considerando successivamento un dramma cattivo e freddo, una commedia di piacevole intrigo, in fine un'opera nella quale il comico sorga dal caratteri e dai costumi, si vede subito i' arte degradarsi in pedantesche lezioni, in seguito recea de'piaceri illusorj, in fine procurarci diletti a quel più alto grado, cui il poeta comico possa attlaerer.

Le massime e gli squarci filosofici non rendon punto la tragedia feconda di lunghi ricordi. Egli è meno la somma delle nostre idee, che l'energia de'nostri sentimenti cui couviene aumentare col prestigio della poesia. Gli uomini s'intendono abbastanza delle idee morali, solo il coraggio lor manca di seguirie, Ripeter poche votte queste idee, ispirarne l'amore, ecco clò che mi sembra o più utile, e più poetico.

Conviene animare le composizioni dell'arte: il paesista colloca delle figure ne'suoi quadri; il poeta didattico interrompe i suoi precetti per intenerirci col racconto di fatti interessanli: una dolce filosofia rende più amabili le poesie leggleri. Il romanzo che ci trattilene più Vvamente, si è quello che ci presenta o fedeli pitture de'costumi o qualche pagina della storia del cuore unano. Considerando l'uomo, sempre ci vien fatto di accorgerci che si dee mescere a' suoi piaceri un po' di gravita per renderil più profondi e più vivaci.

Guardiamoci però dal dettare una falsa teoria. Il sistemas, che adotta un giovanetto liotron alla arti, oggetto delle sue veglle, è quello che sviluppa il suo ingegno con forza, oppure quello che gli tolgie per sempre d'ottenre que' successi che la natura gli avea destinati. La scuola francese per lungo tempo cosi manierata, y va superba ora di nobili composizioni che fanno la g'ora de' sosì artisti. Forse che così nobili ingegni, siccome quelli dell'epoca nostra, esistevano sotto il regno di Luigi XV: ma un falso sistema gli faceva errare. Alcuni maestri ricondussero i discepoli allo situdi della natura e dell'antico. Il genio ri-torra sempre semplice e libero: il bello s'offri a'suoi sguardi e si riprodosse nelle sue opere.

Ora si giudicano con disprezzo quelle pretese commedle, nelle quali lo spirito teneva luogo della giocondità, quei dialoghi studiati che la platea non intese mai, e che i palchi non intendono ora niù. Gii autori di questi meschini drammi non erano punto sprovvisti d'ingegno, solo andavano errati nello scopo dell'arte che si studiavano di arricchire. Frivoli dipintori di una classe brillante della società; essi non si pensavano mai che poco numerosa era questa classe, che i loro costumi appartenevano a quel circolo a quel solo momento; e che il loro llnguaggio era incomprensibile fuori delle sale e dei ridotti. Sceglievano assai malamente i soggetti delle loro osservazioni, ma talvolta osservavano con rettitudine, e se fossero stati guidati da plù vera teoria, alcun d'essi certamente ci avrebbe lasciate opere più durevoli. Nell'udire della musica di certi compositorl, chi non gemerebbe sui risultamenti d'una fallace teoria? Questi artisti creavano ficici melodic, ed il pubblico loro prodigava i suoi applausi. lo non so per qual cagione, rinunciando ad un tratto al diletto, obbitando i loro successi, si volsero ad esser dotti in musica. Le loro fredde produzioni, dove le difficoltal sono superate senza interesse e senza vaghezza, non lusingano nò il cuore, nò l'udito. Un frastuono assordante esce dalla loro orchestra, e se per caso si studiano di ritrovare alcuna melodia, vana speranza! la loro sensibilità non può rinascere; i calcoli dello spirito hanno spento le ispirazioni dell'animo. L'obbiezione mia contro il principio interno al compimento del bello, non sembrò avere tal qual solidità che interpetrando profondamente il mio pensiero; ma v' ha un'altra obbiezione niù decna di esame.

Uomini erudili potrebbero dirmit voi vi sicte avvedulo cho sta nell'essenza del bello di sublimare l'animo nostro, e vi sicte affrettato di conchiuderne che l'ingegno debbe scegliere que's osgettii che per se stessi sono capaci di grandi impressioni. Alcuna volta non si ottiene quell'effetto che si desidera, appunto perché si rhuniscono troppi mezzi per ottenerlo. Studiate meglio in natura delle arti; esse debbono piacere a' nostri sensi, e sola penetrandoli di una pura volutti, sublimano l'animo nostro. Se voi ravviluppate le idee e il lavoro dell'artista, voi verrete a fargili trascurare così i veri mezzi di successo. Lessing in un'opera che fa onore alla letteratura tedesca, reca sulle arti del disegno una feoria giudiziosa e sottie che non si saprebbe conciliar colla vostra. Eccovi alcune sue considerazioni.

Le arti del disegno sono le sole che possano ritrarre la bellezza delle forme, per ciò non hanno punto d'uopo del soccorso delle altre arti, e queste per lo contrario vi debbono rinunciare assolutamente. Egli è dunque incontrastabile che questa bellezza che le arti del disegno sono le sole in grado di ritrarre, non può essere altro che il vera loro scopo.

- Ciò che una delle belle arti può produrre senza il soccorso di alcun'altra, essere deve il solo fine di queil'arte; per la pittura si è la bellezza dei corpi.
- Non s'immaginarono i quadri di storia che per dipingere ad un tempo le bellezze corporee di diversi generi.
- L'espressione, la rappresentazione di un tratto di storia che alcuno scegliesse, non fu giammai la principal mira del pittore. La storia non era per esso lui che un mezzo. Il suo scopo principale era di dipingere la bellezza variata.
- I pittori moderni hanno fatto il contrario. Per essi il mezzo è divenuto chiaramente lo scopo. Dipingono la storia, per dipingere la storia; nò pensano che, appigitandosi a ció, riducono l'arte loro a non esser più che l'ausiliaria delle altre arti e scienze, o almeno, che il soccorso di queste arti e scienze ad essi è talmente indispensabile, che la loro arte perde tutto il valore, e la dignità d'un'arto primitiva (1) -.

Avanti di confutare ciò che mi sembra inesatto in codesta teoria, vorrei cedere al piacere di softernamia si
ciò che essa ha d'interessante e di vero. Essa ci fa, meglio
ch'ogni altra, quidicar dell'essenza dell'arte del ditetto e
della lusinga de'nostri senal, e la pittura ci rapisce soprattutto quando crea forme pure e divine: così, per sopravvivero a sè medesimo nelle arti del disegno, convien esseridolatra della bellezza. Ma toglieremo noi al pittore, allo
sataario di pensare a risvegliare i pensieri di gloria e di
virtà? li priveremo di una speranza tanto degna di riscaldare il loro ineggno? saranno esclusi dal novero di quegli
uomini di genio chiamati a diffondere i sentimenti generosi ed i pensieri consolanti?

Del Laocoonte, o dei limiti rispettivi della poesia e della pittura. (Lessing).

Gli artisti greel non avrebbero mai acconsentito di ridurre I loro mezzi di successo a quelli solo di dipingere la bella variata; per l'interesse medesimo de'nostri piaceri, avrebbero abbracciate più vaste idee. Se ne interrophino que'monumenti che di loro ci rimangono, o le memorie di quelli che il tempo ha distrutti. Certamente era da un'idea morale occupato quel Polignoto, che dipinse la guerra di Troja ed a meglio dire le conseguenze di questa gran catastrofe. Eccovi una parte della descrizione che fa Barthèlemy di quel sou quadro che si vedeva in Delfo.

Qui vedi Elena accompagnata da due sue ancelle e circondata da Trojani feriti, ai quall ella cagionò
tanti maianni, e da molti de Greci che sembrano contemplarne ancora la bellezza. Più lungi v'è Cassandra seduta
a terra di merzo ad Ulisso, Ajace, Agamenone e Menlao immobili e ritti presso l'altare; perche in generale regna in questo dipinto triste silenzio, quel riposo spaventoson el quale deggion cadere i vincitori ed i vinti, quando
gli uni sono stanchi della loro barbarie, e gli altri della
loro esistenza (1) .

Piacemi pure di far parola del bel quadro d'Aristide. In mezzo agli orrori di un assalto, una donna, alla quale un colpo di lancia ha lacerato il seno, allatta ancora ti proprio figlio. L' amor materno anima ancora la di ele figura moribonda, e vedesi questa madre travagliata dal timore di nuocere al fanciulto, s'el venisse a succhiare il sangue insieme col latte (2). Questo quadro non ha egli il colore del sentimento morale il più tenero? non oftre egli una lezione commovente ad un tempo e sublime? E un recare nuovo pregio alla bellezza delle forme, quando la si unisce alla vaphezza del soggetto.

<sup>(1)</sup> Viaggio d'Anacarsi.

<sup>(2)</sup> V'ha qualche differenza fra le descrizioni che si fecero di quest'opera: ho seguita quella di Dubois.

Plutarco raccontando l'addio di Bruto alla donna sua. dice. · Porcia essendo sul punto di separarsi da lui per ritornarsene a Roma procurava il più che fosse possibile di nascondere il dolore che si recava in cuore, ma una pittura la scoperse alla fine, quantunque la si fosse sino a quel punto virtuosamente e costantemente contenuta. L'argomento della pittura era tolto dalle narrazioni greche, quando Andromaca accompagnava suo marito Ettore, allorchè uscendo dalla città di Troja recavasi alla guerra, e quando Ettore le ritornava il piccolo fanciullo, ed ella sempre su di lui teneva gli occhi e la mente fissi. La rassomiglianza di quella pittura colla sua passione le faceva versar lagrime e ritornando più volte il di a rivederla. sempre si faceva a piangere (1) . La situazione di Porcia rendeva senza dubbio questo quadro più commovente ch'egli nol fosse per alcun altro spettatore, pure il dire che il pittore non avesse voluto che ritrarre belle forme, sarebbe un assurdo quasi eguale a quello di sostenere che il poeta greco, cantando l'addio d'Ettore e d'Andromaca non avesse pensato che a dilettare l'udito con suoni piacevoli.

L'Autor dell'Apollo non ebbe forse altro desiderio che quello di piacere alla folla scioperata e curiosa. Tuttavolta con un tal giudicio crederei profanare questo capolavoro. Lo statuario volle che il Dio della luce e delle muse ispirasse gil uomini che venivano per adorarlo. Quanti poeti non han portato i loro omaggi a questo Dio? Essi lo trovarono riconocente dei loro cullo, ed uscivano dai san-tuario per comporre I loro inni ed 1 loro poemi. Il tempo ha distrutto l'altare eretto dalla religione, ma il dio regna ancora nel tempio dell'arti, ed i poeti e gli artisti vi respirano ancora il sacro fuoco che lo anima:

Se i pittori non pensassero che alla bellezza delle forme, i loro concetti sarebbero freddi, e v'hanno effetti dram-

<sup>(1)</sup> Vita di M. Bruto. (Plutarco) Belle Arti.

matici, impressioni morali che vogilono essere sentiti alla veduta delle opere loro, e l'unione di tutti questi mezzi di successo è necessaria per inalzare l'arte alla sua maggior perfezione.

Ah! certamente chl andasse errato per un errore troppo comune a coloro che pie toro officj sono chiamati a dirigere le arti; chi volesse che il pittore fosse istorico, che in loogo di lasciargli scegliere con libertà scene interessanti,, esigesse che avesse a trattare quel tal argomenio e lo trattasse nella guisa precisatagli, esporrebhe il pittore ad insormontabili inciampi. Gli argomenii moderni per
esempio abbondano di grandissime difficoltà. La pittura ripugna a ritarre que'nostri vestili corti e meschini attaccatl a tutte le parti del corpo, que'vestimenti che coprono
il nudo. senza offerire de' bei nannegaziamenti.

Io ritrovo in un autore inglese le osservazioni seguentie. In quadro istorico stcorne quello della morte di Wolff
dipinto da West nel quale tutte le figure sono ritratti di
erot connosciuti, e il costume è conforme a quello del tempo nostro, può interessare oggidi più che se il costume
fosse pittoresco ed i personaggi offerissero l'espressione delte differenti idee di eroismo. Ma nelle etta avvenire quando i costumi saranno usciti di moda, quando le figure non
saranno più conosciute come ritratti, non è egil a temere
che questo nobile dipinto non perda tutto il suo effetto? (1)
Queste osservazioni sono giutosisme, ciò non ostante se il
pittore avesse rivestito di un costume ideale, od alla foggia greca Wolf ed i suoi compagni d'arme, avrebbe troppo
apertamente offesa la ragione per soddisfare ad un buon
gusto.

Pel secondo genere dei quadri d'istoria, la patria chiama l'artista a consacrar la memoria d'un'azione cui ella onora. Il pittore vede la sua libertà ristretta, ma adempie ad un

<sup>(1)</sup> Saggio sulla Poesia e sulla Musica del dott. Beattie.

comando di cul debbe andar superbo. Lottando contro le difficolt di silfatto genere di composizione, e la scenta dal'esattezza scrupolosa, mette alcunché d'ideate nelle sue figure, ponendo ne' costumi quel distordine dal quale gil effetti pittorici provengono. Non esigiamo ch' el sita ponderando su quelle sue licenze se non se allora che uomini amanti del bello le troverebbero stravaganti. Il pittore non è punto il discepolo dello storico, ma sibbeno il disceppole e l'amico del poneta.

lo vi presento questo secondo genere di quadri di storia sotto quell'aspetto migliore che mi è dato di scorgere. Ma non deesi perciò restar meno convinto della superiorità del primo, perchè può inspirare tutte le idee morali, e lascia un'ampia libertà per discoprire i mezzi di lusingare ia nostra vista. Supponiamo il poeta ridotto a non dover trattare che soggetti comandatigli, il suo genio, vittima della schiavitù, soccomberà ben tosto. Eppure questa è bene spesso la sorte dei pittori; il più d'essi son costretti di sottomettersi al capriccio dell'uomo possente e ricco che vuole far uso del loro ingegno. Un principe gli anima senza dubbio quando fa eseguire i quadri destinati a rappresentare gli avvenimenti del suo regno, ma gli animerebbe molto più, se lasciando loro l'indipendenza, si riserbasse di scegliere ne' brillanti concorsi quelle fra le loro opere, in cui il più abile pennello ridestasse le più vivaci commozioni, ed i più nobili pensieri.

Il poeta e l'artista non debbono punto sacrificare il deiderio di piacere a quello di esser utile. Le arti cui le Muse proteggono, vivono di quella bellezza che creano; se rinunciano a questa bellezza, lungi dal poter ammaestrare, non esistono più. Oh! i Greci dei quali poci arni recai alcune composizioni morali, que 'medestimi greci, conoscevan bene che conventva piacere e sedurre. La loro ingegonos mitologia ricorda sovente quanto importi il conservar vaghezza alle arti; ella ci offre una folia di altegorie di cui veggo con dispiacere che se ne va cancellando la tratizione. Noi non conosciamo or più, che un matrimonio di Vulcano, e ne facciamo un argomento di scherzo. Vulcano ebbesi Venere per compagna, perchè presiedeva all'arti, e quando la bellezza gli fu infedele, l'Olimpo unillo alla più giovane delle Grazie. Il disceppolo delle Muse nudriscasi la Immaginazione di sogni e di prestigi, si circondi d'atmosfera poelica: ma quando le sue produzioni brillano di seducente splendore, se i suoi argomenti ispirano alti pensieri, e sentimenti generosi, il nostro entusiasmo si sta maggiore e tutta proviamo la possanza delle arti.

Questa è la teoria ch'io credo la più feconda di felici risultamenti e sulla quale m'ingegnerò offrire ancora maggiori lumi.

### APPLICAZIONE DELLO STESSO PRINCIPIO ALLA MUSICA

La placevolezza de'suoni è nella musica quel medesimo che è la beliezza dello forme nelle arti del disegno.
Se lo adottassi l'opinione di Lessing dovrei supporre che
il canto non abbia per iscopo che di allettare l'orecchio.
Non v'ha dubbio, i placeri che ci reca, sognon essenzialmente dalla placevolezza dei suoni, ed il compositore che
si limitasse a declamare con un tuono giusto, non produrrebbe che un'opera insipida, mentre che s'egil trascura di
seguire i pensieri del poeta, può non pertanto dilettarci.
Questi principi son veri, ma non ne deduciamo false conseguenze.

A quel modo che il pittore può apprendere da Lessing quanto importi di placere alta vista colla beliezza delle forme, il compositore ascoitando questo ingegnoso critico deve senttre che conviene inebbriar l'orecchio colla magia de'suoni, per quella melodia della quale sembra che una celeste mente sola potesse ispirarci i sentimenti e le idee; ed ella ci innamora sopratutto allorchè abbellisce i nostri teatri, e quando si fa espressiva, tocca alla sua perfetione. L'inferiorità della musica istrumentale comparata colla musica drammatica, risulta da ció, che la prima non si reca così dirittamente all'animo come la seconda. Le sin-fonie lusignano l'udito, ma ció non basta per interessarci lungo tempo. L'animo siegue alla prima con diletto quel suoni che giudica piacevoli, ma non ricevendo che assai poche idee, bentosto egli diviene inattivo e cede alla noia.

Se vogliamo ottenere qualche effetto possente della musica istrumentale convien ricorrere a quel pezzi, net quali il soggetto sia chiaramente determinato. In una ceri-monia funebre, la marcia di Gossec ci fa sentire un'impressione profonda, que vaghi suoi accenti aggiungono commozione al nostro animo, e tutto quello che v'ha in noi d'i-dee tristi e di sentimenti dolorosi, è ridestato dal suono d'un'armonia hugubre.

La musica istromentale, quando vi regna dell'iapiraico, sembra alcune volte voler indicare il desiderio di coprimere alcun pensiero. Ella va impressa del carattere di giocondità o melanconia, di forza o di tenerezza, di cui sente l'uditore la induenza. Nullameno l'attenzione es atanca, poichè odesi un linguaggio troppo vago, s'egli è permesso valerel qui della parola linguaggio. Per trovar piacevole un concerto non basta che i pezzi che lo compongono abbiano il loro merito, ma conviene altresi che sieno variati, e soprattutto che il concerto sia breve.

Ma v'ha un'opinione ancor più pericolosa di quella di Lessing. Per produre melodia, è d'uopo di organi di squisita sensibilità forniti, e di studi che le lezioni e i libri offrono facilmente. Quali successi non recherebbero vanità al mediocri, se potesse prevalere la massima che la dottrina è da preferirsi al genio! Vidi de'novatori ebbri di speranza, studiarsi di proscrivere il canto della seena lirica, voler farvi ammirare in vece un frastuono che risulta da dotti, e penosi calcoli (1).

<sup>(1)</sup> Questa sorta di musica, è bensi vero, stanca molto

È necessario oggidi più che non lo era un tempo, offrire una musica più complicata, accompagnamenti più studiati. La vecchiezza ci rende difficili, e chi vorrebbe biasimarci se pretendessimo che i compositori si studiassero di innalzarsi continuamente verso la perfezione ? Il problema che essi debbono sciogliere, è di lasciare la melodia in tutta la sua purezza e di aggiumgervi un'armonis più ricca di quella di cui andavan contenti gli immortali artisti, nei canti dei quali regna la verità, la freschezza, la graria (1).

In loogo di seguire queste idee, e di cercare collo studio di rendere più possenti gil effetti dell'ispirazione, qualche compositore di musica sfoggia una scienza fastidiosa
alle persone di gusto, non meno che oscura pel volgare.
Alcuni celchor matematici hanno fatte si grandi ricerche
che le loro opere, dicono, non ponno essere comprese che
da un piccolissimo numero di lettori d'Europa. Ei sembra
che si studino di recare la musica a così strana perfezione.
Quando si tratta del progresso di una scienza astratta,
il pubblico lo suppone vero sulla fede degli initiati, quantunque dovrebbe cercare di esserne più certo nello scorgerne utili risultamenti. Mai opario d'un' arte gentile che
debbe piacere a tutti gil uomini collt e ben costituiti. Profondi artisti, se voi seignate il sufragio di quei medesimi
uditori che i messtri d'Italia; e di Francia hanno le tantei

meno l'autore che l'accoltatore; quegli che vuol rendere la sua musica espressiva ha bisopa di differencenza, la sua immaginazione si amima, il suo cuore palpita, ed egli comunica la propria vita alle sue opere; ma per la musica studiata si è ma; sempre pronto, mai sempre tranquillo, e se ne potrebbe seritere quanto lo permettono le forze del corpo.

 Osserviamo qui che l'orchestra oggidi si è perfezionata, e che offre que migliori mezzi, i quali devono concorrere ad accrescere i nostri piaceri. volte dilettato, riunite pur le note co'vostri studiati calcoli, ma fate eseguir per voi soli que'vostri capo-lavori, ma non li portate al teatri destinati ai piaceri del pubblico; abbandonatelo alla sua ignoranza e tollerate che si diletti.

Le opere senza estro, aridi parti della scienza e della fatica, hanno pure i loro partigiani, che vanno in estasi se vi trovano le difficotti superate. Ma io ne veggo di maggiori a vincersi. Quello che raramente è prodotto in musica sono i canti espressivi e lusingbieri, ossi esigono genio e studio fortunato. Quanti sforzi non risparmia quello scolaro che solo mira a comparie dotto! Egli coglierà nel segno purchè non sia distratto dalla sensibilità, nè rattenuto dal gusto, e che l'ostinazione sia la qualità in lui predominante.

Fra Il musico ed il vero artista v'ha quella diferenza che si osserva fra il verseggiatore ed il poeta. Con un po' d'ingegno e molts pazienza al scrivono de'versi corretti, ma i versi che non possono imitarsi son quelli in cui il sentimento ottiene novella fiamma dall' armonia e dalle immagini. Se per comporre un perzo di descrizione è d'uopo impiegare cure laboriose, hen altre difficoltà si oppongono a quel versi che sovente ascolliamo, nei quali le riccherze poetiche si dan mano col sentimento; convien che la natura crei un poeta, e che le slesse Muse lo ammaestrimo nell'arte loro.

Formiamoci una teoria sul merito delle difficultà superate. Ostacoli innumerabili attraversano la via che si schiude al genio, ei s'irrita, le supera, reca perció alle sue produzioni un vivo e puro splendore, e desiderando che nulla turbi il piacere che fa nascere, nasconde i suoi sforzi, e vorrebbe cancellarne per fino il più leggiero indizio. Ma lottare contro un ostacolo senza che si possa, sormontandolo, cagionare un verace piacere, vincerio solo per mostarci che lo si abbla vinto, egli è quesdo un dimenticare lo scopo delle arti, egli è un cadere nel puerile, e face un uso ridicio de de roporti sforzi. Quando noi obblighiamo il tragico a porre in versi i suoi drammi, noi lo richiediamo di un lavoro difficile senza dubbio: che monta? I' armonioso suo linguaggio lusingherà l'orecchio e l' animo. Ma combinare i versi in un sonetto, in un rondo, rimare gli acrostici, ecco le difficold a per se medesime superate, e quelle cui si propone il compositore non hanno soventii volte alcun ché più degno d'interesse. L' lusufficienza conduce a quegli insipidi lavori che ci si vorrebbero far applaudire. Troppo deboli per trionfare del grandi ostacoli che ci presentano le arti, quegli spiriti meschini sanno trovarne fuora ben altri, contro i quali si esercitano valorosamente nella certezza in cui sono di averil sectiti alla loro portata.

Băigiamo primieramente che il risultamento della difficoltă superate ci diletti, pol noi potremo considerata în ne stessa, ed ammirarla. Dopo aver goduto tutte le vive commozioni che desta un poema, la è pur piacevole cosa il considerare ne suoi particolari qual dose fu mestieri d'ingegno, di studio, e di cure per avvicinarsi così alla perfezione. Ma, ripetiamolo ancora una volta, le difficolti vinte senza effetto, sono indegne dei poeti e degli artisti, convien lasciarle ai ciurmadori, ai saltimbanco, e da tutti coloro che con vana scaltrezza dilettano alcun isfante gli occhi e nulta discono al cuore.

lo distinguerei nel teatro tre generi di musica; una ve n'ha tanto poco espressiva, incantatrice, per melodia, e noi vediamo che questa agisce sull'animo, e che i barbari soli potrebbero non sentiria: un'altra è affatto espressiva e melodiosa, questa raccoglie i più preziosi vantaggi e senza di essa converrebbe rinunciare ai possenti effetti delle composizioni dramatiche: finalmente l' ultima non esprime alcun sentimento, non è piacevole all'udito, ed il suo meritio si riduce alle sole difficoltà conosciute dai mestri. Deschè fui costretto a tormi la noja di udirla, mi sovviene sempre del seguente aneddoto. Un amatore di musica ascoltava con somma impatienza un suonatore che gocciolav

di sudore, agitando quel suo archetto: Signore, gli venne detto, sapete voi che ciò che ha fatto, è difficilissimo? Difficilissimo, rispose l'amatore: ma io vorrei bene che fosse impossibile!

Oh Dio buono! perché de gradare cost le belle arti? Chi è figlio delle Muse, e degno di loro celeste origine, deve dilettare i sensi ed interessare l'animo: chè mai sempre l'esperienza conferma, che le più gentili comuozioni nasconda una impressione morale. Quando si ode la scena di Edipo e d'Antigone, od il terzetto di Felice, o l'aria del padre nella Stratonica, od il coro delle due Giornate, si assapora una dolcezza commovente che penetra l'animo e lo sublima (1).

È molto più che maraviglia, è riconoscenza quella che si prova per un'arte incantatrice che fa sorgere sentimenti così puri, e piaceri così vivaci.

## APPLICAZIONE DELLO STESSO PRINCIPIO ALLA POESIA.

La poesia può non avere altro scopo, oltre quello di piacere; ella si pasce d'armonia e d'immagini, e le sue

<sup>(1)</sup> Tutto questo sia pei Francesi: noi italiani non abbiamo forse biospo di Italia ragometi per convincerci che la musica vota di sentimento non sia vera musica. Noi siamo troppo facilmente seconi dalle commozioni che queste nostra arte produce, ni v'ha alcuno che non le senta. Quando non una persona od un circolo, ma un intiro testro, ma tutti i teatri della peniado versano lacrime alla bella Romanza del Tebaldo ed Isolina, e l'Ah mai più di Crescentini ha fatto aggiacciare il sangua nelle vene, si comprende facilmente che non si denno spendere molte parole per procare l'assunto dell'autore persou una sifatta popolazione.

brillanti ricchezze bastano per cattivarsi lo spirito. È maggior saggiezza il lasciaria nella sua indipendenza, che offerisce all'immaginazione ingegnose chimere, anziché voler renderla pedantemente istruttiva. Ella si anima nelle amene pagine cui detta un piacevole delirio, e muore quando la si sottopone alle leggi didattiche d'una fredda filosofia.

Gli stessi prosatori hanno conoscluto il bisogno di amimare i loro scritti. Una solo osservazione basterebhe a provare a qual punto costoro, il cui fine era di ammaestareti, desideravano di dilettare. Fénélon, Bossuet, Montesquien, Buffon, tutti si dislinguono e nello stile, e per qualltà differenti; ma ve n'ha una che tutti possedono: tutti si sono studiati di spargere i loro pensieri di maggior splendore, di maggior forza o grazia, dando alle parole una fellec armonia.

Disprezziamo il verseggialore che cl vuol rendere altentad aride lezioni. Quanto vantaggio pel poeta' quando l'argomento lo chiama a rilevare tutta la dignità dell'arte sua, e concorrere a farci sentire l'impressione del helio! Orazio spogitato della sua filosofia non sarebbe più il poeta amato dalla vecchiezza, come dalla gioventù: togliamogli quella sua saggezza, e di qual vaghezza non avremo privato il suo ingegno? Supponiamo che Virgillo scelga per soggetto dell'egioghe sue, scene interessanti: quel magici suol versi ci semberanno abbellirsi ancor più.

La gioconditá dell'intrigo non basta all'autor comico, ed i suoi grandi concetti debbono offrire qualche cosa di serio. Turcaret, considerato superficialmente, è una commedia scherzevole. Ma non vi si ammira nulla di più, quando si veggono coloro che fan lucro delle pubbliche miserie, esposti sul teatro alla sferza sanguinosa del ridicciol? in nessuna opera, toltone il Tartufpo, il poeta comico non si mostrò più apertamente il vendicatore della morale e della società. Il Legatario è forse il capo-lavoro della giocondità francese: pure non lascia forse alcunchè a desiderare? Dopo aver riso di lante scene di dee ziconode, si vede

quanta avrebbe Regnard aggiunta importanza a questa commedia, se avesse preso di mira mostrare il celibatario che pagasse il fio di un lungo egolsmo in mezzo a servi insolenti ed avidi vicini (1).

Nell'Attica, dove la libertá secondava tutte le artl, la tragedia non eccitava solo il terrore e la compassione, ella ispirava altresi l'amor della patria. Chiamati al più alti destini, i poeti creavano la religione e la storia per un popolo tenero delle belle arti. La poesia era rispiendente altora della maggior sua luce: non è più sorella della ilgislazione: la sua lira, le sue muse, I suoi altari non esisiono che nelle nostre memorio, ma si è la scelta dell'argomento che può ridestare ancora le sciatille del fuoconoetico.

Noi abbiamo veduto sorgere un'infinit di volumi scritti in versi. Il mecanismo del verseggiare è conoceltuo dagiovanetti che alcun altro studio non han fatto. Ora è più che mai necessario che l'argomento di un poema interessi altamente; che la favola sia posta in forma aframmatica, e che questi vantaggi ajutando il genio del poeta s'aggiungano ai versi armonicoi per dieltetare gli animi.

Per decidere dell'eccellenza dl un'arte sopra un'altra, il pubblico esamina, e fa comparazione dei placeri che da esse riceve; i suol placeri soli danno norma a'snoi giudit. I gradi accordati alle differenti arti, siffattamente giudicando, si trovano collocati come lo sarebbero se si avese considerata la quantità di potere che ciascuna d'esse ha per comunicare sentimenti e pensieri. Al primo grado è posta la poesia; è dessa che parla con maggior chiarezza allo spirito, al cuore, all'immaginazione; è dessa che dionde l'amor delle legri, e che può darci ancora più fionde l'amor delle legri, e che può darci ancora più fionde l'amor delle legri, e che può darci ancora più fionde l'amor delle legri, e che può darci ancora più fionde l'amor delle legri, e che può darci ancora più fionde l'amor delle legri, e che può darci ancora più fionde l'amor delle legri, e che può darci ancora più fionde l'amor delle legri, e che può darci ancora più fionde l'amor delle legri e che può darci ancora più fionde l'amor delle legri e che può darci ancora più fionde l'amor delle legri e che può darci ancora più fionde l'amor delle legri e che può darci ancora più fionde l'amor delle legri e che può darci ancora più fionde l'amor delle legri e che può darci ancora più fionde l'amor delle legri e che può darci ancora più fionde l'amor delle legri e che può darci ancora più fionde l'amor delle legri e che può darci ancora più fionde l'amor delle legri e che può darci ancora più fionde l'amor delle legri e che può darci ancora più fionde l'amor delle legri e che può darci ancora più fionde l'amor delle legri e che può darci ancora più fionde l'amor delle legri e che può darci ancora più fionde l'amor delle legri e che può darci ancora più fionde l'amor delle legri e che può darci ancora più fionde l'amor delle legri e che può darci ancora più fionde l'amor delle legri e che può darci ancora più fionde l'amor delle legri e che può da l'amor del

<sup>(1)</sup> Beaumarchais disse che nulla mancava a questa commedia, tranne l'essere insitolata il Vecchio cellbatario. Così come è, mi sembra tal titolo convenirle poco.

zioni. La musica, la pittura, la scultura si circondano di gioria maestosa: desse non hanno la stessa fecondità di pensieri, e non varrebbero ad esercitare tanto vasta influenza.

Si pone generalmente l'architettura presso le arti che ho poc'anzi nominate, essa non ha però altri mezzi per ispirare idee, che di rendere l'esteriore de' suoi edifici conforme alla loro destinazione colla ricchezza od eleganza, o severtià del disegno. Finalmente la danza mi sembra essere al di sotto delle belle arti, così come la poessa n'è al di sopra. Pure quest'arte firvioa unita alla pantomina, de-sta idee, eccita commozioni, ed è allora principalmente che ottene i nostri applasui (1).

(1) Che un giocane ballerino, che si esercita a formar de'passi misurati creda d'apprendere una delle belle est, i oi acuso la sua ignoranza e la sua vanità; non è punto la danza propriamente delta, ma la danza imitatrice, la pantomima che gli antichi noverarono fra le belle arti. Plutarco l'appella una poesia muta, e chiama la poesia una danza parloste.

Nullameno non so risolvermi a dar molta importanza a quest'arte che ci diverte, ci interessa un solo istante, e di poi nulla rimane. Giammai i Greci, così giusti estimatori di tutto ciò che può dilettare i sensi e l'immaginazione, non diedero luogo alla pantomina nelle loro belle rappresentazioni drammatiche. Quella specie di furore che i Romani ebbero per siffatti spettacoli, anzi che provare la loro importanza, proca la corruzione del gusto. Pitade, e Batilo portanono ad allo grado l'arte del gestire, ma ben tosto gli enuti di costetti atroi non si distinero più che per l'oscentità de' loro vilissimi giuochi. Alcuni de'nostri balli pantomini riuniscono, cradio, tutto ciò che la danza può offirire di più piacevole e lusinghiero, è però impossibile così malzare al grado di autori

### DEGLI ARGOMENTI CHE SI OPPONGONO AGLI EFFETTI DEL BELLO

So l'artista non cerca che il merito dell'esecuzione, se trascura il possente mezzo di successo, dei quale noi abbiamo poc'anzi tenuto discorso, per lo meno rifiuti tutti quegli argomenti che sono contrarj alle nobili commozioni, che l'ingegno suo potrebbe produrre.

Gli argomenti dei quali si sdegna, la maestà delle arti, i vergognosi monumenti no quali la tirannia viene accarezzata dalla mano servile, non ottengono gli effetti del bello. Unendosi a soggetti che inviliscono l'animo nostro, l'ingegno perde il suo potere di sublimarlo.

Gli errori di una immaginazione brillante banno alcuna volta prodotti llenziosi dipinti, e la saviezza ha dovuto gemere su qualche produzione sfuggita al genio. Poeti, artisti, non componete mai opera che possa costare un pentimento alla gioventi, o lagrime ad un padre di famiglia.

Finaimente ii gusto debbe allontanare tutti quegli argomenti, il penoso effetto dei quali s'oppone a quello che il bello vuol farci sentire. Temiam d'abusare dei seguenti versi:

Non v'ha serpente, od odioso mostro Cui l'arte imiti, che piacer non sappia; Di maestro pennel l'arte gentile Sa far gradito il più nefando obbietto.

i nostri maestri del ballo. Se lo credenzi che la pantomine dovesse occuparci di più, mi serebba agrocole l'applicare a questo genere di composizioni i miri precetti intorno al ballo. Osservinia le lettere di Noverre, sulle Arti Imilatrici. Vi si troverà, come l'autore richiede, semplicidi in un ballo, e come ei vuole, che imiti la natura, e che si cerchino i mezzi non di abbagliare la trista, ma di communere il cuore.

Questo precetto mi sembra troppo assoluto e v'hanno degii oggetti vituperevoli che l'artista, amico de'nostri piaceri non produrrà mai solla tela. Boileau s'indirizza ai poeti; il senso dell'udito ricevendo le idee in modo meno vivace, e meno preciso che il senso della vista, si potranno almeno descrivere quegli oggetti cui dobbiame evitare di dipingere. Ma è d'oppo ristringere anche pel poeti il cliato precetto, onde lo favole sconcie non abbiano a degradare la scena.

Se esiste nell'uomo una disposizione che gli fa prender dijetto dagli spettacoli atroci, sarebbe ufficio delle arti belle combattere questa funesta disposizione, calmare l'apimo suo e fargli assaporare la dolcezza di gentlli commozioni. È ben vero che esseri rozzi trovarono talvolta uno spettacolo tanto più lusinghiero, quanto era più orribiie; ma i gentili animi, e gli educati certamente ne avran distolto lo sguardo. L' esercizio della mente dà una felice delicatezza : è mestieri per ottenere il suffragio di giudici Illuminati, che le arti evitino tutto ciò che lacera il cuore, e che spesso lo facciano con modi ingegnosi. Così la tragedia diningendo i delitti e le sventure impieghi personaggi di condizione alla nostra stranieri ; se saranno toiti dalla classe comune, le nostre commozioni saranno più forti si . ma diverranno increscevoli; se la favola di Edipo fosse il soggetto di un dramma, chi potrebbe comportarne l'orrore (1)?

<sup>(1)</sup> Fu molto scritto pro e contro il dramma. Non veggo per altro motivo che busti a proscrivere questo genere di componimento teatrale, ma lo dirò colla stessa franchezza, non pir mai soddisfatto da alteun dramma. Ecco ciò che mi sembra il massimo ottacolo a siffatte opere. Noi siamo giudici troppo illuminati dei discorsi e delle azioni de' personaggi che ci si fanno comparire. App na che l' avvenimento immaginato dall'untore si scotta dall'ordine abituale, noi lo rinaginato dall'untore si scotta dall'ordine abituale, noi lo ri-

Senza offendere il gusto, si può usare il paletico con quel rigore che temettero di adoprare i maestri della scena francese. Quest'opinione, cred'io, non fu peranco seguita, ed è senza dubbio quella che ci dimostra perchè i nostri poeti sopo stati meno arditi che quelli della Grecia.

Lo scrittore il più indipendente non saprebbe interamente garantirsi dall'influenza del suo secolo: talvolta, senza avvedersene ella agisce sulle stesse sue opinioni, e sovente determina la maniera con cui le arreca. Questa influenza dee sopratutto essere sentita dagli autori che riuniscono i loro giudici in un teatro a cui sono costretti dar piacere in un tempo determinato. Per tal modo il carattere che ogni sommo autore di tragedie impresse alle sue produzioni, offre qualche ombra di somiglianza col carattere de' suoi spettatori. Racine scriveva in seno ad una corte galante e costumata: Corneille presentava le sue opere ad nomini ancora freschi delle memorie dei torbidi civili : Shakespeare dettava le scene per un popolo ignorante nelle arti ed imbevuto di superstiziose credenze. Euripide e Sofocle si trovavano nella più favorevole opinione che possa ambire un poeta tragico; un gusto puro faceva desiderare ai greci azione semplice, versi degni della loro armoniosa lingua e tuttavoita le bollenti loro passioni. l'abitudine alle agitazioni politiche li rendevano atti a comportare forti commozioni. La francese severa delicatezza tolse per lungo tempo ai poeti di elevare il patetico a quel grado a cui lo recarono i loro mae-

pulciano romanzeso, espure non é con accenimenti tanto semplici quali son quelli con cui si compie il corso della vita, che si potrobbe comporre una favola interessante. Parimente se il linguaggio degli veri del dramma è elevato, ricercato, non lo troviamo subilo enfatico e manierato, espure se fense modellato distro quello della concerrazione, mancherebbe di quella nobiltà de eleganza che esige il teatro. Jo credo quasi impossibile vitar questo doppio scoplio.

stri. Voltaire di mezzo ad uomini che domandavano senza posa novelli godimenti, Voltaire seppe dare alle sue opere tragiche maggior azione e pompa che le opere dell'antecedente secolo non offerivano, ma non ardi nulla meno a riprodurre una parte di quelle bellezze che ci presentavano le tragedle greche. Noi avremmo temuto una fedele imitazione del quinto atto dell'Edipo re, di quell' atto sublime, degno d'essere applaudito su tutti i teatri del mondo. Nella tragedia francese il Gran Sacerdote viene ad annunclare che Edipo ha soddisfatto allo sdegno degli Dei, e Giocasta sl uccide. Questo scloglimento mi sembra appena abbozzato quando ne fo comparazione con quello che ammiravano i greci. Il loro Edipo cieco ritornava in iscena e raccomandava a Creonte la sua famiglia; vicino ad allontanarsene ei non volle che abbracciare l'ultima volta i suoi figli: gli sono condotti: le sue mani il vanno cercando, gli stringe al cuore, e loro indrizza il più tenero addio. Perché pertanto il cano-lavoro di Sofocle dovesse tener dietro al gusto francese, convenne mutilarlo. Poteasi però, seguendo Voltaire tentare di schiudersi una novella strada ; qualche autore l'ha fatto con successo in un niccolo numero di tragedie, ma ben tosto ogni freno fu rotto e si confuse l'orribile col patetico, e mille rivoltanti atrocità hanno macchiato quel teatro medesimo, dove tante lacrime avevano sparse gli spettatori ai versi di Racine (1).

<sup>(1)</sup> Se alcuna volta i Greci miero in incena azioni che ci stomacherobero oggidi, concinen ouerrare che le lor ropperentiazioni tratrali arvano minor varietà che le nostre e per conseguente doverano produrre senazioni meno vive. Le loro manchere immobili toglicvano agli opetatori l'espressione del solto; il cunto de loro cori non solo facena ripana l'animo, ma parpeça anche su tutta la rappresentazione alcunche d'ideale, che senza distinguere l'effetto drammatico dovera socente alleniro. Le favola contant ripetuta interno alla tra-

Le sensazioni che l'uomo colto desidera, debbono anche variando conservar sempre analogia con quella disposizione dell'animo suo che gli fa amare la bellezza morale e la fisica. È mestieri che le commozioni lungi dail'annoiar la vida, riaccendano, per dir così, la fismma sua medesima, ed è essenziale che la riflessione le approvi e moltipichi que codimenti ch'elleno stesse fanno sorgre-

Noi bramiamo sensationi non solo, ma quel tal genere di sensazioni. Questa verità cotanto semplice che sembra appena meritare d'essere scritta, sfugge nullameno ad uomini che pur si credono artisti, o poeti. Essi s'immaginano che basti scuolerci violentemente. E ne deducono come conseguenza di questo assurdo principio, che le commozioni più forti steno le più desiderabili, ed il giovane autore gongola molto tempo avanti dell'effetto che produrrà il suo dramma od il suo romanzo, quando concepisce l'i-dea di una situazione sparentosa e bizzarra.

Il pubblico è talmente fermo su gli orrori che gli si presentano, che non s'avvede del grado di turpitudine a cui lo fanno discendere. Tutto Parigi correva per vedere, son pochi anni, una pantonima, nella quale un uomo era abbruciato vivo; lo si vedea sul rogo di mezzo alle fiamme agitarsì, dibattersì, torcer le membra per più minuti. L'ora non gridava contro questo spettacolo da cannibali, le donne non ne crano meno commosse che se fossero state all'Opera Comica, e la tela calavasi in mezzo agli applassi (1).

Se non si avesse a rimproverare a'melodrammi che di offerire agli oziosi di cattivo gusto un ridicolo spettacolo

gedia delle Eumenidi, è un racconto fanciultesco che non può reggere al più leggiero esame. Mu d'altronde osserviamo, che quando pure fosse vero, nulla proverebbe contro il sistema d'imitazione dei Greci, perchè l'arte non era alla sua perfezione all'epoca d'Eschilo.

<sup>(1)</sup> Questa pantomima si chiamava Gerard de Nevers.

Belle Arti.

52

si avrebbe il torto nel volere che una classe numerosa di persone si privasse di un innocente piacere. Ma quando il pubblico è avvezzo a quelle opere, nelle quali i caratteri son falsi, le situazioni romanzesche, i sentimenti esagerati, i discorsi enfatici, la ragione gli sembra timida e freda, e siamo costretti recare su quella scena dove i più nobili piaceri si altendevano, le stravaganze delle quali ha preso e diletto ed abitudine (1).

Tutte le osservazioni sugli argomenti disgastosi si possono applicare alle arti del disegno. Un legislatore di una città della Grecia aveva prescritto agli artisti di non imitare che la natura in bello; alcuni de'nostri pittori avrebbero avuto bisogno di modificare le loro idee per vivere in codesta repubblica.

V'ha un uomo, cuì la scuola francese dee citare con orgogito, l'ardimento de' suoi concetti, la castigatezza del suo disegno, il vigore del colorito lo pongono nel novero de' più grandi maestri. Ma lo ho veduto due de' suoi dipinti, nei quali il cupo orrore del soggetto contrasta colla belezza della esccuzione. Sovente l'opera d'un pittore mi richiama all'animo quella di un poeta che mi ispirò idee conformi al sentimento che lo provo, e godo di ravvicianze così gl'ingegni che illustrarono due arti differenti. L'artista di cui parlo dovera forse intertenermi di pensire sinistri e biz-

<sup>(1)</sup> Li lungherie sulla probità, il pudore, l'eroisme, declamate con equia n'endolarmmi, sono mai empre applicudite con entusiasmo. Taluno conchiude che questo genere di spettacoli lascia nel popolo un'impressione morale. lo pensona contrario, che sia sempre periodios acceszare gli umini a violente senuazioni. Si esce da quelle rappresentaziorie, escommetterie violentiri che gli operai, assidui la domenica al melodramma, sono più scorretti che coloro, che passano i giorni di festa alla lacerma.

zarri? Egli che tante volte sublimo l'animo mio! Egli che con una produzione piena di vaghezza e di grazia, (1) mi fe sognare altre volte Tibullo!

Mi fa maraviglia come si possano trattare argomenti spiacevoli. Il piacere del comporre risulta principlamente da ciò, ch'egit dissipa i sentimenti penosi, inquieti, e ci fa percorrere regioni incantate. Esercitarsi su dei soggetti tristi, si è un circondarsi di immagini lugubri, e crearsi un mondo più sinistro ancora di quello che si è abbandonato. Supponendo pure il riscaldamento dell'immaginazione sempre inebbriante e puro, qualunque sieno le idec che mediti l'autore, converrebbe nullameno non dimenticare lo scopo delle arti. Non è desso uno stravagante assurdo quello di scegliere argomenti, contro i quali sia d'uopo lottare, per recare la impressione del bello?

L'artista deve più ancora del poeta temere di disgustarel. Noi vediamo confusamente gli oggetti che la poesia fa sentire al nostro orecchio, ella può impinguaril, per così dire, di perifrasi e d'armonie, esse ci giungono all'animo a traverso d'una brillante atmosfera.

Se si vuol cagionare noja od orrore si rechino sulla tela gli oggetti descritti in questi versi, dove nullameno it poeta ha descritto senza metafore:

<sup>(1)</sup> Endimione.

<sup>(2)</sup> Non è che Droz abbia citato qui Ugo Foscolo, ma

Il pittore fedele ai principj dell' arte sua non adoprerà mai la bruttezza senza modificarla. E mi esprimerei esattamente dicendo che il pennello deve porre sulla bruttezza una tal qual bellà (1).

Gli oggetti che non si possono abbellire, che lacerano il cuore offendendo la vista, debbono essere proscritti dall'arte del disegno. Quando veggo un dipintor di battaglie

io ho creduto opportuno ai citati versi francesi sostituirvi questi nostri originali, che in fine dicon lo stesso, anzi che porvi dei cattivi versi di una traduzione.

(1) Si è fatto di questo motto ut pictura pocels un assioma troppo generale. Noi osserviamo ora nella rappresanzione d'oggetti schifosi una essenziale differenza fra i dipinite di poemi. È facil cosa estendere le nostre osservazioni ad altri oneni d'aroamenti.

La poesia ha maggior verità che non la pittura, quando è quistione di dipingere il moto. La corsa d'Atalanta può presentare al poeta un grazioso quadro; il pittore tiraendo questa scena, ci affatica coll'immobilità de'suoi corridori.

Un'immagine sublime in possia si fa ridicola in pittura. Studiatevi d'esprimere sulla tela Dio disse: e la luce fur voi non mi mostrerete che un uone, e nulla annuviera il prodigio che si va operando. Lo stesso Raffaello val meno quando tenta una simile impresa, chè essa eccede immensamente i limiti dell'arte sua.

Ma quando la poesía vuol rappraentarci la bellezza delle forme, i suoi quadri iono mechini a petto de capo-lavori della pittura e della scultura. Per combattere con successo, l'abile poeta è costretto d'aups realtrezza: chi non rammenta il modo ingegnoso con cui il cantor dell'Iliade ci reca la più bella idea della beltà di Elena? Ei non ne fa punto decerizione, eccita la nostra immaginazione con un tratto di sentimento, e ci obbliga a dipingere a noi stessi la più perfetta bellezza che possiamo immaginare.

studiarsi di ritrarre fedelmente le schifose ferite, io domando fra me e me, perchè mai costui si dà tanta briga per iscostarsi dallo scopo dell'arte sua, e s'ei tema che il suo ingegno non abbia troppa vivacità e gentilezza (1).

Conviene scegliere le passioni vivaci a quel punto in cui i nostri lineamenti le esprimono senza esserne sfigurati. Non basta evitare quella espressione esagerata, quelle smorfie, quelle convulsioni che producono la bruttezza, conviene scoprire l'espressione che s'accompagna colla bellezza, anco la più incantatrice. Un giovine artista avea scelto la morte di Tisbe per argomento di un quadro: ne fece l'abbozzo e ne interpellò i critici. In questa composizione Tishe s'accosta il ferro al petto, e con una tal qual calma leva eli occhi verso il cielo. Alcuni avrebbero voluto che i' autore avesse colpito lo spettatore più vivamente, con una niù grande espressione di dolore. Alcuni altri noi ch' egli avesse rappresentato l'amante sventurata nell'atto in cui il corpo sanguinoso di Piramo le si offriva agli occhla altri finalmente che il ferro le avesse trapassato il seno. Guidato da un giusto sentimento delle bellezze dell'arte sua il pittore ricusò di seguire siffatti consigli. Mostrandoci Tisbe sorpresa dal timore, sarebbe convenuto rabbuffarne i lineamenti; ponendole ii ferro in seno, sarebbe stato mestieri diningere il dolor fisico, e in tal caso il bello è alterato. le forme soavi non esistono più. Dopo lo scoppio della disperazione una eroica risoluzione assicura Tisbe che la sventura è presso a terminare: forze soprannaturali s'im-

<sup>(1)</sup> Le battoplie sono il più cattivo genere di componimento che posta trattare un pittore. Caralli che galoppano senza progredir mai, spade eternamente alzate, feriti che dovrebbero cadere che restano sempre sopieti, l'utto questo è in effetti ridicolo. La ragione chiede all'artista di recipieru una situazione nella quale naturalmente i suoi modelli abbiano dotuto restare, almeno qualche momenta.

possessano di lei, ed i suol occhi si levano sereni al cielo. Questo momento sublime cosi favorevole allo sviluppo della beltà fisica, era appunto quello cui sceglier dovea l'artista (1).

Non v'ha dubbio: se si pingerà il sangue, la rabbia, le convulsioni della morte, si colpirà più violentemente la moltitudine; ma l'uomo illuminato perderà il piacere che le arti eccitano colle bellezze che lusingano la vista, e le commozioni che nascono da uno spettacolo semplice e commovente (2).

<sup>(1)</sup> Non vi è argomento più ripetuto di guello di Susanna colta nel bagno dai vecchi. Ma nessuno vià, ciè io mi sappia, che non la dipinte nel momento in cui si accorge d'estere sorprese. E questo momento non può estere facorevole allo reliuppo del bello: la donzella è spacentata, i suoi lineamenti sono alterati, i vecchi si addossano alla preda senza riguardo, che se in rece aveste taluno dipinto quando la dona seende nel bagno cella più alta quiete del core, credendosi inouservata, e che allo spettatore apparise in mezzo a tanta sicurezza il pericolo che le sovrasta, il cuore gli palgierebbe di dipinto otterpebe il suo maggior effetto.

<sup>(2)</sup> Montequieu era troppo buon osservatore per non sentire quanto fosse necessario nobilitare ed addoleire i soggetti destinati alla pittura. Michel Angelo, dice egli, è maestro per recar nobiltà a tutti gli argomenti; nel suo famoso Bacco ei non fa mica come i pittori Fiamminghi che rappresentano una figura cascante, e che sta, per dir così, in aria. Ciò è indegno della maestà di un Dio. Ei lo dipinge fermo sulle gambe, ma gli dà così bene quella giocondità dell'obbreza, et di piacere di veder scender il liquore, cui si versa nella coppa, che nulla v'ha di più amminabile.

Nella Passione che sta nella Galleria di Firenze, ci dipinge la Vergine in piedi che sta riguardando il Figlio crocifisso senza dolore, senza pietà, senza rammarico, senza la-

Le persone cupide di scene lugubri e spaventose son pur quelle che pretendono di essere le più sensibili, ma il bisogno di siffatti spettacoll prova pel contrario, che loro manca delicatezza di organi. L'uomo sensibile è commosso dalle pitture graziose degli artisti e del poeti. Le situazioni spaventose non sono le sole che gli facciano versar lacrine, tutto ciò che è grande, nobile, generoso ha diritto di commuoverlo. Ecco il giudice dell'ingegno, gli altri uomini non ne conoscono che il rifiuto e lo invilimento.

Quando si pensa alla possanza del bello, la memoria de' Greci sorge tantosto ad occupare lo spirito e blandire · la immaginazione. Presso questo popolo tenero delle artl, l'eloquenza si associava agli affari, i savj univano il culto delle Muse a quello della filosofia, ed il legislatore invocava il soccorso de' poeti. I Greci apprezzavano tutti i beni che fanno la vita più gradita, ed il piacere gli attaccava alla loro patria. Animati dall'influenza di un cielo puro, di un governo libero, di una religione seducente, essi chiamavano con trasporto il genio a riprodurre il bello, e quasi sempre lo desideravano tranquillo e sereno quale lo si debbe offerire ad esseri fortunati. Le idee che ponno rattristare l'esistenza si velavano per essi sotto brillanti allegrie; le Parche ne'loro dininti erano belle vergini colle ali, le furie stesse colle quali si spaventavano i colpevoli perdevano ogni loro sconcia figura sotto 11 pennello degli artisti (1).

erime. El la suppone conscia del gran mistero e perciò le fa comportare con magnanimità la spettacolo di quella morte. Non c'ha opera di Michel Angolo, oct non c'abbia posto qualche cosa di nobile. Vi si trova del grande per fin ne'suoi abbozzi, sicome in quei versi di Virgilio che non furono finiti.

<sup>(1)</sup> Dupatry, che le belle arti ricordano con piacere, e lo piangono, avca idee giuste attinte alle sorgenti antiche.

Ai benefic del clima, del governo, della religione si univa lo splendore delle ricompense. Polignoto decorò d'ammirande pitture un portico d'Atene; gil Antizioni lo presentarono di un'abitazione in ogni città della Grecia. L'eloquente Gorgia arringò ne' riuonchi pubblici; una stud d'oro gii fu decretata e l'anniversario del giorno in cui si era udito quell' oratore, fu da feste consecrato. Così si prolungavano in un secolo illuminato i sogni d'un secolo poetico, e la credula riconoscenza divinizzò gl'inventori delle arti.

Il corso delle idee è cangiato, un'immensa rivoluzione operossi negli spiriti. Le rovine de'barbari, il governo feudale, le false interpretazioni del cristianesimo hanno sparso ne'popoli una disanimante melanconia, alla quale non isfuggono che tratto tratto, abbandonandosi agli eccessi di una follia virace e leggera, turbolenta e lieta, la quale togliendo la riflessione, non dispone punto gli animi a sentire l'immersione del bello.

Certo che noi versiamo lacrime a quelle imitazioni che locala tristezza loro ci Interessano, ma non ne conoservano forse il potere anche quelli che ritrassero i dolori di Niobe 2 Le arti facendo sorgere ora una commozione gioconda, ora una triste, rassomigliano alla natura che ci presenta alternativamente le bellezzo del giorno e quelle del-

Nel suo gruppo d'Oreste i soprattutto rimarcherole l'Euminida. Non la si vede punto infammata di siegno racco-gliere le sue forze, e seuotersi per colpire Oreste coi suoi serpenti; ella esercita la giustizia, non la vendetta. Questa imponente e bella Eumenide è ritta, i suoi tratti sono nobili e la sua figura tranquilla, ha pure qualche cosa del-l'immobilità del destino; le sue mani si aprono senza stendo e i serpenti si gittano sulla preda: eccori scultura: eccovi poesia.

la notte. Ma v'hanno idee e sentimenti, cui le Muse ricusano. I poeti e gli artisti in luogo di secondare una tetra disposizione degli animi, la allontanano da essi medesimi e dai loro ammiratori. Si assicurino dai pregiudizi del volgo, vivendo lunge dal mondo in seno ad una solitudine abbellita dalle arti, e dai sogni di una immagiazione vivace.

# ACLUNA DELLE CAUSE CHE POSSONO ACCRESCERE BELLEZZA AD UN' OPERA.

Quando una produzione dell'arte raccoglie tutte le qualità che costituiscono il bello, è essenziale ancora che gli oggetti da cul è circondata, e le circostanze nelle quali la ci si offre allo sguardo, contribuiscano all'effetto che l'autore mira d'otterere.

Poniamo che un' opera debba commuoverci colla sua maestosa tristezza. Sorgono alcune impressioni conformi a questo sentimento dagli oggetti che la circondano? esse si confonderanno tantosto colla impressione principale. Agiscono in senso onnosto? il genio lotterà forse in vano per cattivarci l'attenzione. Quando io odo queste parole Stabat mater dolorosa, se jo scorgo per esecutori di questo canto religioso, donne vagamente acconciate, un tal contrasto mi offende. Distratto dagli arredi del tempio, dallo splendore dei doppieri, dalla ricchezza de'vestimenti, il solo sentimento che io provo si è il dispiacere di veder profanato questo capo-lavoro. Se all'incontro egli sia eseguito la sera in una chiesa, e che il canto solenne risuoni sotto le volte del tempio in presenza d'un' assemblea silenziosa e raccolta, colui pure che il solo amore delle arti conduce in questo ricinto, sente una commozione profonda, ascolta Il pensiero dell' ispirato compositore, e conosce qual fremito recano all'animo i canti religiosi, e patetici. Le arti del disegno possono offerire una folla d'osservazioni consimili all' auzidetta. Le Muse non sono molto favorevoli ai grandi effetti Belle Arti.

della pittura e della scaltura, sono, come a dire, vasti magazzini ove si mostrano ricchezer che il loro numero appena permette di ammirare. Una statua può avere un carattere augusto e commovente dal luogo in cui si offre al nostri omaggi. È stato innalzato il monumento al general Bouchamps. Questo francese ammirato da tutti i partiti, è rappresentato ferito mortalmente, e che alzasi a stento per ordinare di risparmiare i prigionieri. Quanto Il luogo in cui questo monumento è eretto, non agginnge a quella commozione che ovunque produrrebble I Esso è situato nella chiesa in cui erano rinchinsi i prigionieri, ai quali Bonchamps, presso a morire, salvi la vila.

Non ci dolga che le belle opere della scultura greca abbiano riveduto ii bel cielo d'i ttalia. Noi le abbiano per qualche momento possedute, ed allora io diceva: l'Apollo produce sui nostri giovani artisti un'impressione meno viva di quello che allora quando andavano a contempiarlo sule rive del Tevere. Egli era dopo un lungo pellegrianggio che l'artista valggalatore giungeva all'altaro del nume: entrava in quel santuario con la fantasia riscaldata dal desiderio e dalla speranza, che lungo la via avevano sostenuto il suo coraggio. I voli erano compili, rimaneasi immobile, cotto dallo splendore col quale ii simulacro circondava l'animos suo esaltato. (Sveenaguri che parta Drozs).

Se i monumenti non possono sempre essere in armonia col ricinto nel quale sono posti, almen converrebbe evitare una confusione che distrate l'animo e non permette di pensare, nè d'essere commosso. I capo-lavori i più preziosi della pittura e della scultura non potrebbero aver ciascuno un ricinto separato? non dovrebbesi loro erigere un edificio, un tempio, dietro questo pensiero, e provare così che i moderni sanno anch'essi onorare le arti??

Alcuna volta un'opera d'architettura perde l'aspetto suo maestoso perchè i vicini fabbricati s'innalzano di troppo, o perchè la piazza su cui è posta a decoro, sia troppo vasta. Sovente per lo contrario un' incisione comparisce più bella perché il disegnatore seppe circondarla di oggetti che l'abbelliscono. Duolmi che rade volte si possano porre degli alberi presso i nostri edifici. Questa mischianza dei prodotti dell'arte con quetti della natura, la varietà delle forme e de'colori, gli effetti di luce, la fermezza delle colonne e la mobilità delle foglio, sono la sorgente dei contrasti e degli effetti placevoli.

L'arte d'aggiungere beltà con git oggetti che circondano, è un'arte che la civetteria medita e svolgeper sisinto. Alcuno penserebbe sulle prime che ella provvedesse male a' fatti suoi adottando continuamente mode diverse. Sembra pur che una donna dovesse scegliere e conservar lungo
tempo una foggia, che abbellisce meglio che ogni altra la
sua persona, i tratti e la fisonomia. Ma l'amor proprio ricuserà mai sempre questa considerazione, che d'altronde
non ha punto giusta preficione. Puossi, cangiando acconciatura, variar beltà, e qual vantaggio per la civetteria di poter
soddisfare alla mobile incostanza dei suol gusti, e dei nostri.

La natura, che gli artisti debbono senza posa studiare, ci offre esempi inounervoli delle vaghezze che gli esseri, dai quali è doviziosa, ricevomo o perdono nel differenti luoghi, di mezzo ai quali nol gli scorgiamo. Sultariva gli uccelli acquatici sono goffi, il loro camminare è leuto, stentato; ma quando il cigno nuota sulle acque, la nobilit del suo portamento, la grazia delle sue luughe incurvature, il fremito delle sue ali ci ricordano all'immaginazione la favola di Leda. Senza dubblo la capra è d'una figura strana; ma quando ella varca i precipizi, saltando da una vetta all'altra, o quando pendendo dall'erta di una montagna, le sue forme singolari si disegnano sul fondo azzurro de'cieli, quest' animale divien pittoresco siccome i sili selvaggi ore la sua interplezza lo conduce.

V'ha per l'osservatore un'arte di accrescere effetto ai gran quadri della natura. Su qualche altura del Jura si discoprono novanta miglia della Svizzera, le sue città, i suoi laghi, le ricche campague che confinano al mezzodi, le Al-

ni d'eterne nevi coronate. Per render magica quest'ammiranda scena convien salire la montagna prima del levar del sole, convien vedere II clelo albeggiare, tingersi di porpora, ed i raggi di fuoco distendersi nello spazio: allora la pompa del cielo e la magnificenza della terra lusingano gli occhi, e mettono l'animo in un estasi sorprendente. V'ha uno spettacolo ancor plù maestoso di quello delle alte montagne, ed è lo spettacolo di una vasta estensione di mare. Qui il movimento si unisce all'immensità per iscuotere l' immaginazione. Ma quanto le fantasie che nascono all'aspetto dell'Oceano non divengono plù profonde, se durante la notte su d'una spiaggla solitaria lo si contempla al chiaror della luna! Il movimento di questa massa prodigiosa in mezzo alla tranquilla natura, il mormorar dell'onde, che sole interrompono il silenzio universale gemendo contro la riva, penetrano ll cuore di tristezze, e se ml è concesso spiegarmi cosi, lo riempiono di prodigiosa melanconla.

### DEL SUBLIME.

In generale gli nomini considerano il sublime come il risultato d'un maravigiioso disordine, lo ravvisano uscire dalle rovine e dalle tempeste. Un inglese pensa che produca mal sempre un tal qual sentimento di terrore (1).

Il disordine della natura, o del genlo eccita In noi le plù fortl commolonis, presi alla bellezze che el produce, nol diveniamo per qualche tempo freddi intorno a beltà più pure, che non producano la medesima impressione. Burke anullameno non travede che una parte del sublime. Ci scuoliamo alla prima veduta dell'Apollo, ne mai la tristezza od il timore altera la commozione della quale siamo pera a del I imore altera la commozione della quale siamo per

<sup>(1)</sup> Burke Riverche sull'origine delle nostre idee intorno al sublime ed al bello.

netrati a quella veduta. Quanti versi sublimi non esprimono spesso pensieri generosi e consolantii Essi ridestano il sentimento della forza, anziché quello della debolezza nostra; il fremito che ci cagionano proviene dalla velocità colla quale ci trasportano in una regione superiore a quella nella quale viviamo.

Gli effetti del sublime sono più difficllmente cagionati dai sentimenti sdegnosi e crudeli che non da quelli che commoventi sleno e buoni. Nel Don Carlos di Schiller , il re atterito dal delitto che è presso a commettere, fa venire a se nella notte ll Grande Inquisitore, e gli domanda se realmente può esser gradito da Dio che il sangue d'un figlio sia versato dal padre. E quegli levando gli occhi al clelo, rlsponde: Dio fe' morire il proprio figliuolo per espiare i peccati dell' uman genere. È impossibile immaginare risposta plù profondamenfe atroce. Questa è però sublime. Ora noi a quello opponiamo quest'altro motto. Una donna avea perduto l'unico suo figliuolo, un sacerdote cercava di farle ritrovare nel clelo quella consolazione che per essa più non esisteva quaggiù in terra: le ricordo Abramo presso ad lmmolare il figlluolo, dicendole: non si tosto l'ebbe Dio ordinato .- Ah! padre sclamo la donna, Dio non acrebbe mai voluto siffatto sagrificio da una madre!

Distinguiamo due generi di sublime. L'uno è prodotto da un marariglioso disordine, e dagli stessi difetti che ne fauno viemaggiormente risaltare le bellezze. L'altro spetta a que capo-lavori, nei quali il bello rievette una tal perfezione che per tittarto, l'entusiasmo ebbe d'uopo d'una novella espressione. Egli è quest'ultimo che deve precipuamente attirare gli sguardi de'giovai poeti e degli artisti nascenti. La influenza sua è mai sempre salutevole e feconda; da essa animati, se non se ne attinge il sommo, pur si raccolgono palme nella lor carriera. Per eccare l'altro genere di sublime vi vogliono circostanze che lascino all'ingegno tutta la sua originalità. Studiandosi di seguire le traccie di cioloro che per quello si fecero immortali, se ne rico-

piano i difetti, non si hanno le stesse ispirazioni. Che sarà mai se un vano delirio fa giudicar sublimi gli scrittori che non sono altro che enfatici?

In conobbi dei giovanetti leggere avidamente le pagine ampollose di Young, o per così dire, pascersi di quelle esagerazioni. Certamente se l'autore delle notti è sublime, non è punto altora che ravvolgendo le parole proferisce stentatamente oscuri pensieri, e nottiplica bizzare descrizioni; ma bensi altora quando semplice e commovente ci dipinge sè medesimo vittima dell'intolleranza, costretto a seppellire di sua mano l'unica figlia, di recarsela sulle spalle di mezro alle tenebre, facendo più la figura del di lei assassino, che del padre suo.

Gli autori celebri per la loro estrema originalità hanno tali bellezze che convien gustare leggendo gli scritti loro; ma che rade volte felicemente passano dalla letteratura d'un popolo a quella d'un altro. Quando to leggo Ossian mi trasporto sotto un cielo muvoloso, veggo il bardo sulla montagoa accordar la cetra allo splendor del plno ardente; ei vien celebrando gli eroi morti sul campo della strage, erimera i bravi che seguirangli ben tosto. Una natura affatto selvaggia, una mitologia del tutto guerriera mi dilettano facendomi sentire novelle commotioni. Ma se un Francese intili lo triste e monotone immagini di Ossian, egli offenderammi il gusto e la ragione: noi non abbiamo sotto gli occhi la stessa natura come quei bardi, noi non ne abbiamo i costumi; ciò che è vero ne'loro canti, è assardo nelle nostre noscie.

La Bibbla è una sorgente abbondantissima di esempj sublimi; vi si rinviene una folla di pensieri, di sentimenti, di immagini, di cui la grandezza sorprende; vi regna una semplicità che sembra appartenere si primi secoli del mondo. Ma l'ingenua energia che caratterizza i libri ebralci, quel tuono patriarcale, quell'accento profetico da cni ricevono ora un vezzo commovente, ora una prodiciosa elevaterza non si addice più alle opere moderne se non che per gli argomenti ancora pleni dell'antica religione de'ciudel, o per quelli nei quali il Cristianesimo detta leggi paterne. Una semplicità cotanto nuda, una elevatezza si ardimentosa recata ai soggetti ordinazi, lasciano intravedere la fatica dell'ingegno, e divengono ricercate. L'imitazione d'altronde è troppo sensibile: non si sarà mai originale, per maravigliosa che sia l'origina-

lità, che si imiti.

Sia che si vegga il sublime nascere dal disordine della natara odel genio, sia che lo si vegga sorgere dalla perfezione del bello, che si ammirino gli orrori della procella o le meraviglie dell'aurora risalendo agli effetti che si provano alla loro causas, l'idea che mal sempre si presenta all'immaginazione si è quella dil una grande possanza messa in moto per operare i suod effetti. Questa grande possanza nelle arti è il pensiero. La maestria dell'esecuzione può produrre il bello, ma non appartiene che al pensiero di cerare il sublime.

Sarebbe superfluo il voler provare ai poetl ed agli oratori che non al debano al tendere quest'alta qualità che
dalle profonde ispirazioni dell'animo loro. So bene che la memoria di enunciare un'idea può oscuraria od aggiungerie
spiendore; ma i retori male analizzarono quando posero
un genere di sublime unicamente mello espressioni. Le parole sono i segni rappresentativi delle nostre idee, e se il
pensiero non è sublime, come i segni rappresentativi potrebbero farnelo? e quando rinchiude questa qualità ponno dessi
far più che mostrario sotto favorevole lume? Se questo preteaso genere di sublime di cui parliamo, esistesse, se ne
avrebbero sopratutto esempli in quel versi pedantemente lavorati, modelli della più imitatrice armonia, capi-lavori di
prole che altersano l'ingegno e la parlenza dell'autore.

Ognun sa per lo contrario che l'espressione del sublime esser dee semplice e conciss, affinche i minuti partirolari non ci distragano da un grande scopo, ed affinché questo medesimo scopo presentatoci rapidamente produca una più vivace impressione. Alcuna volta noi siamo scossi dal sentimento rhe scaturisce dal pensiero, tal'altra dalla grandezza mento rhe scaturisce dal pensiero, tal'altra dalla grandezza dell'immagine ond'è rivestita, ed a questo proposito le distinzioni dei retori sono giuste.

Io ammiro nei dipinti la eastigatezza del disegno, la freschezza del colorito; i una sola di sifatte qualità confermerà mai sempre la gloria d'un dipintore, che che ne dicano coloro che punto non esitano a pretendere la perfezione, nè si dan briga delle difficoltà, che la riunione di differenti bellezze presenta, poichè costoro giudicano le arti senza colivarie. Ma nè la castigatezza del disegno, nè la varietà del colorito mai produrranno il sublime; desso proviene dal pensiero dell'Artista.

Quando io veggo il S. Girolamo del Domentchino, questo corpo logoro dall'età e dalle astinenze rianimarsi e rinascere, per dir così, all'aspetto del suo Dio, sento agitarmisi il cuore, e veggo qual sia la sorgente del sublime nelle composizioni dei pittori.

Socrate, assiso sul letto di morte, parla ai suoi amicip er l'ultima volta, il guarda con screnità. Senza interrompersi, senza rivolgere gli occhi, siende una mano verso il veleno che, piangendo, gli presenta uno achiavo. Questa mano sembra vagar con tutta indifferenza intorno alla coppa, e l'altra additando il cielo, discopre i pensieri, su i quali il saggio intertiene i suoi discepoli. Qual lezione di morale! Qual esempio sublime! Il genio di Platone rinasce in questo dipinto.

Se i pittori trascurano l'invenzione, s'egitino si limitano a collivare le altre parti, arriverano a salvare il nome loro dal obblio, ma le loro opere vi caderanno certamente. L'incisione ritrae soprattutto le composizioni dei quadri, e gli argomenti insipidi ci danno delle stampe, nelle quali il solo bulino viene ammirato. Alcuni secoli bastano a consumare un cape-lavoro, i quadri ed ano le stesse stampe scompariranno, e l'opera d'un pittore non può essere ciernata che da una descrizione eloquente, e gli scrittori non si destano che all'aspetto de' monumenti che loro riveltino tutta la masstà delle arti, L'espressione della musica è troppo poco determinata perché quest'aré, spoglia del soccorso delle parole, abbia per se bellezzo veramente sublimi. Lusinga l'orecchio, desta la fantasia; l'uomo dotato di una viva sensibittà potrì essere accarezzato fra sogni d'incanto, ed anco concepire delle idee sublimi, ma non saprei accordare quest'epiteto ai suoni armoniosi, dai quali è nudrita la fecondità di sua immaginazione, fecondità che in altro momento l'avrebbe condotto ad altre fantasie.

Sl udirono più volte in una sinfonla de'suoni forti succedere subitamente ad altri assai languidi, eppure questo contrasto che forse avrà cagionato una grata sorpresa, nulla avea di sublime. Lo si adatti all'espressione di un sentimento, d'un'idea, e potrà averne sorpresa l'animo nostro. Gluck nel quinto atto dell'Armida dà ai suol canti una mollezza voluttuosa; uno de'duetti respira una dolce bellezza, una tenera inquietudine, quale è quella che provano due amanti presso a separarsi per la prima volta. Trascinati dalla malia dei suoni e dolcemente scossi, ognun crede d'esser su quelle rive incantate dalla giovine regina, che disarma Rinaldo. Ecco due guerrieri; ad un tratto l'un d'essi interrompe il canto d'amore facendo risuonar queste parole, cui accompagna il fragor delle trombe e de' timpani: Notre général vous rappelle! Questo contrasto fa fremere, si ode la voce della gloria dissipare le illusinoi della voluttă.

Egli è in questo modo che l'arte musicale può comunicare al linguaggio un novello potere e produrre gli effetti del sublime (t).

<sup>(1)</sup> Non è in Italia chi abbia ad invidiare questa gentiti escerzione dell'autore. Le nostre opere de' grandi maestri sono zeppe di somigliani effetti. Ma per recarne un solo a migliore spiegazione della teoria dell'autore al leggitore italiano, dirò che nella Ginevra di Scozia, questa infe-Belle Arti.
54

Sotto l'allegoria di Psiche gli antichi hanno descritto alcuni dei misteri dell'animo. Nelle tenebre della notte Psiche ottiene le carezze di uno sposo che mai non le si è fatto vedere, e la felicità la circonda. Ma vedi, ella è tentata di scoprire l'autore di sua felicità, imprudentel accosta una lucerna: il giovine sposo si svegita, e fugge.

Vhanno qualità tanto più seducenti in quanto che noi non abbiamo un'idea precisa nà degli effetti, che ci fan provare, nè della cagione pure di questi magici effettil. Chi può difinire la graria e quella dolce impressione che produce an di noi? S'egli mai è possibile acquistare questa proprietà, ciò sarà meglio in veggendone i modelli, anzi che ascollandone i precetti. Esiste ella nella forma dei corpi o ne'loro moti, in una fisonomia o ne'suol tratti? Una donna sorride, ed di sono preso dalla grazia di quel sorriso, quel leggero muoversi delle labbra, produce dunque un vezzo fuggitivo, che vorrei cogliere; ma quel sorriso è cessato e la bocca conserva ancora la sua grazia. Consideriamo Tersicore invitata dalla sorelle a solegar loro ci o che

lice principesa straziata dalla creduta morte dell'amante, co giudizio delle genti che le pesa sul capo, ha posta l'unica sua aperanza in uno zeonosciuto cavaliero che combatter ap per lei. Mille affetti s'oppongono nell'animo di costui che pune è l'amante suo, e l'obligano a tenersi celato, ma nel duetto coll'amica che non lo conosce, la tenerziza di quella lo fa vacillare, la passion sua quani lo tradisce, e qui la musica dispiega tutta quella dolcezza che ilen sospeso l'animo e fa versar lagrime, quando sul punto, in cui egli sta per alizare la sicirca, s'odo la sysullo della tromba, che lo chiama alla pugna, mille idee gli arrestano la mano, parte risoluto, e lo spettatore rabrividisce. Ecco un esempio toto dalle nostre seene di guella specie di sublime che s'addice alla musica, e per nulla certamente è inferiore a quello addotto da Droz.

desta un tal nodo prezioso. Quante gentili qualità non riunirà la Musa della danza per formarne quella, il cui potere le è sempre sicuro!

Venere si ride di una dotta lezione, e distrugge l'autorità d'ogni precetto, imitando con vezzo il zoppicar di Vulcano.

Que'passi di poesia o d'eloquenza che el fano sentir commozioni incerte, lasciano in noi una profonda impressione. Piacemi questa comparazione d'Ossian: - La musica di Carilo era dolce, ma triste siccome il ricordo d'un piacere, o d'una felicità passata .

La musica unendo una folla di Impressioni vaghe alla impressione positiva che nasce dalle parole, è feconda dei mezzi di eccitare commozioni e fantasie; ma le più gentili, come pure le più terribili sono quelle, delle quali non possiamo che imperfettamente render conto.

#### COMMOZIONI INDETERMINATE.

Molli piaceri puri e lusinghleri ci sarebbero sconosciu li, se il Cielo uon ci avesse compartito maggior forza per sentire, che per ragionare. Egli è appunto quando lo spirito cessa di agire, che il cuore o l'immaginazione moltemente trasclanti assaporano la voluttà di più amabili sogni. Coloro che vogliono analizzare sempre, rassomigliano al chimico che per conoscere i fiori ne distrugge la vaghezza od il profumo.

Di tutte le descrizioni di naufragi che lo bo letto, non ne conosco aicuna così viva, come questo breve racconto dei viaggiator Pinto. « Noi scorgemmo ai chiaror dei lampi un vascello che come noi lottava contro la tempesta. Ad un tratto nella oscurità odesi un grido spaventoso, e poi unila più, tranne il romoreggiar del vento e delle onde. «

Ognun conosce quel celebre frammento che termina con questo verso:

Oitre que'cieli il Dio de'cieli sta.

L'incertezza di quest'immagine ne fa i'immensità.

La poesia ha più d'attrattive che non la prosa, non solo perché à vaied cioorio più variati e vivaci, ma anco perché v'ha una certa quale incertezza in quel suo armonioso linguaggio. Le metafore, le trasposizioni, le figure aggiungono alle ideo principali una quantità prodigiosa di idee secondarie, che non si saprebbero analizzare, ma che tutto suotono e lusilagano la immaginazione.

Non è certamente ch'io voglia insegnare a porre incertezza nelle composizioni letterarie. Lo scrittore che versasse a plena mano lo reticenze, le immagini indeterminate, si circonderebhe di una strana e faticosa oscurità. Le sue opere lungi dal solleticare nell'animo una gentile fantasia, non nodurrebhero che inecriezza nello snirito.

L'autore del Fiaggio sentimentale crede con delle frasi troncate, con del punti, di poter recare un vivo interesso ad insignificanti particolari. Non ci presenta sovente che indovinelli inutili a sciogliersi, e vi travedo pià affettazione che sensibitità in quelle sue idee confisse. Dicendo io ciò che ha in me destato, pario senza prevenzione; ond' è che non tralascio d'altra parte di confessene che quell'opera contiene un numero di pagine che mi dilettano, e sono le lettere di Yorlck e di Elisa. Il sentimento che respirano è Indefabibile. E l'amore che dettolle? Sterne da huona pezza non era più nell'età degli errori, e la giovinetta Elias sembra fedele alle leggi di sposs. Sterne le protesta una profouda stima, un affetto paterno; e le parole d'Elisa sono mai sempre quelle della enerazione.

Queste lettere sarchbero dunque un movimento della plù pura amicizia? Ma l'amicizia non ha punto un fuoco si vivo, inquietudini si affettuose, pensieri così melanconici; dessa non porge un culto così tenero. La corrispondenza di Vortek e d'Elisa ha l'impronta di un sentimento di cul non mi so render conto; ed è per questo appunto che mi affeziono e godo di rieggerla, e che mai sempre mi lascia in una tenerezza deliziosa.

lo provo in me il piacere che nasce dalla plitura di un sentimento lingenuo, quando assisto alla rappresentazione di una commedia, che non pertanto son ben lungi dal noverare fra le ottime; ed è la Philosophe saus le saroir. Vi si rincontrano declamazioni, trivialità, invercosimiglianze ma qual naturalezza, e qual vezzo nella parte di Vittorina! Questa giovine fanciulla ha un affetto pel figlio del suo padrone che qualche volta rassomiglia a quello d'una sorella, tal altra sembra più tenero che non l'amicizia: e se mai fosse amore, qual semplicità lo accompagna! Vittorina la tutta l'ingennità e gajezza dell'età sua, essa non pensa, nua si pensa in veggendola;

Ho dimostrato i vantaggi che si assicura il compositore di musica quando siegue il pensiero del poeta. Facciam plauso al canti espressivi, ma non disdegniamo una vaga melodia. È dessa che ci fa godere i suoni i più deliziosi. Il compositore che si studia intorno all'esattezza della declamazione è qualche volta costretto di sacrificare il piacere dell'udito, nel mentre che un' assoluta indigendenza favorisce colul che s' innehria nell'arte sua, nè si cura di ottenere che sono llusinghieri.

Una musica espressiva risveglia sempre ad un dipresso i medesimi sentimenti. Ogni volta che nel Felice udirò l'aria del vecchio, gli stessi pensieri di probità, di virtà sorgeranno ad occuparmi l'animo. La musica soave senza espressione determinata, si presta alle nostre diverse fantasie. È dessa che unendosi al nostri affetti nutre oggi i nostri sogni di felicità, e domane la nostra malinconia; non prescrive punto un dato genere di placere, ma aggiungesi a quello cul vogilamo sasuporare; ella risveglia l'immaginazione e la lascia in halla delle sue chimere. Se lo fossi un po'più epicureo vorrei udire talvolta una vaga melodia, respirando alcun profumo in una sala parcamente rischiarata.

Gli Italiani ci presentano perfetti modelli di siffatto genere di melodia. Qual estro anima le loro opere! qual freschezza! qual copia d'idee e di espressioni musicali! I loro compositori sono nati per crear la musica, siccome l'usignuolo per cantare. Spesso, è bensi vero, le rappresentazioni loro maneno d'interesse drammatico, spesso degenerano in concerto. Siano desse nullameno sempre la scuola di coloro che bramano apprendere il segreto di blandir l'orecchio e recare all'immaginazione una genilie obberza.

La pittura ha minor numero di ardenti entusiasti di quello che la musica e la poesia. Ciò avviene, credi co, perchè la è un'arte che ritrae materialmente gli oggetti che imita. L'impressione che produce in noi, non reca all'animo lanta effervescenza quanto le impressioni meno determinate delle altre arti.

È difficil cosa lo esprimersi chiaramente col pennello; ma l'oscuro è assal differente dall'incerto: chè l'oscuro ci toglie di comprendere l'idea che ci si vuol recare, e l'incerto ci desta più che non ci si vuol dire.

Le immagini ingegnose della poesia divengono alcuna volta assurde sulla tela, poichè il pittore sostituisce idee positive ad idee confuse. Il seguente passo ne prova assai chiaramente la verità.

• Che Anacreonte, facendo comparazione con un'ape, la faccia volare d'intorno ad una ross, annidarvisi in seno e dormire, mille piacevoli idee vengono a porgere il loro penello ed aggiungere i loro colori alla metamorfosi del poeta; poiché in quante maniere non puossi ravvisare questa immagino, tanto ella è recondita! Un pittore, ered'io, la folse dalla poesia, raffigurando un fanciulo accovacciato in na ross. Io vi lascio considerare quanto di puerile, e forsano di bizzarro abbia questa rosa che serve di cuila ad un fanciullo. Ma il poeta l'ha fatto, mi si diri. Certo che si; il suo Amore podeva annidarsi nel calice di un fiore; siccome nel sorriso della sua bella. Perché la rosa d'Anacreonte non è punto una sostanza, perchè il suo Amore non ha corpo alcuno (1).

<sup>(1)</sup> M. Quatremère de Quincy. (Archives littéraires).

Si caderebbe in errore conchludendo dalle considerazioni antecedenti che il pittore non possa mai ispirare delle idee vaghe. lo vidi, nella esposizione, or son parecchi anni, un dipinto il cui soggetto era una donna avanzata in età che dormiva, e si teneva sulle ginocchia un fanciullo, pure dormente. Ritornai più volte a vederlo. Considerando quel ravvicinamento di età così lontane, l'indolenza ed il sonno dei due estremi della vita, mille pensieri confusi soreçeano ad occuparmi l'animo, e penetrarmi il cuore di un caro affetto.

Quanti giovanetti neofiti risvegijarono la loro immaginazione all'aspetto di quelle scene ritratte da Lesueur nella sua melanconica storia di S. Bruno! Oual folla di sentimenti non si destava loro nell'animo, allorchè veniano scorrendo que' dipinti , per giungere finalmente a quelio nei quale l'uniformità de'colori formava una triste armonia colla scena di morte che rappresentava! Gli uomini stessi invecchiati a piè degli altari fissavano pure i loro sguardi su quell' ultimo dipinto; essi che eran prossimi a rinnovellarne il patetico e lugubre soggetto. Non si considera or più con occhio religioso questo capo lavoro; tuttavolta m'ingannerei a partito se esso non dovesse in parte la impressione che produce, alle confuse memorie che desta. Ho già fatto conoscere il difetto delle aliegorie; ma quando le sono ingegnose e chiare, possono occupare piacevolmente la immaginazione; non son più a'lora oscuri enigmi, ma sibbene spiritosi apologhi. Una delle più ammirate opere del Poussin, è quella danza, nella quale il Tempo sotto ia figura di un vecchio suona la iira, nel mentre che un fanciullo sta guardando un oriuolo a polvere, ed un altro soffia delle bolle di sapone, immagine gentile della vivezza e della rapidità dei piacere. Due bei pezzi di scultura sono que'Centaurl ritrovati neila villa d'Adriano. L'artista ci voile mostrare gli effetti deli' amore neile differenti età. Uno di essi è giovine, vecchio l'altro, e ciascuno d'essi si tiene in dosso un piccol fanciullo alato.

Il giovine è fiero, felice, e con ardore obbedisce a chi lo gulda; l'altro ha onta di se medesimo, si rattrista, e si maraviglia del giogo cui è sottoposto.

Non mi soffermo a provare che il piacere cagionato dalle Ingegnose allegorie risulta in parte dalle idee indeterminale.

Il gesto, la fisonomia , lo stesso silenzio hanno un'energica eloquenza. V' hanno certe ldee indeterminate che colpiscono il cuore e l'immaginazione ben più che la ragione. Se un personaggio da tragedia esprime la disperazione ed il rimorso con versi ridondanti di anima, le sensazioni che cagionerà saranno deboli a petto del terrore che provasi in veggendo Lady Macbeth addormentata, levarsi, camminare, proferir parole tronche, e coll'occhio fiso stropicciarsi le mani che le pajono intinte di sangue. Questa maravigllosa scena è Interrotta da un motto sublime in cui trovasi altresi quell'incertezza di cui parliamo. Una donna di Lady Macbeth conduce misteriosamente un medico perchè provveda alla strana situazione della padrona. Costui comprende a prima glunta la caglone di una si terribile agitazione: spaventato dal secreto di cui sl vede depositario, prende per mano la sua introduttrice, e le dice: usciamo, l'arte mia nulla può contro siffatta malattia.

Egil è per mezzo di questa sensazione confusa che il linguaggio delle cerimonie, e delle feste solenni commove altamente gli uomini. Lo spirito analizza un ragionamento, lo distrugge, od almene che sia, vi risponder ma egli unlla vale contro quelle violente impressioni, che non sa splegare. L'increcdulo Diderot era intenerito dalle cerimonie religiose: Mai, egil dice, mai non vidi quella lunga fila di ministri coi loro abiti sacerdotali, que giovani accoltil, vestiti delle bianche loro cotte, e cinti da quelle larghe fia sec cilestri, spargere fiori dinanzi al Santo Sacramento; quella folla che gli precede, e gli segue in un religioso si-lenzio; tante persone colla fronte chianta a terra; mai non bo udito quel canto grave e pateticio intuonato da sacerdo-

ti, ed alternato affettuosamente da un infinito numero di nomini, di donne, di fanciulli, senza che il cuore non mi si sia agitato, io stesso non abbia trepidato, e che gli occhi non mi si sieno riempiti di lagrime. Vha in questo nn non so che di grande, di triste, di solenne, di malincontco (1).

Le commozioni indeterminate sono la sorgente delle commozioni le più pure. La felicità del saggio sarebbe essa gran fatto diversa da quella delle celesti intelligenze, quando le sue meditazioni si cambiano in sogni? quando lo abbandonano en dolezza al riposo, cessa di pensare, et rova nel solo sentimento dell' esistenza un'ineffabile voluttà. Ob! egli è principalmente ritornando in se che giudica esser le chimere dell'ambizione, della cupldigia, dell'orgogio, ombre di piaceri, incapaci di recar mai un'idea della felicità che l'uomo potrebbe godere quaggià in terrat

Una commozione vivace deve sempre una parle del suo potere a' sentimenti incerti da cul è accompagnata, e che la rendono più profonda, allora pure che appena lu le distingui. Per dilucidare questo fatto sarammi concesso togliere una comparazione dalla musica? Un suono, recato dalla vibrazione di uno strumento, non è mai semplice, è accompagnato da altri suoni poco distinti che vi aggiungono forza: così una commozione assai sensibile penetra nell'animo, e vi aggiunge altre commozioni confuse che la reudono più grata o più terribile.

Una impressione che sia tutta quanta assorbita dallo spirito, è certamente debole quanto più al contraro ella ci reca delle idee indeterminate, tanto più si sente crescere l'agitazione del cuore: così sentiamo alimentarsi la fiamma dell'amore. Togliete all'ambizione, alla cupidigia, allo setgono tutto ciò che i sentimenti che risvegliano hanno d'incerto e d'oscuro, e vol li avrete pivati del loro imprer. Egli de d'oscuro, e vol li avrete pivati del loro imprer. Segli de

<sup>(1)</sup> Esposizione del 1765. Belle Arti.

a siffatti sentimenti di una specie assai differente, butti però del genere medesimo, ai quali l'amore va debitore di que suoi piaceri malinconici, e delle sue dolci fantasie. Togliendone le vaghe commozioni, saremo assicurati senza dubbio di molti timori displaceri; ma si farebbero anche sparire i sogni più fortunati (1).

(1) L'uomo è un essere si debole, che il suo cuore è riempito da commozioni indeterminate, ed il vuo spirito da idee confuse. I metafistic veggono, e assennatamente, una gran sorgente di errori nella incertezza de segni rappresentativi delle nostre idee. Ma la poca precisione delle parole, che con tanto fastidio si fa sentire in tutte le discussioni di qualche peto, non è dessa un effetto inevitabile della nostra costituzione?

Poniamo un linguaggio ben fatto, dicono i metafisici, e saremo tratti senza fatica a ragionare rettamente.

Il linguaggio di una scienza, essendo, per così dire, un linguaggio sacro, che un piccol numero di sacerdoti rivela a qualche iniziato, vien facilmente dalle contenzioni o corretto o cambiato; ma come mai un popolo rinuncierebbe al proprio parlar volgare, per adottar quello che si inventarono i flosof?

lo suppongo che si dicopra questo popolo nuovo e docile. I metafisici, dietro que' toro precetti sorbbero ben lungi, cred'io, da formare una lingua perfetta. Un idioma serupolosamente analitico, dal quale fossero bandite le metafore, non potrebbe esercei sufficiente. L'uomo, considerato come essere morale, si compone di sensibilità, di ragione, d'immaginazione. Una lingua che non obbedite che alla ragione, acrebbe una lingua emonono obbedite che alla ragione, acpentato, oppure togliendo la sensibilità, affogando la immaginazione, ella verrebbe ad insaturare l'uoma ginazione, ella verrebbe a di naturare l'uoma

Io suppongo di più che questo linguaggio analitico sia perfetto. Appena un giorno solo saprebbe conservare quella

## DELLA GRAZIA.

La grazia non sublima l'animo nostro, ma diletta lo spirito: non incanta la vista, ma la ricrea.

Il sublime, il bello, il grazioso ispirano un sentimento di piacere; ma prodotto dal bello questo sentimento è

sua esattezza. Volendo recarci per modello il linguaggio dei matematici, i ficio dimenticano, o non teggono, che le idee di numero offrono un fenomeno loro particolare. Queste idee non sono punto suscettive di modificazione. La parola cliquee, per escempio, ridetas sampre la stessa idea; lo spirito nulla vi può aggiungere, nulla topliere. Quando io dico cinque albert, cinque editifi, la parola cinque non offre la più piccola alterazione in ciascun di coloro che m' ascoltano. Ma egli è per mezzo di una moditudina di differenze, che si presentano all'animo di ciascheduno le idee d'albero e d'edificio. Pure qui non è quistione che d'oggetti fixie, e le modificazioni si modipilcherebbero le mille volte, se le parole ecele destassero, per esempio, immagnin fuggitive, i cui oggetti puramente intelletuali sono ci fossero mai caduli sotto i sensi.

In linguaggio perfetto non si conserverebbe che fra esteri perfetti. Ammettiamo dei gradi nella loro perfezioni, ed esisterà alcuna varietà nel valore che annetteremo alle loro parole. I rimedi che i metafeici propongono per l'animo, rassomigliano a quelli che i medici consiginno pel corpo; dettati con ampollosità, bene spesso danno poco soccorso. Quelli dei moralisti, quantunque, più semplici offrirebbero maggior vantaggio. Il moralista dice agii uomini: la vostra costituzione s'oppone al voler voi recere un senso estato alle parole che adopperate. A questa causa d'error, aggiunquetei pure le altre più funeste che sorgono dalle passioni e dai pregiudizi. Ascoltate, e partale con buona feda; e poichè gli errori sono inettabili, abbiatene indulgenza.

severo, è grave; eccitato dal sublime l'agitazione sempre lo accompagna; prodotto dal grazioso ottiene un sorriso

Destinata al frivoli oggetti, a mode varianti la grazia non più avero principi molto certi. Tuttavolta alcune piccole proporzioni le sembrano necessarie, la loro delicateza basta per intrattenere placevolmente gli occhi: così il più degli esseri viventi hanno nella loro infanzia forme che ci niacciono.

È da notarsi che la grazia anumette più che il bello ornamenti numerosi, delicati e varj. Si associano ottimamente con quello piccole proporzioni, e si prestano a farle rissitare nel mentre che distolgono l'attenzione, e pajono meschin nelle grandi composizioni delle arti.

Non deesi nullameno scostarsi mal affatto dalla semplicitá. Il vero, il naturale, il semplice a diversi gradi di perfezione più o meno severa saranno sempre essenziali; e quando gli si ricusano, il grazioso diventa quasi altrettanto raro che Il bello. Queste due qualità hanno fra loro un'influenza reciproca; le si veggono scambievolmente perfezionarsi o corrompersal.

Il bello esiste pel primo nelle arti. La poesia celebrò gli dei e gli eroi molto avanti di occuparsi dei madrigali e degli epigrammi. Si innalzarono i templi avanti di ornare le sale ed i gabinetti: le belle arti fauno nascere le arti fivole.

La corruzione del gusto corrompe per primo il grazioso. Esso s'altera avanti del bello, potche ioni crediano ch'ei facilmente s'adatti a tutti i capticel, e una motitudine dil persone pretende conoscere i mezat di saperlo produrre. In un subito il contagio si estende; gil occhi si avvezzano all'affectazione, e conviene degradare il belto per piacer loro. Quando Boucher, lusingando il gusto di stupidi finanzieri loro mostrò figure bianche e vermiglie, abbigliate con una inconcepibile affettazione, s'ei arriva a dilettare il pubblico colla sua mancanza di naturalezza, anche le grandi opere della pritura prenderanno alcuncho di quella sua manlera: si viene sdoicinando l'istoria per dare agli eroi costumi più aggraziati, atteggiamenti più gentili.

Una felice rivoluzione si desti, i discepoli sieno riconotti allo studio della natura e dell'antico, l' influenza del
bello sul grazioso facciasi alla sua volta sentire. Dopo aver
ammirati i quadri concetti ne'loro veri principi, vuolsi che
i ritratti non sentano più dell'affettato. Noi abbiamo veduto pure i costumis, gli addobbl, le mode, in una parola tutto risentire Il risorgimento del gusto. Quando una sensazione el diletta, noi ne vogliamo delle conformi; e quasi sempre si stabilisce fra le usanze, i costumi, le arti una tal quale uniformità facile a seguira.

Quando le donne con quelle loro allissime acconciature del capo, e gli smisuralt guardinfamit passeggiavano nei viali perfettamente diritti del giardini francesi le salmodie di Lulli erano la loro delizia; e nel ballo che seguiva il concerto elleno danzavano il grave minuetto col maggior sancue freddo del mondo.

Per fantasma verso il bello, alcuni disdeganao il graloco, che potrebbe la rero unocere alle arti se si usurpasse quel luogo che il gusto non ha punto stabilito per lui. Ma queste due qualità convengono a produzioni differenti, ed entrambe moltiplicano i nostri piaceri. Il bello ed il grazioso si dividono in qualche maniera le opere delle arti; l'uno ha le più importanti, l'altre le più numerose.

Fra queste due qualità v'ha quella medesima distanza che fra il gento e lo spirito. Facciamo omaggio all'uegeno e alto spirito, senza non pertanto rifiutarci di applaudire a quello che ci ditetta, e guardiamoci bene dal confondere lo spirito con l'abuso dello spirito. Verso la fine del regno di Luigi XV gil uomini di moda si mostravano scenpiatamente spiritosi, i poeti ponevano in madrigali la commedia, e di pittori sembravano andarne a studiar la natura all'Opera. La ragione combatte questa maneaza di veritigà.

ma ben tosto il pedantismo ci volle gettare nel contrario eccesso. Si gridio nei collegi contro lo spirito, come se fosses stato il mal gusto: appena se ne faceva disturzione. I nostri retori ci encomiavano la semplicità degli antichi, ma con si poca cognizione, che avrebber detto che per aver gendo un mezzo sicuro si era il non aver ombra di spirito.

Una ragione soda, una profonda sensibilità non creano tutti i particolari di una vasta composizione. V'hanno de'rapporti delicati di varietà si leggere, che l'autore dee destramente cogliere. In generale gli uomini di genio ebbero molto spirito, almen che sia nelle loro opere.

Apprezziamo tutte le qualitá che la natura ha destinato ai nostri piaceri. Riscaldandoci per il bello, amiamo anche il grazioso. Una moltitudine di opere non ponno essere adornate che da questo: la sua corruzione si trae seco quella del bello, e per l'opposto egli è presso un popolo, in cui regni persino nelle conversazioni e nelle mode un elegante semplicità, che si noverano più persone susective di sentire la vaghezza delle arti.

## RIASSUNTO.— OSSERVAZIONI INTORNO AD ALCUNI MEZZI DI PRODURRE IL BELLO.

L'effetto in generale delle belle produzioni è di sublimare l'animo nostroyvenni scorrendo tutte le qualità appartenenti a tutte le opere che fanno nascere questa viva impressione. Abbiamo veduto che la grandezza, la verità, la serietal, l'originalità costituiscono essenzialmente il bello nelle arti. Ho voluto provare in seguito che le idee unorali recano solo al bello i sun più pura vaghezza. Disis che l'artista, se trascurasse mai di valersi dei mezzi di successo, almen che sia, deve ricusare tutti gli argomenti che si oppongono alle nobili commozioni, che l'ingegno d'esecuzione vuol produrre. Supponendo un'opera formata dietro questi principi venni ponderando aleuna delle cause che possono agglumenti

gervi splendore. In fine considerando le principali varietà del bello : levammo gli occhi al sublime, e gettammo uno squardo sul grazioso.

Fortunato soggetto d'Intertenimentl, di studj, di sogni, il bello, dopo il buono, è clò che v'ha di niù degno d'amore. L'uomo cui le arti dilettano, che si gode i capi d'opera, senza abbandonarsi all'ambizione di volerli imitare, non prova che delci commozioni: ogni di tranquille voiuttà rinascono per vezzeggiare il corso della sua vita. Ma qual contrasto fre la di lui esistenza e quella di quegli esseri straordinarji cui pensieri banno attraversato i secoli per accrescere li nostre dottrine, ed aumentare I nostri piaceri. Cantor d'Ilio e di Gerusalemme! e voi la cui saggezza dettava nobili discorsi, Socrate, Cicerone! e voi che facevate nele scienze così felici conquiste, Descartes, Galileo! le netre espiazioni potranno forse assolvere i vostri contemporatel? Le statue pregiano oggidi i postri edifici, ove alcuna volta gli nomini del quall ci offrono l'immagine non ebbero rifuzio! Ei parrebbe che la natura abbia voluto rendere Il genio più venerando accompagnandolo colla sventura, siccone il tempo col mutilare i monumenti loro imprime un siù augusto carattere.

Sofferre il disprezzo, o l'invidia, questa sarà la sorte di colui cela speranza della celebrità trassina. Io conosco la saviezz di un padre quando lo veggo rimuovere il proprio figlio da una carriera nella quale forse il pubblico sprezzo la portà al disotto degli oziosi, e nella quale forse una compiacenza, comporata a prezzo della felicità della vita, la statendo.

Mi se un giovanelto fosse mai dominato dalla speranza d'ottenere alla sua volta quell' ammirazione che nutre con trasperto verso i suoi maestri, per primo mezzo di successo si abbandoni senza riserva all'arte sun, si lasci in balta al suo destino. I beni di cui è cupida la moltitudine, gil onoriche non saranno conscinti dalla posterità, nulla più offronche degno sia di soffermare il suo pensero. Egli aspicero.

ra ad eternarsi nelle arti ; la grande ambizione da cui è posseduto dee assorbire in lui tutte le volgari ambizioni.

Una passione può sola penetrare in un animo cui riscaldi l'ardor della gloria. La vita dell'artista è una vita d'illusioni e di sogni; e l'amore può abbellire questi sogni ed adornare di novelle grazie la sua giovinetta immaginazione. Ma tema gli errori di una passione seducente: mescere l'ebbrezza dei piaceri all' ebbrezza delle arti egli è consumare in un volo l'esistenza. Ah! Chi 10n gemè in veggendo Raffaello scendere così giovine nel sepolero? La natura gli aveva prodigati tutti i suoi doni: la beltà del corpo annunciava in lui la heltà del carattere e dell'ingegno. Emulo fortunato di Michelangelo, amice di Leon X, comparve al Vaticano non come pittore ma come ministro delle arti, e circondato da tutte le brillanti seluzioni: Raffaello volle vivere per la gloria e per la volutà. Ben tosto gli occhi suoi appannati non ravvisarono più icapi d'opera che come a traverso di una nube; i penneli, che erano l'orgoglio suo gli sfuggirono dalla infiacchite mano; e la tomba divorò l'oggetto di tanti onori, di tante este, di tanto amore.

Il primo indizio di ingegno si è l'entuslasmo per tutto ciò che porta la se l'impronta del bello. Un direcpolo che non rilevasse che i difetti delle somme produziani, e delle meschine, tutt'al più saprebbe evitarne gli erroti, ma egli è fissando lo sguardo sulle bellezze che si ricevano inspirazioni di norelle bellezze.

Cisscuno si formi un modello ideale, e si statii di inmalarasi sino a quello; ma questo modello non des esopre
occupare il pensiero, quando si considerano le opere de grandi maestri. En disceppolo sa che le beliezze di un dipinto
nascono dall'argomento, dal disegno, dal colorito, dalla distribuzione delle figure. Pieno di queste ideo di perfetione,
s'ci visita la galleria di Rubens, e vi scorga ergomeni; che
non possono interessarlo, allegorie che gli spiacciono, tratti i gnobili, e forme sconce là dove ne vorrebbe delle dirine,

qual confusione di idee non debbe imbarazzarne l'animo suo. Saranno falsi i suol principj, o le opere che gli vengon mostrate banno una fama usurpata? Se gli sl fosse detto: venite ad ammirare la tavolozza di Rubens, il colorito distingue questo artista: limitatevi a considerare in questi dipinti il genere di bellezze che li rendono preziosi : allora avrebbe conosciuto il merito di cui risplendono le produzioni di un si raro ingegno. Se non vi si fosse recato che colla speranza di scoprire una sola qualità, ei vi avrebbe ravvisato con maraviglia una maestrevole distribuzione di personaggi suita tela, e sarebbe stato colpito da molte scene nelle quall avrebbe notata una varia espressione: ed in luogo di essere imbarazzato da idee incerte e penose, avrebbe fatto plauso ad opere giustamente celebri. Quando un genere di bellezze esiste in aito grado nei monumenti che si osservano, a che ricusare le commozioni che recano, per fantasticare su quelle che sl potrebbero per avventura desiderare? Meglio è contemplarle, meglio è averne ammaestramenti e piaceri.

Dopo la bizzartia d'esigere la perfizione nei capi d'opera, la più funesta si è quella di non amare, e di non
ammirare che un modelio solo, e di voler abbassare i grandi uomini, per elevarne altri. Facclamone comparazione,
onde meglio sentire la felice varieta de d'alenti che loro ha
la natura compartito: è bello ravvicinare le differenti quallia, goderne, e tributare a tutte una medesima ammirazione. Racine è il poeta che meglio d'ogni altro ci sa rendere attenti alla vaghezza de'suol versi; ma s'inganna chi
rede che il suo magico verseggiare sia più maraviglioso
di quello di Corneille. Questi due poetl ebbero un sistema di verseggiare presscobe opposto. L'uno maravigliosamente si vale di frequenti epiteti; l'altro sembra non abbisognarne, e veramente se ne rinvengono in quel versi
che primi si offrono alla memoria.

Sarebbe pertanto meno difficil cosa eguagliare Il verseggiar di Corneille, ovvero imitar quello di Racine? Belle Arti. 56

La musica è fra le belle arti quella che desta le più vive discussionl. I letterati non parlano mai de' poeti con quell'entusiasmo ardente che gl'intendenti di musica fanno scoppiare, quando è quistione del merito de' loro maestri-La parzialità di taluni è talmente irritabile, che se vien fatto l'elogio di Cimarosa, vi esclamano di subito: Voi dunque non amate Mozart? come pure se si rende giustizia al compositore alemanno, tosto soggiungono: E che! non amate dunque Cimarosa? parmi aver trovato il motivo di questa particolare esaltazione di costoro. Quanto più un'arte ha in sè incertezza a tanto più dee dar luogo a giudizi opposti. In secondo luogo indirizzandosi meno all'animo, di quello che non colpisca l'immaginazione ed il cuore, loro comunica una tal qual effervescenza che sì appalesa dai discorsi degli encomiatori. Finalmente essendovi poche espressioni positive che valgano a far conoscere le commozioni che se pe sentirono, si ricorre alle esclamazioni ed alle iperboli, che pur sovente non si giudicano ancor sufficienti. Queste dissensioni in fatto di musica, quantunque così esposte perchè sieno intelligibili, sono tanto puerilil Ciò che dee formare il carattere di un amico delle arti, si è il sentirsi commosso da tutto ciò che è bello. Eseguiscasi oggi la musica di Cimarosa, domani quella di Mozart, ne saprò gustare le differenti bellezze; vienmi talento un altro giorno di ndire gli accenti drammatici di Gluck; poi io vi chiederò le arie piene di espressione e di vaghezza che Piccini fa risuonare colla sua lira (1).

<sup>(1)</sup> Bene spasso gli somini di genio che si collero elevare al dispra l'un dell'altro, rimatero affatto stranieri a queste dispute indegne di loro. Gluck e Piccini si abbracciacano di cuore nel tempo delle più sive guerele suscitate dalle loro opere. Piccini soprareissato all'enulo, seriuse onde proporre una festa annua in memoria di lui: Il vostro Teatro lirico, non gli dee mogo di quanto dee la Scena

Un mezzo necessario per ottenere successi durevoli, si è quello di fuggire i successi passeggierl. Si perde il tempo degli studi cercando de'facili applausi; e le accademie che ne sono larghe dispensatrici, tendono veri lacci alla gioventà. Quelle letture di società nuocono ai giovanetti autori, ingannandoli nei loro difetti, ed accarezzando la loro. natural vanità; e bene spesso anco appalesando al pubblico i difetti di quelle opere, tanto encomiate nelle sale, dove le si doveano per l'opposto di buona fede criticare. Fra le accademie delle provincie, quelle che si occupano di poesie o di piccoli componimenti, sono i veri focolari del cattivo gusto. Egli è colà che si fa il bello spirito senza saper parlare, e donde si propagano falsi principi con ridicoli esempj; egli è colà dove gli eletti, pleni di buon garbo, si trattano vicendevolmente di dotti, d'ingegnosi, d'illustri (1): il vantaggio di siffatte riunioni si è di soddisfare all'amor proprio di una frivola mediocrità. Egli è nella solitudine che la ragione s'illumina, l'animo si sublima, l'immaginazione s'infiamma, lvi conviene per lungo tratto moltiplicare gli sperimenti, invocando la severità di qualche amico del buon gusto. Voltaire dopo 40 anni di gloria

francese al gran Corneille. La sua condotta non fu meno stimabile a riguardo di Sacchini, e il carattere di lui è uno de'più degni di essere offerto qual modello agli artisti.

<sup>(1)</sup> Sifatti titoli, quando pure sieno meritati, non debono essere adoperati frequenencte. In generale un buon nome sta bene senza epiteti. Io protesto (utto il mio rispetto a coloro che oggidi colticano le zeienze con tanta fama, e tostengono si degamente in Europa la gloria della nostra patria; ma come mai non trotan essi ridicoli quegli epiteti piatosi che ii romo l'un l'altro prodigando, e permettono che i discepoli tributino toro ad ogni parola? Questi titoli ricordano quelli che assumezano i dottori dell'antica filosofa, s sono un uttimo aranzo della pedanteria ecolastica.

richiedeva ancora i critici intorno alle sue tragedie, colla avidità di un glovine bramoso di perfezionare i suoi scritti (1).

- I pittorl e gll amatori di musica avranno utili soccorsi, se unicamente consulteranno i maestri dell'arte loro, Winckelman pone due precetti, coi quali converrebbe persuadere la gioventi:
- Non vi studiate d'indagare i difetti nelle somme opere, prima d'aver appreso a conoscerne le bellezze 
   Fyliate di ripotore i giudici delle persone del rec
- Evitate di ripetere i giudizi delle persone del mestiere; essi preferiscono quasi sempre il difficile al bello (2) •.

L'uomo di gusto corretto, che non sia punto inizialo nel misteri dell'arte, si è il più conveniente per prounciare un gludizio sull'effetto di un pezzo di musica, o di un dipinto. Le difficoldi superate, le beliezze di convenzione non potendo distrarlo, sente più altamente l'impressione che desta in lui l'opera che vede, od ascolta. Non confindiamo però il procedimento di un'arte co'suoi effetti. Quello non può essere perfettamente conosciuto che dietro imngo studio; ma questi debbono piacere ad ogai uomo ben costituito. Questi risultamenti essendo il fine che si propene l'artista, interroghi esso sovente i giudici più capaci di estimatil.

Le arti hanno importanti secreti cul non rivelano nè le Fezioni, nè i libri. Conviene scopriri da se, en on vi si perviene che dilettandosi di protrarre le proprie meditazioni in seno alla solitudine. Obl: perchè affrettarsi ad abbandoarria? vi al passano i giorni i più giocondi. Tempo felice! nel quale l'animo ha poche memorie, e molte speranre! Le llinsioni abbelliscono allora il soggiorno che si abita; abhandonandolo, la scena cangia; e spesso là dove l'im-

<sup>(1)</sup> Vedi le sue Lettere a M. d'Argental.

<sup>(2)</sup> Istoria dell' Arte.

maginazione poneva un templo, non vi si scopre altro che arena.

L'influenza della solitudine sul carattere la rende ancor più utile. Per formare il compimento del beilo sono necessarie le idee morali ; così per lasciare ai genio tutta la sua possanza, conviene accompagnario con sentimenti nobiji. Non porgiamo orecchio facilmente a quei discorsi che tendono ad avvilire gli oggetti della nostra ammirazione. Il procedere continuo dell'invidia, è quello di opporsi sulle prime all'Ingegno degli nomini distinti, e allora quando non io si può più mettere in forse, attaccarne il carattere od i costumi. Ma se alcune colpevoli debolezze hanno avvilito esseri dotati d' ingegno superiore , chi non vede , con un cuore più retto, con un'anima più sublime nelle ioro opere un' impronta più luminosa? Converrebbe d' altronde distinguere la celebrità dalla gloria. La destrezza negli intrighi può bastare per far salire a posti distinti; ma non si addice che all'uomo dabbene di compire una beila carriera. Le produzioni di un autore sono parte di lui medesimo; vi si ritrova o la di lui elevatezza, o la sua bassezza. Qual vantaggio non ha dunque colui che riguarda ii belio siccome sorgente di generosi affetti, e si figura gli uomini destinati a creare quei capi-javori, siccome rivestiti di un augusto ministero, e che sente ii bisogno di purificar l'animo suo per consacrarsi al culto delle arti? Ahi egli è precipuamente aliora quando fermi di togliersi alia solitudine si è presso a scegliere un argomento, egli è principalmente allora che conviene essere penetrati dei vantaggi che produce l'unione del belio e dei buono. Dietro i consigli datl in queste riflessioni, se non si ha che un mediocre talento, almeno lo si renderà degno di stima; che se abbiasi la piena del genio si otterrà la corona di quella gloria si pura, che la pubblica riconoscenza dee tributarci. I bene affetti deile arti sono chiamati a farci migliori colla iusinga dei piacere. Deh! sieno fedeii e questo dovere. Egli è in questo modo che al più aito grado potranno elevare la

## -( 446 )-

lore gloria e la felicità loro. Certamente l'uomo debbe essere agitato da orgoglio, quando può dire a se stesso: il mio nome vierd ne'secoli avernire' Ma, di qual più dolce sentimento non è inebbriata l'anima, se mai vi si può aggiungere: e questo nome sarà dagli somini bendetto?

FINE.



## INDICE

| INTRODUZIONE                                                 |
|--------------------------------------------------------------|
| SEZIONE PRIMA Origine e sviluppo delle Belle Arti . 9        |
| SEZIONE SECONDA Idee sui motivi de' progressi nelle          |
| Belle Arti                                                   |
| Sezione terza Sulla Perfettibilità delle Belle Arti . 223    |
| APPENDICE, che offre italianizzati i più pregevoli pen-      |
| sieri di Giuseppe Droz, accademico illustre di Parigi,       |
| e che versano sui seguenti argomenti relativi alle           |
| Belle Arti.                                                  |
| Bello, nel suo comune significato 321                        |
| Bello nelle Arti                                             |
| Grandezza                                                    |
| Verità e imitazione                                          |
| Semplicità nella Poesia                                      |
| Semplicità nelle arti del Disegno 349                        |
| Semplicità nella Musica                                      |
| Sulla Varietà                                                |
| Originalità                                                  |
| Compinento del Bello                                         |
| Esame critico sul principio del compimento del Bello. 387    |
| Applicazione dello stesso principio alla Musica 396          |
| Applicazione dello stesso principio alla Poesia 401          |
| Degli argomenti che si oppongono agli effetti del Bello. 405 |
| Alcune delle cause che possono accrescer bellezza ad         |
| un' Opera                                                    |
| Del Sublime                                                  |
| Commozioni indeterminate                                     |
| Della Grazia 435                                             |
| Riassunto, con osservazioni intorno ad alcuni mezzi          |
| Ji markon II D.II.                                           |

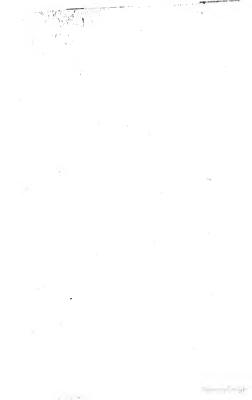





